

NAZIONALE
B. Prov.



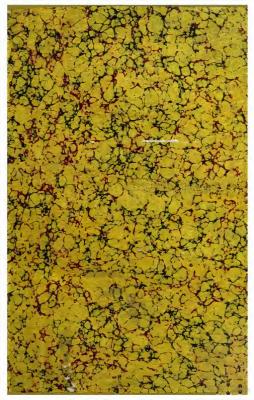



14/5

B P., 6-48 (33)

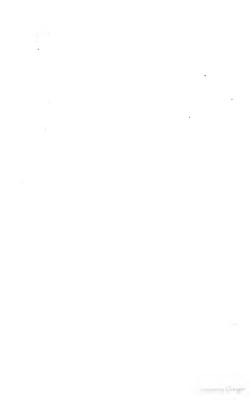

# FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

# **ES TERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN.**

HERAUSGEGEBEN

HISTORISCHEN COMMISSION

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

DIPLOMATARIA.

XXVI. BAND.

DIE RELATIONEN DER BOTSCHAFTER VENEDIGS ÜBER DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH IM SIEBZEHNTEN JAHRHUNDERT.



WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREL

1866.

# DIE RELATIONEN

DER

## BOTSCHAFTER VENEDIGS

ÜBER

### DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

IN SIEBZEHNTEN JAHRHUNDERT.

HERAUSGEGEBEN

JOSEPH FIEDLER.



I. BAND.
K. MATHIAS BIS K. FERDINAND III.



WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1866.

VAI 1525615

in and Carella

## Vorwort.

Über die Wichtigkeit der Finalberichte der venetianischen Botschafter an auswärtigen Höfen haben bereits Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber ersten Ranges das Urtheil endgiltig abgegeben; weiteres darüber sagen zu wollen, wäre ein Anachronismus.

In den Sammlungen, welche bis jetzt diese so selütübaren guellen zum Gemeingute der gelehrten Welt gemacht haben, ist eine grosse Lücke, es fehlt nämlich noch der grösste Theil der Helstionen der Botsebafter der Republik an dem deutsehen Kaiserhofe.

Das k. k. geheime Haus-, Hof- und Stanfaurchiv besitzt unter den seiner Zeit dahin übertrageuen Endberiehten in der Gruppe "Germania" eine nieht unbeträchtliche Anzahl von Relationen dieser Art, vou welchen nur einige Stücke aus dem seckz-hnten!), und acht aus dem achtz-hnten Jahrhundert\*) publieirt sind. Jene des siebzehnten Jahrhunderts harrten — bis auf einige unten anzugebende Ausnabmen — des Herausgebers.

Da es nicht abzusehen ist, ob und wann die Herausgeber der Sammlung der Endberichte aus dem siebzehnten Jahrhunderte die Gruppe "Germania" in den Bereich ibrer Arbeit



Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato.... da Eugenio Albèri; Firenze, 1839.

<sup>2)</sup> Die Relationen der Botschafter Venedigs über Österreich im achtzehnten Jahrhundert von Alfred Ritter v. Arneth. (Fontes rer. aust. XXII. Bd.)

zichen werden, und bisher sieh auch Niemand um die vorgenannten bei weitem besten Texte gekümmert hat, so glaube ich mich nicht gegen die Pflichten der Collegialität zu versündigen, wenn ich sie in möglichst getreuen Abdrücken der wissenschaftlichen Beufützung zuführe.

Es sind im Gauzen 23 Nummern, theils Originale, theils in den Archiven für den öffentlichen Dienst gemachte, die Originale vertreten sollende Abschriften.

Dieser viele Stoff muste in zwei Bände vertheilt werden. Die Abheilung ergab sieh so zu sagen von selbst. Für den ersten Band entfielen eilf Stücke die Regierungszeit der Kaiser Mathias, Ferdinand II. und Ferdinand III. umfassend; für den zweiten blieben zwölf der langen Regierung Kaiser Leopold I. angeförige Beriehte.

Dem vorliegenden ersten Bande glaube ieh einige Bemerkungen voraussehieken zu mässen. Von den zwölf seinen Inhalt bildenden Relationen ist unr Nr. III eine eigenhändige Aufzeiehnung des Beriehterstatters; alle übrigen sind Absehriften.

Es ist mir nicht bekannt, dass sieh die Originale derselben erhalten hätten. Diese Absehritten hatten die Bestimmung sie zu ersetzen. Bei den meisten derselben ist mit der Formel L. R. (Lecta Rogatis) angegeben, wann sie im Senate vorgelesen worden sind.

Gedruckt sind nur Nr. III ') und IX'). Der Vollständigkeit willen glaubte ich sie nicht weglassen zu sollen; auch ist der Text von Nr. IX in der Separatausgabe an vielen Orten mangelhaft und unrichtig, wie es die einfacheVergleichung zur Genüge ersichtlich machen wird.



Arrbiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, Notizenblatt, Jahrg. 1854, Nr. 11, p. 241—250.

a) Relazione del Congresso di Münster del Cavaliere Alvise Contarini (herausgegeben von Nicola Papadopoli) Venezia, tipografia editrice Antonelli 1864.

Die üherwiegende Mehrzahl sind von ordentlichen und ausserordentlichen Botschaftern am Kaiserhofe nach der Riückkehr von ihrer Mission erstattet worden. Sie enthalten in allgemeiner zum grössten Theile meisterhafter Zusammeufassung die dort gemachten für den Dienst der Republik ihnen nützlich seheineuden Wahrnehmungen, staatsmännische und andere Reflexionen u. s. w.

#### Ausnahmen davon bilden:

a) Nr. II, welches sich mit einem einzelnen Geschäfte hefasst, nämlich mit den Verhandlungen der Commissire der Republik, mit jenen des Kaisers und des Erzherzogs Ferdinand von Steiermark wegen der Ausführung des zur Beradigung des Uskoken-Krieges in Madrid gesehlossenen Vertrages.

- b) Nr. III, ein Bericht des Agenten Polo Minio, welcher in Privatangelegenheiten die Donaufürstenthümer, Siebenbürgen, Ungern, Schlesien, Böhmen und einen Theil Süddeutsehlands bereiste und als gefreuer Sohn der Republik sich verpflichtet fühlte, die auf seiner langen Reise gesammelten Beobachtungen dieser uicht vorzuenthalten;
- c) Nr. VII., welches nur ein besonderes dem Botsehafter Giovanni Grimani aufgetragenes Geschäft, die Erforschung des kaiserlichen Hofes über die etwa der Republik gegen die Türken, welche den Bailo Luigi Coutarini gefangen genommen hatten, zu gewährende Hilfe zum Gegenstande hat, sich aber über allgemeine Angelegenheiten in einer Weise ausbreitet, dass es förmlich die Natur eines Endberiehtes annimmt;
- d) Nr. X, wahrscheinlich ein Bruchstück einer grösseren Relation eines hisher nieht eruirten Diplomaten, welcher persönlich den Unterhandlungen über den westphälischen Frieden — wie zu vermuthen ist nur in einer untergeordneten Stellung — beigewohnt hat Sehr wahrscheinlich dürfte es einer

der Coadjutoren Contarini's: Gregorio Barbarigo oder Pietro Duodo gewesen sein.

Die darin gegebene Übersicht der Resultate der in Osnabrück und Minster gepflogenen Verhandlungen und die Darstellung der gleichzeitigen Vorfälle in Paris, welche hestimmend auf die ersteren gewirkt haben, erlaubten uns nicht daran vorüher zu gehen.

Die Art der Herausgabe schliesst sich der im XXII. Bande der Fontes rerum austriaearum hefoligten an, jedoch mit dem Unterschiede, dass ich mir die grösstmögliche Treue in der Wiedergabe der so wichtigen um ein ganzes Jahrhandert ülteren Documente zur Pflicht machte und mir nur dort kleine Abweichungen zumeist in der Interpunction erlaubte, wo es der Sinn unabweislich rebot.

Zum Schlusse glaube ich nicht unerwähnt lassen zu dürfen, dass, so gross auch der Werth der hier publicirten Quellen ist, dennoch die gewissenhafteste Anwendung der historischen Kritik dem sie henützenden Geschichtsschreiber nicht erlassen hleibt.

Die berichterstattenden venetianischen Botschufter waren Münner den ersten Familien und den höchsten Würlen der Republik entnommen, ihr Wohl und Wehe mit jenem des Vaterlandes auf das Engste verknüpft, und es ist nichts natürlicher, als dass sie alle Ereignisse durch das Farbenglas ihres speciellen venetanischen Patriotismus ansahen und die so gefärbte Stimmung auch auf ihre Operate übertrugen. Iushesondere scheint mit dieses Vorherrschen solcher persönlicher Gefühle in den Berichten über Kniser Ferdinand II. wahrnehmhar zu sein, da dieser Monarch wegen des Uskoken- und Mantuaner Krieges, welche die Republik zu vielen und grossen Opfern zwangen, sieh nichts weniger als des Wohlwollens der republikanischen Patrioten zu erfreuen hatte.

## INHALT.

#### I. Bericht des Hieronymus Soranzo über seinen Aufenthalt am kaisertichen Hofe. 1614.

|                                                                                                | 964 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aufenthalt des Gesandten                                                                       |     |
| Ursache der Melancholie K. Rudelf II                                                           |     |
| Was Erzherzog Mathias sar Erlangung der Kaiserkrene verhalf                                    |     |
| Übertriebene Zugeständnisse E. Mathias an die Fürsten                                          |     |
| Der Kaiser halt sein Ansehen nur durch seine eigenen Staaten emper                             | :   |
| Bewilligungen auf dem Reichstage zu Regensburg (Werthbestimmung des<br>venetianischen Ducaten) |     |
| Weigerung der pretestantischen Fürsten dert zu erseheinen; grosse Aus-                         |     |
| gaben des Kaisers daselhat; aus Venedig angekommene Gesandtsehaft                              |     |
| Die Macht des Kaisers besehrünkt sich fast nur auf die Ertheilung von                          |     |
| Titeln                                                                                         | - 1 |
| Warum die kaiserlichen Privilegien nirgends geschtet nech anerkannt                            |     |
| werden                                                                                         | 1   |
| Ansprüche der Keiser in Italien. Eifersucht der Spanier deshalb                                | - 1 |
| Italienische Lehen, worauf das Reich Anspruch macht                                            | - 1 |
| Gewinn des Kaisers aus den italienischen Lehen                                                 | - ( |
| Vergehliehes Ansuchen des Kaisers um Unterstützung von diesen Lehen-                           |     |
| trägern. Grund der Vergebliehkeit                                                              | - ( |
| Das Aufhören der Krönungszüge sehadet dem kaiserliehen Ansehen in                              |     |
| Italien. Gründe des Aufhörens                                                                  | - ( |
| Was die Pähste für ihr Krönungsrecht, und die deutsehen Fürsten gegen                          |     |
| dasselbe anführen                                                                              | 1   |
| Ursaehen der Schwäche Deutsehlands. Sie sehützt Italien, dessen Besch-                         |     |
| dung vorzüglich die Pretestanten eifrig wünschen                                               | 7   |
| Macht und Einkünfte der Kurfürsten                                                             | 8   |
| Ursaehen der Sehwächung des pähatliehen Einflusses in Deutsehland.                             | -   |
| Art wie die weltliehe Kurfürstenwürde sieh vererbt                                             | 8   |
|                                                                                                |     |

| Jetzige Schwäche dieser Kurfürsten wegen ihrer Armuth. Grund der          |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| leixten                                                                   | 8     |
| Einkünste des Erzbischofs von Salzburg                                    | 9     |
| Einkunfte des Herzogs von Baiern. Katholischer Sinn des letzten. Er be-   |       |
| zieht auch die Einkünfte von vielen geistliehen Gütern                    | 9     |
| Verschwendung des früheren llerzogs                                       | 9     |
| Ansprüche auf die Nachfulge in Baiern                                     | 9     |
| Streit zwischen Neuburg und Brandenburg über den Besitz von Cieve         | 9     |
| Verbündete von Neuburg und Brandenburg                                    | 9     |
| Vorzüglichste protestantische Fürsten, deren Einkunfte, Charakter. Weise  | •     |
| des Adels                                                                 | 10    |
| Zustand der unterthänigen Volkselasse                                     | 10    |
| Zuhl der freien Städte. Flor der Handwerke                                | 10    |
| Warum im letzten Türkenkriege der Ksiser nicht mehr Vortheile errungen.   | 11    |
| Monatlieher Übersehlag der Kosten eines deutsehen Regiments. Unter-       | • • • |
| schlagung der Gelder durch die Hauptleute, und übertriebene Berei-        |       |
| cherung derselben                                                         | 11    |
| Werth der deutsehen Infanterie                                            | 12    |
| Warum der König von Spanien Deutsche im Solde hält                        | 12    |
| Bundnisse unter den Reichsfuraten                                         | 12    |
| Protestantisches und katholisches Bundniss in Folge des Streites um Cleve | 12    |
| Matbias' Versuch diese Bündnisse auf dem Reichstage von Regensburg zu     | -     |
| unterdrücken                                                              | 13    |
| Der Hang zur Freiheit begründet die Verschiedenheit der Roligionen in     | ***   |
| Deutschland                                                               | 13    |
| Der Calvini smus ist jetzt die verberrschende Seete, dennoch haben sämmt- | -     |
| liche Akatholiken einen entschieden gleichen Zweck                        | 14    |
| Aussiehten Baierns auf die Wahl, eben so des Pfalzgrafen und Sachsena .   | 14    |
| Warum die Spanier die Wahl zu besehleunigen auchen                        | 15    |
| Warum die Spanier sehwerlich die Wahl Albrecht's durchaetzen werden .     | 15    |
| Auch Erzherzog Maximilian's Wahl ist unwahrscheinlich                     | 15    |
| Was für und gegen die Wahl Ferdinand's von Grätz apricht                  | 16    |
| Was für den Pfalzgrafen entscheiden würde                                 | 16    |
| Warum der Kaiser die Wahl hinauszuschieben sucht                          | 16    |
| Gefahr, dass Ungern und Böhmen willkürlich einen König wählen             | 16    |
| Zustand Ungerns in politischer und religiöser Hinsieht                    | 17    |
| Absichten des Palatins und Einverständniss desselben mit den Türken       | 17    |
| Beiträge des Reiches für Raub                                             | 17    |
| Wo histand Bohu ens. Das Militär ist achlecht. Wie viol zum letzten       |       |
| Türkenkrioge gestellt worden ist                                          | 17    |
| Nachahnungswürdiger Gebrauch der Landtafol und der Grundbücher in         |       |
| Böhmen                                                                    | 18    |
| Schlechtes Militär in Österreich                                          | 18    |
|                                                                           | 18    |
| Gate Tiroleischülzen                                                      | 10    |

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Specificirung der jährlichen (ordentlichen und ausserordentlichen) Ein-   |       |
| nahmen                                                                    | 18    |
| Schulden und Versplitterung der Einnahmen wegen sehlechter Controle.      | 19    |
| Eifersucht der Böhmen und Österreicher wegen der Residenz Mathias'        |       |
| Nutzen, welchen der letzte hieraus zieht                                  | 19    |
| Die vier vorzügliehsten Räthe des Kaisers                                 | 19    |
| Ahlest, seine Herkunft, und wie er sieh emporgeselwungen: grosser Ein-    |       |
| fluss dessejben; Vermögen, welches er im Dienste gesammelt; seine         |       |
| Geschieklichkeit in Beschwichtigung der Parteien                          | 49    |
| Trautson                                                                  | 21    |
| Der Oberstkämmerer                                                        | 21    |
| Der Vieekanzler des Reiches                                               | 21    |
| Barvitius                                                                 | 21    |
| Charakteristik und Lebensweise Mathias'                                   | 21    |
| Beschreibung der Kaiserin                                                 | 22    |
| Charakteristik Erzherzog's Maximilian                                     | 22    |
| Erzherzog Albrecht. An wen Flandern nach ihm kommen wird                  | 22    |
| Erzherzog Ferdinand, Vetter des Kaisers. Seine Aussieht die österreichi-  |       |
| sehen Länder zu erhen, und Charakterschilderung desselben                 | 22    |
| Ausprüche, welche Spanien an dieselben macht. Wie Erzherzog Ferdinand     |       |
| sie bestreitet                                                            | 23    |
| Maximilian, Ferdinand's Bruder, ist der einsichtsvollste Prinz des Bauses |       |
| Österreich                                                                | 23    |
| Leopold, Ferdinand's zweiter Bruder, ist unzufrieden mit dem goistliehen  |       |
| Stande                                                                    | 23    |
| Carl, Ferdinand's letzter Bruder. Seine Liebe zur Jagd                    | 23    |
| Grund des guten Einvernehmens zwischen Palist und Kaiser                  | 24    |
| Neue Streitigkeiten mit Frankreich wegen Metz                             | 24    |
| Warum die Franzosen am kuiserliehen Hofe nur einen Agenten halten         | 24    |
| Besseres Einvernehmen mit Spanien seit Philipp's Tode                     | 24    |
| Zurückhaltung einiger Reichslehen durch den katholischen König, womit     |       |
| ihn jetzt Mathias gegen Entschädigung belehnen will. Betrag dieser        |       |
| Entsehädigung                                                             | 24    |
| Lebhafter Verkehr zwischen England und den Seestädten                     | . 25  |
| Sehimpflieher Abzug des Gesandten von England                             | 25    |
| Doppelte Verschwägerung mit dem Könige von Polen                          | 25    |
| Der Grossherr hat sich Gabor's gegen Batori angenommen, und Sieben-       |       |
| hürgen gegen den geschlossenen Vertrag besetzt. Nuch vergeblichen         |       |
| Klagen hierüber nimmt der Kaiser zu den Fürsten seine Zuflucht            | 25    |
| Nur Spanien und der Pabst versprechen etwas                               | 25    |
| Gründe, welche den Kaiser zum Krieg gegen die Türken auffordera,          |       |
| warum es dennoch nieht dazu kommen wird. Erklärung hierüber vom           |       |
| türkischen Gesandten verlangt                                             | 25    |
|                                                                           |       |

| heite |
|-------|
|       |
|       |
| 27    |
|       |
| 27    |
| 27    |
|       |
|       |
| 27    |
|       |
| 28    |
|       |
|       |
| 28    |
|       |
| 28    |
|       |
| 28    |
| 29    |
|       |
|       |
| 29    |
| 29    |
|       |
|       |
| 30    |
| 30    |
| 31    |
| 31    |
| 31    |
| 32    |
|       |
| 32    |
| 33    |
| 33    |
| 34    |
| 34    |
|       |
|       |

#### II. Bericht des Gesandten Giustiniani über seine und seines Gefährten Contarini Verhandlungen hinsichtlich der Uskoken, 1618.

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Veranlassung zu den gegenwärtigen Unterhandlungen                        | 35    |
| Giustiniani's Abreise mit dem Senator Priuli                             | 38    |
| Anknnft zu Veglia                                                        | 39    |
| Die kaiserlichen Gesandten wolfen sieb in kein Gespräch einlassen, bevor |       |
| man Gemino zurückgestellt hat                                            | 39    |
| Gründe, warum dieser Ort nicht übergeben wird                            | 40    |
| Trotz der besten Versicherungen von venetinnischer Seite bestehen die    |       |
| Kaiserlichen auf ihrer Forderung                                         | 40    |
| Von den Kaiserlichen ertheilte Aussieht auf baldigen Abschlass des       |       |
| Geschäftes                                                               | 41    |
| Briefe aus Venedig, wodurch die Übergabe Gemino's angeordnet wird.       |       |
| Eine Unterredung mit den kaiserliehen Gesundten bei Fiume wird           |       |
| verahredet                                                               | 42    |
| Empfang der venctisnischen Gesandten zu Fiume                            | 43    |
| Feierliche Übergabe Gemino's. Die Gesandten verfügen sich nach Veglia    | 44    |
| Anfang der Unterhandlungen. Beschluss, dass die schuldigen Uskoken in    |       |
| das Innere des Landes versetzt werden sollen. Bestimmung einzelner       |       |
| Punkte                                                                   | _44   |
| Bestimmung der Zeit und der Zahl jenor, welche fortgeschafft werden      |       |
| sollen                                                                   | 43    |
| Erwähnung der Missethaten, welche die Uskoken verübt haben, und Antrag   |       |
| anf Züchtigung                                                           | 46    |
| Begehren, dass die Rauhschiffe verbrannt werden. Autrag auf Herausgabe   |       |
| der besetzten Orte. Forderung der venetianischen Gesandten, dasa         |       |
| in Frisul die spanischen Söldner entlassen werden                        | 47    |
| Erkrankung eines der kaiserlichen Gesandten und Tod desselben            |       |
| Gründe der venetianischen Gesandten sich darüber zu beunruhigen. Be-     |       |
| gebren Harrach's (des neuen kaiserlichen Gesandten), sie möchten         |       |
| eine Liste jener Uskoken verfertigen, die sie vertrieben haben           |       |
| wollen                                                                   | 45    |
| Hurrach wird durch seine Ausserungen den venetisnischen Gesandten        |       |
| verdächtig                                                               | -86   |
| Letzte nehmen ihre Massregeln                                            | 51    |
| Entschuldigung Harrach's in Folge der ihm vorgelegten Beschwerden        |       |
| Der Senator Priuli erhält die Nachricht, dass er zum Dogen gewählt wor-  |       |
| den ist, und Colloredo kömmt, ibm Glück zu wünschen                      | 51    |
| Die höchst unvollkommene, von den Kaiserliehen entworfene Liste der zu   |       |
| Verhannenden wird von den venetianischen Commissären nach ihrem          |       |
| Sinne abgeändert                                                         | 52    |
| Abreise des neugewählten Dogen                                           | 53    |
|                                                                          |       |

|                                                                                                                                          | Scite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aufträge aus Venedig                                                                                                                     | 53    |
| Ernennung von Egg's an die Stelle des verstorbenen kniserlichen Ge-                                                                      |       |
| sandten                                                                                                                                  | 54    |
| Vorsehläge Harrseh's hinsiehtlich der zu Verbannenden; des Gesandten                                                                     |       |
| Erwiderung und Anfrage hei dem Senate, ob er abschliessen dürfe,                                                                         |       |
| Von den Gesandten entworfenes Verzeichniss der zu Verbannenden                                                                           | 54    |
| Das verlangte Finalgesprüch wird wegen nieht erhaltener Briefe von                                                                       |       |
| Harrach um fünf Tage verzögert                                                                                                           | 55    |
| In dem erfolgten Gespräch mit Harrach wird die Zahl der Verbanuenden                                                                     |       |
| und der Ort festgesetzt, wohin sie gebracht werden sollen, ehenso                                                                        |       |
| wird bestimmt, dass die Besatzung in Zeng regelmässigen Sold erhal-                                                                      |       |
| ten salle                                                                                                                                | 56    |
| Forlsetzung der Verhandlungen. Harrach verspricht, sieh des streitigen                                                                   |       |
| Punktes wegen der Waldungen auzunehmen, und nennt die Ursache-                                                                           |       |
| der bisherigen Verzögerung                                                                                                               | 57    |
| Bescheid Harrach's binsiehtlich der spanischen Truppen                                                                                   | 57    |
| Briefe aus Venedig                                                                                                                       | 58    |
| Ankunft voo Egg's. Bestimmung des Tages für Verbreunung der Raubschiffe                                                                  | 38    |
| Von Egg's plotaliebe Abreise schiebt alles wieder in die Länge                                                                           | 59    |
| Vermuthliehe Ursoehe dieser Abreise. Entschuldigung derselken                                                                            | 60    |
| Weigerung des Gesandten vor Erhalt von Briefen aus Venedig irgend                                                                        |       |
| etwas zu unterschreiben                                                                                                                  | 61    |
| Diese Weigerung zieht eine heftige Erklärung nach sieh, an welcher das                                                                   |       |
| ganze Geschäft zu scheitern droht                                                                                                        | 61    |
| Harrach schreibt an den Hof um ausschliessende Vollmacht zum Abschluss.                                                                  | 61    |
| Ankunft Contarini's, welcher zu Ginstiniani's Collegen bestimmt ist                                                                      | 62    |
| Beide venetinnische Gesandte schreiben nach Hause und bitten um                                                                          |       |
| Auskunft                                                                                                                                 | 62    |
| Antwort des Senates. Anweisung zum Absehlusse                                                                                            | 63    |
| Harrach erhält die Vollmacht von seinem Hofe                                                                                             | 63    |
| Bestellung beider Theile nach Fiumo                                                                                                      | 64    |
| Verbrennung dreier Raubschiffe daselbat. Klagen der venetianischen Ge-                                                                   |       |
| sandten und Erwiderung hiersuf                                                                                                           | 64    |
| Erklärung wegen Auslieferung der Plätze                                                                                                  | 65    |
| Neue durch die Uskokeo verübte Dicherei                                                                                                  | 66    |
| Klage der venetizoischen Gesandten hierüber und Entschuldigung                                                                           |       |
| llarrach's                                                                                                                               | 66    |
| Über Ferletieh und Genossen verhängter Bann                                                                                              | 67    |
| Briefe aus Venedig mit Verhaltungsbefehles                                                                                               | 68    |
| Zusammenkunft. Wechselseitige Erklärung üher die Züchtigung der Räuher                                                                   | 69    |
| Die kniserlichen Gesandten bestehen auf Zurückstellung der Plätze.                                                                       | 71    |
|                                                                                                                                          |       |
| Harrach kündigt seinen Entschluss an in zwei Tagen abzureisen. Zur<br>endlichen Unterschrift sendet er an seiner Statt einen Bevollmäch- |       |

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die venetianischen Gesandten kommen zu Harrach nach Fiume. Weigerung      |       |
| desselhen, den Artikel wegen Bologna zu unterschreiben. Dech ver-         |       |
| steht er sieh dazu, noeh länger zu verweilen                              | 73    |
| Nach reiflicher Überlegung, und nnehdem sie dem hereits Untersehriehenen  |       |
| die Klauseln wegen des Generalparilons und wegen Rückgabe der             |       |
| Plätze hinzugefügt, schreiten die venetionischen Gesandten zur end-       |       |
| liehen Untersehrift                                                       | 74    |
| Absiehtliche Langsamkeit in Zurückstellung der Plütze, für den Fall, dass |       |
| die mit den neuen Briefen unlangenden Befehle anders lauten würden        | 75    |
| Briefe aus Venedig mit dem Befehl, nieht cher zur Übergabe zu nehreiten,  |       |
| als his hinsichtlich Ferletich'n alles erfüllt aci                        | 75    |
| Die venetianischen Gesandten kommen diesem Befehle se genau als mög-      |       |
| lich nach, und glauben dabei nich keiner Chereilung sehuldig gemacht      |       |
| zu haben                                                                  | 76    |
| Rechtfertigung ihres Verfahrens                                           | 27    |
| Abzug des Hauptmanns Zueeh mit seiner Compagnie aus Zeng ohne dazu        |       |
| Erlauhniss zu haben. Harrach versprieht dies zu ahnden                    | 78    |
| Ankunft einer Compagnie aus Graz. Gute Anstalten zu künftiger Unter-      |       |
| drückung der Rüuhereien. Ermunterung an die Hauptleute von Zeng           |       |
| und Fiume ein Geschenk zu wenden, und eine Anzahl von Uskoken             |       |
| in Dienste der Republik treten zu lassen                                  | 79    |
| Endlich, da Harrach sieh nicht länger halten läsat, finden die Gesandten  |       |
| für gut zur Unterschrift der Verhandlung zu sehreiten, mit Hinweg-        |       |
| lansung jener Artikel, deren Harrach durchaus sieh weigert. Vom           |       |
| Seunte hierüber ausgedrücktes Missfallen                                  | 81    |
| Über diejenigen Mönner, durch welche die Unterhandlung gefördert          |       |
| worden ist                                                                | 83    |
| Über andere Glieder der Gesandtschaft, den Sveretar, und sich selbat      | 84    |
| III. Belation des Polo Minio. S. November 1629.                           |       |
|                                                                           |       |
| Veraulassung der Reise                                                    | 87    |
| Er überreicht seine Relatien zum Behufe der Vergleiehung mit andern       | 87    |
| Rettung Wiens im ungrisehen Aufstande durch eine Ahtheilung von Ko-       |       |
| saken, welche der König von Pelen unter Anführung des Ungers              |       |
| Geerg Hommenai seinem Sehwager K. Ferdinand II. zu Hitfe schiekte         | 87    |
| Ermuthigung der böhmischen Rebellen durch die ungrischen; Betlen;         |       |
| Ge-andtschaft an dieselben.                                               | 88    |
| Aufenthalt Betlens vor Pressburg. Beahniehtigter grosser Reichstag zur    |       |
| Beilegung des Kampfes                                                     | 88    |
| Macht Betlen's in Siehenbürgen und Ungern                                 | 88    |
| Sein Alter; beubsichtigter Nachfolger; wenige Popularität Betlen's        | 88    |
| Betlen's Emporkemmen. Er verfällt bei den Türken in Ungnade und erhält    |       |
| sieh blos durch den von ihm gestifteten Aufruhr                           | 89    |
|                                                                           |       |

|                                                                           | ,   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Politik Betlen's gegen die benachbarten Fürsten, besonders gegen Gra-     |     |
| tiani. Wie letzter mit ihm sieh verfeindet hat und Folge                  |     |
| Warum Betlen sieh nur sparsam der türkischen Unterstützung bedient        |     |
| und die Tataren vorzieht                                                  |     |
| Einkünfte die er aus Siebenhürgen beziehl; warum sie geringer sind als    |     |
| jene der henachbarten Fürstenthümer                                       |     |
| Krieger, welche Siebenhürgen aufzustellen vermag; Festungen; Colonie      |     |
| der Sachsen                                                               |     |
| Einkünfte der Moldau. Wie viele Krieger das Land aufstellt und von wel-   |     |
| cher Art                                                                  |     |
| Bezahlung der Truppen; nur die Leibwache ist regelmüssig besoldet         |     |
| Tribut, welchen der Fürst an die Pforte entriehtet                        |     |
| Bascha, General der Fürstenthümer, welchen der Grossherr zu ungemeiner    |     |
| Belästigung derselben aufgestellt hat; seine Residens                     |     |
| Einkünste der Walachei. Tribut derselben an die Pforte, Zahl und Art      |     |
| der aufzustellenden Krieger. Venedig könnte von da auf leichte Weise      |     |
| Reiterei beziehen                                                         |     |
| Prekop'sche Tataren. Stärke derselhen. Ihre Streifereien und jene der Ko- |     |
| saken verursachen die immerwährenden Zwistigkeiten swischen Po-           |     |
| len und der Türkei                                                        |     |
| Schlechte Anstalten gegen die Tataren an den Grenzen von Polen. Jetzt     |     |
| üher sie herrschende Familie und Schicksal der vormals regierenden        |     |
| Wohnsitz der Kosaken, Wie weit sie Ihre Streifereien ausdehnen. Zahl;     |     |
| Bewaffnung derselhen                                                      |     |
| Warum die Polen ihre ganze Milis mit dem Namen, Kosaken, belegen          |     |
| Zahl der polnischen Reiterei                                              |     |
| Fast ein Drittel Polens machen die geistlichen Güter aus. Einfluss des    |     |
| Königa                                                                    |     |
| Verschiedene in Polen bestehende Parteien und deren Wünsche, Pana Orsola  |     |
| Unzufriedenheit vieler Polen, dass ihr König den Kaiser mit Kossken       |     |
| unterstützt                                                               | ١   |
| Grosse Zahl von Kriegern, welche einzelne Polen zu atellen vermögen       |     |
| Elend der Bauern                                                          |     |
| Geführlicher Zustand Polens von aussen und von innen. Weitverbreiteter    |     |
| Hang zu religiösen Neuerungen                                             |     |
| Parteiische Gerechtigkeitspflege                                          |     |
| Unmöglichkeit ohne den Schutz eines Vornehmen au reisen                   |     |
| Absendung eines Corps Cavallerie nuch der Moldau. Gratisni's Absieht      |     |
| mit den Polen sich zu vereinigen. Flüchtung seiner Hahseligkeiten;        |     |
| Befehl der Türken an ihn                                                  | 1   |
| Grösse der ausserordentlichen Auflagen in Polen. Einkünfte des Königs.    |     |
| Alter desaelben und seines Erstgehornen                                   | 1   |
| Einkünfte der polnischen Bisthümer                                        | 1   |
| Neigung der Polen für Venedig                                             | - 1 |

| Gründe, welebe die Republik bewegen sollten, einen Gesandten in Polen     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| zu halten                                                                 | 97    |
| Reise des Beriehterstatters durch Sehlesien und Suchsen nach Augshurg.    | 97    |
| Sehleehte Stimmung, die in Sehlesien gegen den Kaiser herracht            | 97    |
| Ansehnliche Beiträge der Sehlesier an Geld und Mannsehaft                 | 97    |
| Truppen des Herzogs von Saehsen; wahrseheinliehe Absiehten desselben.     | 98    |
| Nürnberg hat die böhmischen Rebellen mit Geld unterstätzt                 | 98    |
| Gefährliebe Reise durch das Gebiet des Markgrafen von Anspach, Gene-      | 96    |
| rals der Union                                                            | 98    |
|                                                                           | 200   |
| Erzberzog Leopold zn Innabruck; Charakter; wenige Popularität und         |       |
| misatrauiseher Sinn desselben                                             | 99    |
| Wagen des böhmischen Aufruhrs gezogener Cordon, von Augsburg bis          |       |
| Schlesien                                                                 | 99    |
| Zahl der baisrisehen Truppen                                              | 99    |
| Zahl der kaiserliehen Truppen. Geldnoth Ferdinand's H                     | 99    |
|                                                                           |       |
| IV. Bericht der Gesandten Erizzo und Contarini. 1620                      |       |
| Das Glück des Hauses Österreich wird gepriesen                            | 101   |
| Alter und Beschreibung der Person K. Ferdinand II                         | 102   |
|                                                                           | 102   |
| Seine Traeht, Srin Charakter und Betragen, Seine Tafel                    | 102   |
| Seine Religiöaität. Sein Vertrauen auf Jeauiten auch in pelitischen       | 100   |
| Dingen                                                                    | 103   |
| Seine Freigebigkeit, vorzüglich in Ertheilung des goldenen Schlüssels.    | 103   |
| Liebe des Kaisers zur Musik                                               | 103   |
| Wie Ferdinand die Patrimonialstaaten des Hauses Österreich wieder in sich | 100   |
|                                                                           |       |
| Erzherzog Maximilian beredet E. Albreeht zur Einwilligung in die von E.   | 104   |
|                                                                           |       |
| Mathias gestellten Bedingungen                                            | 105   |
| Anerkennung und Krönung Ferdinand's in Böhmen unter dem Wieder-           |       |
| sprueha der Keizer                                                        | 105   |
| Ferdinand setzt Katholiken in die wiehtigsten Amter ein. Folge davon: Die |       |
| Ungern wiedersetzen sieb der Krönung                                      | 105   |
| Aufruhr in Böhmen. Krönung in Ungern unter nachtheiligen Bedingungen.     |       |
| Gefangennehmung Cardinala Khlest. Mathias' Tod                            | 106   |
| Ausbruch des Aufruhrs in Ungera, unterstützt von Gahor. Ferdinand be-     |       |
| achwört alle diese Ungewitter                                             | 106   |
| Wiehtigkeit der ungrisehen Festung Neuhäusel, welche Thurzn besetzt       |       |
| hält                                                                      | 106   |
| Zahl der Leute unter Bouquoy und Collaito. Demoralisation deraelhen       |       |
| Werbungen Jägerndart's und Mannsfeld's                                    | 108   |
| Warum die Spanier behaupten, dass Bahmen kein Wahlreich mehr sei.         |       |
| Widersprueh der Böhmen                                                    | 108   |
|                                                                           |       |
| Fontes, Abthler, II, Bd. XXVI.                                            |       |

### XVIII

| Betrag der confiseirten Güter in Böhmen                                  | 8eite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zahlreiche Gläubiger Seiner Maiestät                                     | 109   |
| Benehmen des Kaisers in dem Process der höhmischen Rebellen              | 109   |
| Es nimmt sieh Ferdinand vielleicht ein Beispiel an dem schlimmen Erfolg. | 100   |
| welchen Alha's Strenge in den Niederlanden gehahl hat                    | 109   |
| Gefährlichkeit der Fürsten von Obersachsen                               | 109   |
| Weniger Eifer, womit der König von England seines Schwiegersohnes sich   | 108   |
| annimat                                                                  | 110   |
| Nicht erfolgte Auflösung des Unionsheeres                                | 110   |
| Ansprüche des Herzogs von Beiern und des Fürsten von Neuhurg auf die     |       |
| Pfalz                                                                    | 110   |
| Vermuthungen über die Person des mit der Pfalz zu Belehnenden            | 110   |
| Einfluss der fürkischen Angelegenheiten auf die Unternehmungen des       |       |
| Kaisers. Gabor's heuchlerisches Betragen                                 | 110   |
| Warum der Kaiser die spanischen Regimenter nicht aus Mähren nach         |       |
| Ungern ziehen kann                                                       | 111   |
| Vom Grossherzog von Toscona bezahltes Regiment                           | 111   |
| Gesammtzshl der kaiserlichen Truppen                                     | 111   |
| Truppen die der Herzog von Sachsen für den Kaiser hält, nhne sie jedoch  |       |
| mit den kaiserliehen sich vereinigen zu lassen                           | 111   |
| Wie der Kaiser diese Truppen erhalten mnss                               | 112   |
| Unschiekliche Art, auf welche die einzelnen Soldaten ihre Beute mit sieb |       |
| schleppen                                                                | 112   |
| Geldnoth des Kaisers; Verpfändungen desselben; Forderung an die nicht    |       |
| rebellischen Böhmen                                                      | 112   |
| Drückende Abgaben der Wiener Kausleute. Ühermässige Theuerung in der     |       |
| Hamptstadt                                                               | 112   |
| Beschlag, welchen der Kaiser auf die Waisengelder legt                   | 112   |
| Ungemeine Verschlechterung der Münzen                                    | 112   |
| Oberösterreich dem flerzoge von Baiern assignirt; die Lausitz dem Her-   |       |
| zoge von Sachsen. Warum letzter nicht damit zufrieden ist                | 113   |
| Auderer Grund der Unzufriedenheit des Herzogs mit dem Ksiser, die nicht  |       |
| gelangene Vermittlung in der schlesischen Angelegenheit                  | 113   |
| Der Kaiser sendet Erzherzog Karl nach Sehlesien, damit die Angelegen-    |       |
| heit nach seinem Sinn zu Ende geführt werde. Betragen desselben .        | 113   |
| Versehiedene Beispiele von Glück, welches den Kaiser begünstigt: Sein    |       |
| Glück bei der Belagerung Wiens darch die böhmischen Rebellen .           | 114   |
| Sein Glück, dass beim Rückzuge Bouquoy's ein Nebel fiel, welcher ihn den |       |
| Augen des Feindes entzog                                                 | 114   |
| Sein Glück, dass der Pfslzgraf sieh in das Treffen einliess, wodurch er  |       |
| und sein ganzer Anhang zu Grunde ging                                    | 114   |
| Reichsfürsten von verdächtiger Gesinnung gegen den Kniser                | 115   |
| Baierns und Sachsens Ahhängigkeit von Ferdinand                          | 115   |
| Eugland's gleichgültiges Benehmen in der Sache des Pfalzgrafen           | 115   |

|                                                                               | 24676 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                               | Seite |
| Strehen des Kaisers mit der Türkei in Frieden zu bleiben                      | 116   |
| Unbedingte Ergebenheit der geistlichen Fürsten                                | 116   |
| Wie der Pahst den Kaiser sieh verpflichtet hat                                | 116   |
| Beständiger kaiserlicher Botschafter zu Rom                                   | 116   |
| Mancherlei Anlässe zu Eifersucht gegen Frankreich                             | 116   |
| Spanien's Einfluss auf den Kaiser                                             | 117   |
| Eggenberg's und Harrach's Abhängigkeit von dem spanischen Gesandten .         | 117   |
| Wie letzter die Münzverschlechterung benützt, um aich zu hereichern           | 117   |
| Seine Bestechlichkeit in Angelegenheiten des Militärs                         | 117   |
| Belspiel hieron                                                               | 117   |
| Gutes Verhältniss mit dem König von Polen; mögliches Bündniss                 | 118   |
| Misstrauen gegen den Herzog von Savoyen, wegen seines früheren Traeh-         |       |
| tens nach der Kaiserwürde, und seiner Verbindung mit dem Grafen               |       |
| von Mannsfeld. Entdeckung eines savoyischen Unterthanen, welcher              |       |
| dem Kaiser höchst wahrscheinlich nach dem Lehen gestrebt hat                  | 118   |
| Ausseres freundschaftliches Benehmen des Herzogs von Savoyen                  | 118   |
| Gutes Verhältniss des Kaisers mit dem Grossherzog von Toscana                 | 118   |
| Streben des Grossherzogs und des Herzogs von Savoyen nach dem Königstitel     |       |
| Gute Gesinnung gegen Mantna. Streit desselhen mit Savoyen wegen<br>Montferrat |       |
| Vergebliches Ansuchen des Gesandten von Modens, dass der Kaiser wegen         |       |
| einiger Plätze sieh bei dem römischen Stahle verwende                         |       |
| Parma eng verbunden mit Spanien                                               | 119   |
| Des Kaisers Stimmung gegen Venedig wäre gut, allein die Spanier wenden        |       |
| alle möglichen Ränke an, ihn zu reizen, dass er der Republik ihren            |       |
| alten Rang, wodurch sie Königen gleichgestellt ward, entziehe                 |       |
| Gänzlicher Mangel an Achtung gegen die venetianischen Gesandten am            | 110   |
| Hofe des Kaisers. Letzter macht in dieser Hinsicht eine ehrenvolle            |       |
| Ausnahme                                                                      |       |
| Das Andenken des vorigen Krieges and die Verhetzungen der Spanier sind        |       |
| an jenem Betragen Ursaehe                                                     |       |
| Warum die venetianischen Gesaudten mit dem spanischen sieh in ein Ge-         | 110   |
| schäft von Wiehtigkeit nicht eingelassen                                      |       |
| Was Venedig hinsichtlich der bestrittenen Ehrenbezeugungen thun solle .       |       |
| Gerüchte des Argwohns, welche über Venedig verbreitet werden                  |       |
| Aufenthalt eines Uskoken in Wien                                              |       |
| Ühle Stimmung Erzherzogs Leopold gegen Venedig                                |       |
| Frühere Unternehmungen dieses Erzherzogs                                      |       |
| Wunsch dasselhen, einen Staat für sich zu erhalten; Orte, worauf er seine     |       |
| Ansprüche geltend machen will                                                 |       |
| Erzherzogs Carl (des zweiten Bruders) freundlicheres Benehmen gegen           |       |
| die Gesandten; er verkehrt mit ihnen durch einen Dolmetsch                    |       |
| Söhns des Kaisers; Hoffnung, welche die Spanier auf die Kränklichkeit des     |       |
| Source des massers, monnang, menens die Spanier auf die Kranknenkeit der      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Feindseliges Betragen des Gesandten des Grossherzogs gegen die veneti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| anischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122                             |
| Titulatur, deren aich der Gezandte des Herzoga von Savoyen gegen sie bedient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123                             |
| Anmassungen der kleineren italienischen Fürsten und ihrer Gesandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123                             |
| Blick auf die merkwürdigen Weltereignisse der letzten Zeit, an deren<br>Mögliehkeit man früher nicht gedecht hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123                             |
| Der Gesandte am kaiserliehen Hofe Gritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124                             |
| Beliebtheit des Corraro, an ungern auch die Venetianer am Hofe gesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124                             |
| sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124                             |
| Erwähnung anderer Personen, darunter des Sreretärs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124                             |
| Erwähnung versehiedener Edelleute des venetianischen Gehietes, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| die Gesandten begleitet haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125                             |
| Grosser Aufwand, den die Gesandten wegen aussernrdentlicher Theuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| hestritten hahen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125                             |
| Warum Harrach den angebatenen Besuch der Gesandten abgelehnt hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126                             |
| Erizzn erhält vom Kaiser die Sparen. Beschreibung dieser Ceremonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126                             |
| Was für ein Geschenk er hei dieser Gelegenheit erhält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127                             |
| Contarini erhält keines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127                             |
| V. Bericht des Sebastian Venier über seinen Aufentha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| beim Reichstage zu Regensburg. 1630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| weim theremanage au megenanurg. 1630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Streit über Mantun durch die Besitznahme desselhen durch den Herzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| von Nevers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129                             |
| Reichstag zu Regensburg. Du Leon und Pater Joseph von Seite Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| reichs dahin gesandt. Absiehten Frankreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130                             |
| Man tadelt, dass Venedig keinen Gesandten dahin geschickt hat. Gründe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130                             |
| Warnin der Kaiser die Sendung eines venetinnischen Gesandten wünseld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Warnin der Kaiser die Sendung eines venetinnischen Gesandten wünselit.<br>Entachluss des Senats einen solchen zu senden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131                             |
| Warnin der Kaiser die Sendung eines venetinnischen Gesandten wünseld. Entschluss des Senats einen solchen zu senden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Warnu der Kaiser die Sendung eines venetinnischen Gesundten wünscht.<br>Entschlass der Senats einen solchen zu senden Die Wald fallt auf die Person des Venier Die Ankuntt des venetinnischen Gesandten beschleunigt den Friedensachluss, welkert, um Verlier nicht darm Theil achmen zu lassen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131<br>131                      |
| Warnin der Knier die Sendung eines ventinnischen Gesandten wünscht.<br>Entstelluss alse Senats einen notlenen zu seinle<br>Die Wald füllt auf die Person des Venier.<br>Die Ankontt des venetinnischen Gesandten beschleunigt den Friedens-<br>zehluss, welcher, um Venier nicht darnn Theil nehmen zu lassen,<br>übereitt in nicht gesup bestümmten Ausdrücken zu Stanle kümst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131                             |
| Warnu der Kniser die Sendung eines vendinisischen Gesandton wünseld. Edischluss des Senats einen ableiche zu sendon. Die Wald füllt auf die Person des Venier. Die Abault des verselänischen Gesandtein bestelleunigt den Friedensachluss, welcher, um Venier nicht daran Theil nehmen zu lassen, überzeit in nicht geung bestimmter Audrüglichen zu Steine kämnt Warum dieser vorzeitigt Absehluss vielnehr für ein glückliches Ereigniss zu ablate ist.                                                                                                                                                                                                                                                        | 131<br>131                      |
| Warnu der Kniser die Sradung eines ventimischen Gesandton winseld.<br>Edatebluss des Srads einen ablehen zu senden<br>Die Wald fällt auf die Person des Venier.<br>Die absenti des veretinnischen Gesandten beschleunigt den Friedens-<br>achtus, welcher, um Venier selft dersa Theil achnen zu lussen,<br>überreit in nicht genup bestimuten Ausdrücken zu Stanfe kännat .<br>Warnum dieser vorziige Abselbus verleinen für ein gließliches Ereignisch<br>unblen ist.<br>Wirken des Gesandten für die varhteilhafte Auslegung des Vertrages im                                                                                                                                                                 | 131<br>131<br>131               |
| Warna der Kaiser die Seadung eines ventimischen Gesandton wünscht. Ednichtus des Seaats einen ableiche zu senden Die Wald fillt auf die Person des Venier. Die Wald fillt auf die Person des Venier. Die Ankuntt des ventianischen Genandten bestehleunigt den Friedensachtus, welcher, um Venier nicht daran Theil nehmen zu lassen, überrilt in anleit geung bestimmte Auderlichen zu Stanie kämnt. Warmun dieser vureilige Absehlum vielnehe für ein gliebtliches Ereignäss zu halten ist. Um kinne ist. Wirken des Gesandten für die vortleilhafte Austegung des Vertrages im Einverständnisse mit dem franzischen, herzaglichen und pfysitischen und pfysitischen und pfysitischen und pfysitischen.        | 131<br>131<br>131<br>132        |
| Warnu der Kaiser die Sradung eines ventimischen Gesandton winseld. Edatelblus des Srads einen ablehen zu senden Die Wald fillt auf die Person des Venier. Die Abkuntt des ventianischen Gesandten beschleunigt den Friedenschluss, welcher, um Venier nicht darzu Theil nehmen zu lassen, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131<br>131<br>131               |
| Warnan der Kaiser die Sendung eines vendinisischen Gesandton wünseld. Edischluss des Senats einen ableiche zu sendon. Die Wald fillt auf die Person des Venier. Die Wald fillt auf die Person des Venier. Die Ankuntt des versteinischen Gesandtein beseichleunigt den Friedensachluss, welcher, um Venier nicht darzu Theil nehmen zu lassen, überrilt in nicht geung bestimmte Ausdrücken zu Steine kämnt. Warmun dieser voreilige Absehluss vielneher für ein gliebtliches Kreigniss zu halten ist Wirken des Gesandten für die vortheilhafte Auslegung des Vertrages im Einverständnisse mit dem franzischen, herzaglichen und pflystlichen Absiebten Veredige, wurna Venier den Kaiser zu überzengen nucht. | 131<br>131<br>131<br>132<br>132 |
| Warnun der Kniser die Sendung eines verafinischen Gesandten wünseld. Einkelten des Senats einen solchen zu senden Die Wald füllt auf die Person des Venier. Die Wald füllt auf die Person des Venier des Verlegenstellungs den Priedensachluns, welcher, um Venier nicht derso Theil ochnen zu lassen, übereilt ein sicht genup bestimmte Anadrischen zu Steine könnt. Warnun dieser vereilige Abschlum vielneher für ein gliebeligkeite Serigniss zu halbe sich eine Serignischen des Verlegens der                                                                                                                                                                         | 131<br>131<br>131<br>132        |
| Warnan der Kaiser die Sendung eines vendinisischen Gesandton wünseld. Edischluss des Senats einen ableiche zu sendon. Die Wald fillt auf die Person des Venier. Die Wald fillt auf die Person des Venier. Die Ankuntt des versteinischen Gesandtein beseichleunigt den Friedensachluss, welcher, um Venier nicht darzu Theil nehmen zu lassen, überrilt in nicht geung bestimmte Ausdrücken zu Steine kämnt. Warmun dieser voreilige Absehluss vielneher für ein gliebtliches Kreigniss zu halten ist Wirken des Gesandten für die vortheilhafte Auslegung des Vertrages im Einverständnisse mit dem franzischen, herzaglichen und pflystlichen Absiebten Veredige, wurna Venier den Kaiser zu überzengen nucht. | 131<br>131<br>131<br>132<br>132 |

| Entsehlusa des Gesandten Leon, bei der Abreise des Kaisers seinen Ab-     |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| schied nicht zu nehmen                                                    | 134     |
| Die Ursache der Schwierigkeiten, wolche man dem frauzösischen Gesand-     |         |
| ten macht, ist Anschwärzung desselhen durch Neider. Er schüchtert         |         |
| dieselben ein durch die Nachricht, dass er sieh homverfügen und           |         |
| persönlich Rechenschaft gehen wollo                                       | 134     |
| Von Frankroich beanständete Punkte des Tractats                           | 133     |
| Leon's Vertheidigung gegen die einzelnen Vorwürfe                         | 133     |
| Vonier kann sich hinsichtlich des Punctes, welcher die Republik betrifft, | 13.     |
| nur im Allgemeinen erklären, weil er den hestimmton Willen des Se-        |         |
| nates noch nicht kennt                                                    | 137     |
| Schreiben Venier's und des in Frankreich residierenden Contarini an den   | 13,     |
| Senat                                                                     | 137     |
| Aufträge des Senats an Venior                                             | 138     |
| Von Frankreich an Leon ergehender Auftrag, sich nach Wien zu be-          |         |
| geben                                                                     | 138     |
| Verdächtigung der französischen Absiehten durch die Spanier               | 140     |
| Venier's Bemühungen die Verdachtsgründe zu entfernon                      | 140     |
| Erklärung Leon's, dass Frankreich nicht weiter beanständen wulle. Ein     |         |
| Gespräch des Nuntius mit dem Kaiser wird veranstaltet                     | 140     |
| Venier sehr-ibt die gute Wendung des Geschäftes den Hemühungen Vene-      |         |
| digs zu                                                                   | 141     |
| Furcht vor dem König von Schweilen bestimmt den Kuiser an Gallas zu       |         |
| sehreiben, und ihn als seinen Commissär zur wirklichen Rutification       |         |
| zu bevollmächtigen                                                        | 141     |
| Frankreich zeigt sich einer förmlichen Rutification abgeneigt, nachdem es |         |
| hereits seine Einwilligung gegeben hat                                    | 141     |
| Der französische Commissär erscheint nicht. Hierdurch erregter Argwahn,   |         |
| welchem Venier entgegenwirkt                                              | 142     |
| Ernstlicher Wunsch des Kaisers, den Krieg beendigt zu sehen, zu dem er    |         |
| durch Einflüsterungen der Spanier vorleitet worden ist                    | 143     |
| Der Kaiser aussert frei dem französischen Gesandten soinen Verdacht       | 142     |
| Venier, der Nuntius uml der franzönische Gesandte betreihen in Folgo      |         |
| dessen die Angelegenheit bei ihren Höfen                                  | 143     |
| Gründe, dass Frankreich die Suche wahrscheinlich in die Lünge zu zieben   |         |
| godiichte                                                                 | 142     |
| Intriguen des an den kais. Huf gekommenen Senators Villani                | 144     |
| Endliche Ratification des Friedens durch Rückstellung der Graubündtner    |         |
| Passo und Mantua'a                                                        | 144     |
| Vorläufige Übergabe des Platzes vou Valezo                                | 144     |
| Tadel gegen den Kaiser wegen Behandlung seiner Gläubiger, und wegen       | 177     |
| Unternelmung des Krieges in Italien                                       | 141     |
| Er fulgte derin dem Rath des Eggenborg, Cultalto und anderer zu Gunstou   | • • • • |
| der Spanier                                                               | 147     |
|                                                                           |         |

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kaum batte Wallenstein den Kaiser von den Händeln mit Gabor befreit, so  |       |
| wurde der erate abgesetzt, und die Blüthe der Armee nach wenigen         |       |
| Ruhejabren nach Italien gesandt                                          | 148   |
| Emporsehwingung Wallenstein's                                            | 148   |
| Summe, die or jährtich aus seinem Herzogthume Meklenhurg gezogen hat     | 148   |
| Monatlieher Betrag der Contributionen, die er dem Reiche aufgelegt bat;  |       |
| in wossen Hände dieselben gekommen sind                                  | 148   |
| Frühere Art Contributionen zu erbeben                                    | 149   |
| Gesammtsumme der Contributionen, die, nach Angabe des Reichstages        |       |
| vom Reich erhoben worden sind                                            | 149   |
| Wie viel Wallenstein dem Grafen von Werdenberg zum Ankauf einer Herr-    |       |
| schaft gesebenkt hat                                                     | 149   |
| Andero Forderungen des Kaisers hinsiehtlich Zurückstettung der           |       |
| geistlieben Güter, und Auswanderung der Protestanten aus den             |       |
| Erbländern                                                               | 149   |
| Bereicherungen der kaiserliehen Minister durch Güterkauf bei Gelegenheit |       |
| erzwungenor Auswanderungen                                               | 149   |
| Raisonnemont der Fürsten, welebe geistliehe Güter besitzeu gegen Zurück- |       |
| stellung dorselben                                                       | 150   |
| Allgemeiner Unwille der Protestanten, weleher durch die Behandlung       |       |
| ihrer Gtaubensbruder in Böhmen, Sehlesien, Österreich etc. erzeugt       |       |
| wird                                                                     | 150   |
| Indessen hatten die Protestanten dennoch nicht gewagt sieh zu wider-     |       |
| setzen, wenn der Kaiser nicht Wallenstein abgesetzt hätte, zum Theil     |       |
| in der Hoffnung seinen Sohn dufür zum römisehen König gewählt zu         |       |
| seben, worin er jedoeb getäuscht wurde                                   |       |
| Heimlich von den Protestanten zu Leipzig gegen den Kaiser gehaltener     |       |
| Reichstag; Theilnaume Englands; Ausserung Ro's, des englischen           |       |
| Betsehafters zu Censtantinopel, über diese Thoitnahme                    | 151   |
| Der italienische Krieg hat den Kaiser hauptsächlich in diese missliche   |       |
| Lage gebracht; Ferdinand konnte sieh nicht ürger sehaden als             |       |
| 1. durch Fortsetzung dieses Krieges und 2. durch fortdauernde            |       |
| Härte gegen die Protestanton, welche diese zum Aussersten treiben        |       |
| würde                                                                    | 151   |
| Zwei Söhne des Kaisers. Churakteristik Ferdinand's III.                  | 152   |
| Leopold Wiltelm, zweiter Sohn des Kuisera, zum geistlieben Stande be-    |       |
| stimmt. Wie viel seine sechs Bisthümer eintragen sollten, und warum      |       |
| sie ihm niehts eintragen                                                 | 153   |
| Charakteristik Leopold Wilhelm's                                         | 153   |
| Zwei Töchter des Kaisers                                                 | 153   |
| dass die Nachfolge auf ihn übergehe                                      | 420   |
| Charakter desselben. Veränderung in seinem Betragen. Gute Behandlung.    | 153   |
| Coaracter desselbed. Veranderung in seinem betragen. Gute Beisandlung,   | 4""   |
|                                                                          |       |

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Handelavortheile die ihn hewegen dürften, mit Venedig is gntem Einver-    | 153   |
| nehmen zu bleihen                                                         | 133   |
| Frisul gegen Venedig heohaehtet hat                                       | 154   |
| Daher wohl alle jene Muthmassungan angegründet sind, welche die Repu-     |       |
| hlik bestimmt haben, Vicenza (mit grossem Aufwand und Belfistigung        |       |
| der Unterthanew) zu bafestigen                                            | 154   |
| Vielleicht haben anch die Spanier jene Gerüchte ausgestreut, welche zu    |       |
| jenen Muthmassungen Anlans gegeben, um die Republik in Unkosten           |       |
| au verselzen                                                              | 154   |
| Der Gesandte, wefeher sehr genaue Beobachtung angestellt hat, bittet den  |       |
| Senat dies wohl zu bedenken, da es noch Zait ist. Armuth Leopold'a.       |       |
| Einkünfte desselben aus Tirol                                             |       |
| Sehmälerung derselben durch Verpfändungen                                 | 154   |
| Geringe Einkunfte, aus Elsasa, welches der Kaiser seinem Bruder und       |       |
| dessen Söhnen auf den Regensburger Reichatage assignirt bat               | 154   |
| Erzherzog Leopold wird daher Frieden erhalten, um sieh nieht in Ausga-    |       |
| ben zu atürsen                                                            | 154   |
| Besitzungen des Kaisers                                                   | 154   |
| Einkünste Ober- und Niederönterreichs                                     | 154   |
| Die Halfte dieser Einkünfte wird oft zu Anleiben verwendet. Betrag der    |       |
| Schulden, welche auf beiden Provinzen haften                              | 155   |
| Anstalt zur Itealisirung dieser Schulden                                  | 155   |
| Jährliehe Einkünfte von Steiermark. Verwendung derselhen                  | 155   |
| Einkünfte Kärnthens und deren Verwendung                                  | 155   |
| Betrag der jährlichen freiwilligen Einkünfte Böhmen                       | 155   |
| Verwendung deraelben. Wie die in deu vorigen Kriegen genachten Sehul-     |       |
| den damit getilgt werden. Betrag dieser Schulden                          | 155   |
| Dem Kaiser bleibt niebts als die Rente seiner eigenen Herrsehaften. Be-   |       |
| trag derselben                                                            | 155   |
| Unwillig aufgenommene Einfuhrung mehrer Abgaben in Böhmen                 | 155   |
| Wie viel sin eintrageu sollen, und wie viel wirklieh einkömmt. Sehleehte  |       |
| Verwendung des Übrigen                                                    | 155   |
| Die Lausitz dem It-rzog von Saehnen verpfändel; wie hoch? Einkünfte       |       |
| Sehlesiens; Sehulden                                                      | 156   |
| Mabrens Einkunste; Verwendung zum Theil für Schulden                      | 156   |
| Resultat der letzlich in Mabren vom Kaiser ausgeschriebenen Contribution. | 156   |
| Ungerns Herren                                                            | 156   |
| Die Wahlfreiheit der Ungern ist zur blossen Ceremonie geworden            | 156   |
| Die Leistungen der Ungern beschränken sieh auf Krieg-dienst. Betrag       |       |
| des Soldes, Betrag der Abgaben in Ungern                                  | 156   |
| Zahl der Besatzungen und der von dan Baronen zu atellenden Mannachaft     |       |
| Wie viel der Kaiser für Sold und Montur jahrlich nach Ungern senden muss  |       |
| Describe an account of the contract of the Soldwick of the                | 136   |

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rentkummern der einzelnen Provinzen. Gewinn, welchen der Kaiser aus     |       |
| der Oberleitung derselben zieht                                         | 156   |
| Bereicherung der nhersten Finanzbeamten, trotz des allgemeinen Geld-    |       |
| mangels                                                                 | 157   |
| Eingeschränkte Lebensweise der kaiserlichen Familie                     | 157   |
| Übersehlag der jührlichen Ausgaben des Hofes für Jagd, Musik, Marstall, |       |
| Tafel, ungewisse Ausgahen                                               | 157   |
| Üble Aufnahme des dem Kaiser gemachten Vorschlages, Ersparungen         | 157   |
| einzuführen                                                             | 157   |
| Die Magistrate der Provinzen werden vom Kaiser bestätigt                |       |
| Die Magistrate der Provinzen werden vom Kaiser bestatigt                | 157   |
| Eggenberg, Einkunfte desselben. Seine Güterankäufe. Erhehung dessel-    | 194   |
| ben zum Herzog                                                          | 158   |
| Charakteristik de-selben. Abhängigkeit von den Spaniern, Seine unum-    | 100   |
| sehränkte Macht über den Kuiser                                         | 158   |
| Wichtigkeit seiner Fürsprache selbst für die Glieder der kaiserlieben   | 130   |
| Familie                                                                 | 158   |
| Wenige Neigung des Kronprinzen für ihn                                  | 158   |
| Seine Gewinnung gegen Venedig, nieht feindselig wie der Angenschein     | 100   |
| lehrt                                                                   | 159   |
| Der Abt von Kremsmunster. Seine Herkunft                                | 159   |
| Seine Fähigkeiten und Mängel                                            | 159   |
| Graf Trautmansdorf. Umstand, der seinem Credit sehadet                  | 159   |
| Sceretär Werda, jetzt Graf von Werdenberg                               | 159   |
| Gründe seiner Neigung lür die Hepublik                                  | 159   |
| Charakteristik und Finauzen des Erzbischofs von Mainz; von Trier        | 160   |
| Charakteristik des Erzbischofs von Cüln                                 | 160   |
| Einkünfte des Herzogs Mazimilien von Beiern; Ausgaben desselben; An-    |       |
| sprüche des flerzogs an den Kaiser; die Pfulz ist ihm dafür ver-        |       |
| pfändet                                                                 | 161   |
| Übersehlag seiner gesaumelten Gelder                                    | 161   |
| Verhasstheit des Herzugs                                                | 161   |
| Sein Verhältniss zu dem Kaiser                                          | 161   |
| Jahaan Georg von Sachsen; Einkünfte, persüelicher Werth desselben       | 161   |
| Einkünfte des Markgrafen von Brandenburg                                | 161   |
| Jetziges Verhältniss des Kaisers zu Deutschlaud                         | 161   |
| Wunderbare Massigung der Türken in dieser kritischen Zeit               | 163   |
| Günzliche Verarmung Ungerns                                             | 163   |
| Auf das Höchste gesteigerte Unzufriedenheit des Reiches                 | 163   |
| Gustav Adolf, Namensymbolik desselben, seine Person, Kriegsschule, Cha- |       |
| rakter                                                                  | 163   |
| Mannschaft, die Gustav in Sehweden zurückgelassen hat                   | 163   |
| Nur you seinen Geist durfte Deutschland etwas erwarten                  | 164   |

weil ihnen von Steiermark aus, und püuktlich der Sold bezahlt wird, ae dans sie nieht mehr genöthigt aind vom Rauhe zu lehen Ränke der kleinen Fürsten in Italien gegeu die Republik

|                                                                                                                                              | Seil e |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Warum Venedig keinen ordentlichen Abgesandten bai dem Kaiser hält                                                                            | 173    |  |
| Titulatur des Gesandten am kniserlichen Hofe                                                                                                 | 173    |  |
| Wie sich letzter in Folge dieses Verführens benommen habe                                                                                    | 174    |  |
| Beispiel der grossen Aufmerksanskeit, welche der Kaiser dem Gesandten                                                                        |        |  |
| erwienen bat                                                                                                                                 | 174    |  |
| Gute Gründe, welche der Kaiser hat, mit Venedig in Frieden zu bleiben.<br>Schaden, welchen er durch den Friaul'schen Krieg arlitten, welcher |        |  |
| auch die böhmischen Unruhen berbeigeführt hat                                                                                                | 174    |  |
| Handelsrücksichten machen auch für Venedig den Frieden mit dem Kaiser<br>wünschenswerth                                                      | 175    |  |
| Wie man den Gesandten anfangs schrecken wollte; vermutbliehe Zwecke                                                                          |        |  |
| bievon                                                                                                                                       | 175    |  |
| Personale der Gesandtsehaft                                                                                                                  | 176    |  |
| Geschenk des Knisers bei Abreise des Gesandten                                                                                               | 178    |  |
|                                                                                                                                              |        |  |
| VI. Bericht der beiden Gesandten Zene und Cantarini                                                                                          |        |  |
| Hofe Ferdinand's III. bei Gelegenheit seines Regierun                                                                                        |        |  |
| antrittes, 1838.                                                                                                                             | ıgı-   |  |
| antitites. 1634.                                                                                                                             |        |  |
| Eifer, mit welchem Ferdinand II. noch vor seinem Tode die Wahl seines                                                                        | Seite  |  |
| Sohnes zum römisehen Kaiser betreibt. Grund dieses Eifers                                                                                    | 180    |  |
| Anaprüche der Franzosen. Abneigung des Herzogs von Baiern                                                                                    | 180    |  |
| Wie die Abgeordneten des Herzogs von Saebsen hewogen worden, dem                                                                             | 100    |  |
| Sohne des Kuisers ihre Stimme zu geben                                                                                                       | 180    |  |
| Capitulation, welche der König von Ungern vor der Wahl heachwort                                                                             | 181    |  |
| Bestimmung über Confiscirung von Gütern, welche den Unterthanen der                                                                          |        |  |
| Kurfürsten gehören. Bestimmung über die Eigenschaften des zu                                                                                 |        |  |
| wähleuden Königs                                                                                                                             | 181    |  |
| Einstimmige Wahl Ferdinand's Ill                                                                                                             | 181    |  |
| Glücklieber Umstand, dass die Wahl einstimmig auf Ferdinand's Il. Sohn                                                                       |        |  |
| fiel, da die Kurfürsten, welche einen andoren Prätendenten unter-                                                                            |        |  |
| atützt hatten, die Abgüngigkeit mehrerer Stimmen (von gefangenen                                                                             |        |  |
| Fürsten) geltend gemacht haben würden                                                                                                        | 181    |  |
| Der neuerwählte König sendet an alle Fürsten die Nachrichl seiner Wahl,                                                                      |        |  |
| und wird (aueb vom Pabste) anerkannt                                                                                                         | 181    |  |
| Ferdinand II. eutschliesst sich, dem Sohne die Leitung der Geschäfte zu                                                                      |        |  |
| überlassen. Dieser lässt sich in Unterhandlungen mit den Schweden                                                                            |        |  |
| ein                                                                                                                                          | 182    |  |
| Bedingungen der Schweden. Ihre vollkommene Freiheit, unabhängig von                                                                          |        |  |
| Frankreich einen Frieden zu schließen                                                                                                        | 182    |  |
| Um sieb in der Herrschaft zu befestigen, bietet der König seine Schwe-                                                                       |        |  |
| ster dem Könige von Polen an                                                                                                                 | 182    |  |

|                                                                           | Saite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beschluss, einen erdentliehen Grandten nn die Republik zu schieken und    |       |
| ihrn Gesandten ehen so wie nodere königliehe zu behandeln                 | 183   |
| Belohnung der Deputirten des Kurfürsten von Saehsen                       | 183   |
| Belohnung der Kurfürsten von Mainz und Coln für ihre Stimme; Erkennt-     |       |
| liehkeit des spnnisehen Gesandten gegen dieselben                         | 183   |
| Versehläge eines sehwedisehen Deputirten. Antwort                         | 183   |
| Rückreise des Kaisers. Sein Tod. Veranlassung desselben                   | 183   |
| Krankhnit Ferdinand's III. Verdacht einer Vergiftung                      | 183   |
| Erste Sehritte des neunn Kaisers, die Erspnrang und den Frieden he-       |       |
| treffend. Trautmannsdorf wird an Eggenberg's Stelle gesetzt. Ab-          |       |
| achassung unnützer Bedienstungen. Ansührung eines Beispiels, anf-         |       |
| gestellt zur Absehreekung derjenigen, die sieh Veruntreuungen zu          |       |
| Sehulden kommen lassen                                                    | 183   |
| Feine Art, womit der Kaiser den Jesuiten die Erhebung gewisser Zölle      |       |
| einstellt; Verwendung des hierdurch angeeigneten Ertrages                 | 183   |
| Plan einer Zusnmmenkunft mit den Schweden, den Kurfürsten von Sneh-       |       |
| aen und Brandenhurg. Warum es weder dazu, noeh überhaupt zu einer         |       |
| Unterhandlung kemmt                                                       | 184   |
| Verzeichniss der kaiserliehen Anführer und Kriegshauptleute               | 186   |
| Zahl des Heeres. Warum wechselnd                                          | 187   |
| Glieder des Stuatsraths. Sehilderung der Einzelnen                        | 187   |
| Ort, wo der Rath sieh zu versnameln pflegt                                | 187   |
| Sehilderung des Kaisers                                                   | 188   |
| Warum dessen Ersparungen im Ganzen wenig nützen                           | 189   |
| Unahnlichkeit der Portrate Ferdinand's III. Sein Benehmen, seine Reli-    |       |
| giösität, seine Kenntnisse                                                | 189   |
| Die Kaiserin                                                              | 190   |
| Kinder derselben. Aufwartung der venetinnischen Gesnudten hei den         |       |
| jungen Prinzen zu grosser Freude der Eltern                               | 190   |
| Liehenswürdiges Benehmen der Kaiserin gegen ihren Gemahl                  | 190   |
| Erinnerung derselben an den freundliehen Empfang, welchen sie bei ihrer   |       |
| Ankunst zu Venedig genessen, nls sie zur Vermühlung nach Wien             |       |
| reiste                                                                    | 190   |
| Unmuth der verwitweten Kaiserin Mutter                                    | 191   |
| Ihr anfänglieher Aufenthalt in Gratz, Rückkunft nach Wien und Vorwand     |       |
| daxu. Pension derselben                                                   | 191   |
| Einfluss der Spanier auf ihr Schiel sal. Wedurch sie den Hass derselheu   |       |
| sieh zugezogen                                                            | 192   |
| Freundliehe Aufnahme der Erzheizegin Claudis zu Innebruck                 | 192   |
| Schilderung Leepold's, Bruders Seine: Majestät. Unzufriedenheit desselben | 100   |
| mit seiner gegenwärtigen Lage                                             | 192   |
| Veranlassungen seiner Ausschliessung von der Regierung                    |       |
| Megliehkeit einer Verhindung desselben mit den Spaniern                   | 192   |
| Weehselseilige Ergiessungen der Kniserin Mutter und Leopold'a             | 193   |

### XXVIII

|                                                                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dessen bedeutende Einkünfte und geistliche Besitzungen                                                                     | . 193 |
| Des Kaisers Absicht, ihn zum Coadjuter von Trier zn machen. Hinder<br>nisse                                                | . 193 |
| Leopold sneht sich immer den Austritt aus dem verhassten geistliche                                                        | . 103 |
| Stande offen zu erhalten, Aneedote in dieser Hinsicht                                                                      | 194   |
| Lange Zeit, wetebe erfordert wird, um der Familie des Kaisers die Nach                                                     | . 107 |
| folge zu siehern. Leopold's hierdurch gestärkte Heffnungen                                                                 | . 194 |
| Beschwerden des Kaisers gegen den Papst, und amgekehrt, des Pabste                                                         |       |
| gegen den Ksiser                                                                                                           | 194   |
| Der Hauptgrund der Unzufriedenheit des Kaisers mit dem Pabste ist, das                                                     |       |
| letzler es mit Frankreich hält                                                                                             | . 195 |
| Hainrich's IV. Absiehten gegen Österreich sind theils durch Rathgebe                                                       | r     |
| in dem jetzigen Könige von Frankreich wieder erwacht                                                                       | . 41  |
| Sein Bestreben, die Keiserwürte auf das Haus Baiern zu übertragen .                                                        | . 196 |
| Den gleichen Zweck hatte die neuerliche, mit se vielen Pomp erschieuen<br>Friedensgesandtschaft                            |       |
| Erbitterung der deutschen Fursten gegen die Franzosen. Politik der letz-                                                   | 197   |
| ten durch die Schweden Beutschland zu heschäftigen, und so die                                                             |       |
| hösen Folgen dieses tlasses von sich abzuwenden                                                                            | 197   |
| Der Kaiser ist der spanischen Hen sehatt überdrüssig, welche vullkummer                                                    | 101   |
| willkührtich aus Hefe ihren Einfluss üht                                                                                   | 197   |
| So ist auch Wallenstein's Tod nicht durch freien Entschluss des Kuisers                                                    |       |
| sonderu durch Ognate's (des spanischen Gesandten) Rünke veraniass                                                          |       |
| worden. Anseimliche Stellung, deren Wallenstein's Neffu sich erfreu-                                                       | 198   |
| Wie sich Wallenstein bei Gelegenheit des italienischen Krieges die Spa-                                                    |       |
| nier zu Feinden gemacht bat                                                                                                | 198   |
| Ső hne der Erzherzegin Chudia in Iousbruck                                                                                 | 199   |
| Hindernisse ihres Wunsches, den Sohn zum Bischof von Trient zu muchen                                                      |       |
| obgieieh Österreich eifrigst die gegeuwärtige Gelegenheit, Trient au                                                       |       |
| sich zu hringen, ergreift, welche nicht leicht sieh wieder zeigen dürfte<br>Spärliche vom Grossherzog gespendete Subsidien | 199   |
| Plan des Grossherzegs durch seinen Sehu das medizäische Haus nach                                                          |       |
| Deutschland zu verpflanzen, wie das Haus Genzage nach Frankreich                                                           |       |
| verpflanzt worden ist                                                                                                      |       |
| Zweideutige Gesinnung des verigen Herzogs von Savoyen. Freundlichere                                                       | 201   |
| des jetzigen; wie er dieselhe an Tag legt                                                                                  | 201   |
| Den Franzesen günstige Gesinnung der Herzogin                                                                              | 201   |
| Kaiserliehe Ordre zu vorsiehtiger Behandlung der Türken                                                                    | 201   |
| Sehwierigkeiten bei dem ungrischen Reichstag                                                                               | 202   |
| Bei der Heiratsverbindung mit dem König von Pelen verabredetes Schutz-                                                     |       |
| hündniss gegen die Türken                                                                                                  | 202   |
| Eskertirung der Gesandten von und für die Pforte. Ceremonien bei Empfang                                                   |       |
| derselben                                                                                                                  | 202   |
| Wie die Heintlaverbindung mit dem Könne von Pelen zu Stande gekemmen                                                       | 202   |

| Verlebang einer polnischen Prinzessin mit dem erstgebornen Sohne         | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                          | 204   |
| Claudia's                                                                | 204   |
| Drobungen der Engländer auf sich hat                                     | 204   |
| Unsogenebme Nachbarschaft der Generalstaaten, bei weniger Neigung zum    | 404   |
|                                                                          | 208   |
| Kriege mit denselben                                                     |       |
| Neid gegen Venedig in Handelsrücksichten                                 | 205   |
| Din Deutschen wünschen den Golf zu besitzen, um dort die Türken belästi- |       |
| gen zu können. Desswegen halten sie auch so viel auf die Uskoken .       | 206   |
| Der Ernennung dortiger Bischöfe durch den Pahat sollte Venedig sich      |       |
| widersetzen                                                              | 206   |
| Übrigens ist der gegenwärtige Kaiser Veoedig sehr günstig gesinnt; and   |       |
| was den Krieg von Mantua betrifft, so waren sehon damals die Spanier     |       |
| aussebliessend die Anstifter                                             | 206   |
| Vier Punktn, welche Missverständnisse zwischen dem Kaiser und der Re-    |       |
| publik erzeugen könnten. Wie in dieser Hinsicht abzuhelfen ware .        | 207   |
| Belebung des wechselseitigen Handels. Gespräch hierüber mit Traut-       |       |
| mannsdorf                                                                | 209   |
| Schleehte Wege, die aus dem Venctianischen nach Österreich führen; Vor-  |       |
| schlag zur Verbesserung derselben                                        | 210   |
| 29tägige Reise der Gesundten nach Wien                                   | 211   |
| Ausgezeichneter Empfang daselbst                                         | 211   |
| Ehrenvollo Behandlung bei der Audienz und von Seite der Minister, ande-  |       |
| rer Gesandten u. s. w.                                                   | 212   |
| Aufnahme der Gesandten auf der Rückreise au Villach und im Castell des   |       |
| Grafen Alfanso am Tagliamenta. Gefährlichkeit des Stromes für den        |       |
| Grafen                                                                   | 213   |
| Verdienste des Residenten Ballarini                                      | 213   |
| Lob das venetianischen Gesandten Grimani. Der Senat wird ihn jedoch      |       |
| unterstützen müssen, wenn er die Gleichheit seines Ranges mit jenem      |       |
| der königlichen Gesandten behaupten soll, da äussarer Glanz hiezu        |       |
| die wesentliehste Bedingung ist ,                                        | 213   |
| Personale der Gesandtschaft                                              | 214   |
| Geschenk des Ksisers                                                     | 216   |
|                                                                          |       |
| VII. Belation des Johann Grimani, Gesandten am Hot                       | e     |
| Ferdinand's III, 1639.                                                   |       |
| Von dem Kaiser und dem apanischen Gesandten wird nach vorhergegan-       |       |
| gener Berathung der Entschluss gefusst, binsichtlich Venedigs dem        |       |
| Grossherrn Vorstellungen zu thun                                         | 217   |
| Verschiedene Meinungen über den Ausgang der Zwistigkeiten mit der        |       |
| Pforte                                                                   | 218   |
| Wiefern Ungern von den Türken etwas zu befürehten hat                    | 218   |
|                                                                          |       |

## XXX

| Überspannte Forderungen der Ungern an den Kaiser                          | Seite<br>910 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spaltungen der Parteien in Ungern                                         | 210          |
| Von der andern Seite herrsehea nicht mindere Zwistigkeiten unter den      | -10          |
| christliehen Fürsten, und Richelieu führt (nach Trautmannsdorfs Aus-      |              |
|                                                                           | 219          |
| Umstände, woraus der Gesandte den Sehluss zieht, dass es irrig sei, vor   |              |
| der Türkei sieh in Sieherheit zu glauben. Werbungen dürften der           |              |
| Republik schwerlieh gestattet werden, da man sogar den Spaniern           |              |
| sie verweigert                                                            | 220          |
| Gespräch mit Castagneda, welcher des letzten Umstandes erwähnt            | 220          |
| Ausserung des Gesandten hinsichtlieh der fremden Werbungen                | 220          |
| Möglichkeit von Nehenahsiehten der Kaiserlichen hinziehtlich der Wer-     |              |
| bungen                                                                    | 221          |
| Die Stimmung des Kaisera ware gut, doch ist es sehlimm, dass Caatagneda   |              |
| ihm zur Seite steht                                                       | 221          |
| Leichter ware es, Oberste und andere Offiziere unter der Hand zu erhalten | 221          |
| Hindernisse, welche der Vermittlung durch einen kaiserlichen Gesandten    |              |
| sicb entgegenstellen                                                      | 221          |
| Überhaupt ist auf keinen thütigen Beistand von Seite der Deutsehen zu     |              |
| reehnen, bevor der Friede nicht zu Stande gekommen ist                    |              |
| Über die Aussiehten zum Frieden                                           | 221          |
| Vermathungen und Wünsehe des Gesandten hinsichtlich der Hollander und     |              |
| der Pfalzgrafen; Ausserung des Königa von Polen üher die Pfalz-           |              |
| grafenstimme                                                              | 222          |
| Man müsste in den Frieden viele einschliessen, welche der Gegenpartei     |              |
| angehören, und Österreich kann dazu sieh nicht entschliessen              | 223          |
| Frankreichs tückische Absieht bei dem Verlangen, dass alle in den Frie-   |              |
| den eingenehlossen werden sollen                                          | 223          |
| Österreichischer Seits glaubt man nicht, dass Frankreich zur Herausgabe   | ī            |
| so anschnlicher Festungen sich werde bewegen lassen                       | 224          |
| Anfopferung eines Platzes zu entschliessen, um den Frieden dadurch        |              |
| zu siehern                                                                | 224          |
| Wenige Aussieht zum Friedensachlusa                                       | 224          |
| Voranstalten zum neuen Feldzug. Versammlung der Anführer zur Berath-      | ***          |
| schlagung. Über Hazfeld, Gallas, Götz                                     | 225          |
| Stärke der gegenwärtigen Armee und zu hoffende Vermehrung derselben       | 225          |
| Hoffnung auf die inneren Unruhen in Frankreich                            | 225          |
| Des Erzherzoga kriegerische Neigung; Äusserung derselben                  |              |
| Verderbniss und Schädlichkeit des Futters; Grund hieron                   |              |
| Die ungrischen Pferde zum Behuf grösserer Ökonomie eingeführt             | 226          |
| Beahsiehtigte Verwendung kleiner Esel für die Armee                       | 226          |
| Von Baiern erwartete Gesandte; frühe Berathschlagung in den Zimmern       |              |
| des Kaisers; grosse sonst herrschende Thätigkeit                          | 226          |
|                                                                           |              |

|                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Gesandte gibt sieh alle Mübe, den Kaiser von seiner persönlichen<br>Entfernung shzuhalten, welche die Türken leicht au einem Angriff auf |       |
| Ungern ermuthigen könnte                                                                                                                     | 226   |
| Anerbiaten, welches der König von Frankreich dem Pabste macht, im Falle                                                                      |       |
| der Friede vermittelt werde, zu einem Völkerzuge gegen die Türken                                                                            |       |
| beizutragen                                                                                                                                  | 227   |
| Neigung des Kaisers in diesen Vorseblag einzuwilligen, warum dennech                                                                         |       |
| aus der Saehe niehts geworden ist                                                                                                            | 227   |
| Möglichkeit, den Vorschlag, hauptsächlich hei einem etwaigen Angriff von                                                                     |       |
| Seite der Türken, wieder in Anregung zu bringen. Schritte des Pab-                                                                           |       |
| stes in dieser Hinsicht                                                                                                                      | 228   |
| Ausserungen des Nuntius und seines Secretars                                                                                                 | 228   |
| Vollmacht des spanischen Gesandten zu allfälliger Abschliessung einer                                                                        | 440   |
| solchen Übereinkunft                                                                                                                         | 228   |
| Mangel an einem geschickten Individoum zur Sendung nach Constanti-                                                                           | 440   |
| nopel, do Schmit abreist                                                                                                                     | 228   |
| Ahsicht des Gesandten zu bewirken, dass die Milizen in Croatien vereinigt                                                                    | 240   |
|                                                                                                                                              |       |
| werden, und dass der König von Polen gleichfalls einen Gesandten                                                                             |       |
| nach Constantinopel schicke, welcher vereint mit dem kaiserlichen                                                                            |       |
| Residenten agire, oder dass er durch die Kosakon im schwarzen                                                                                |       |
| Meere eine Diversion mache                                                                                                                   | 229   |
| Kraftiger Beistand ist von Polen nicht zu hoffen, da sogar der Beistand,                                                                     |       |
| welchen Siegmund im Jahre 1600 dem so nahe verwandten Kaiser                                                                                 |       |
| geleistet hat, unbeträchtlich war                                                                                                            | 229   |
| Ursache dieser Sorgfalt: die Furcht vor den Tataren, welchen sogar ein                                                                       |       |
| iöhrlicher Tribut bezahlt wird. Betrag desselben                                                                                             | 230   |
| Bedenklichkeit polnischer Werhungen; Beispiel davon                                                                                          | 230   |
| Die von Polen au erwartende Hilfe beschränkt sieb daher auf den Beitrag                                                                      |       |
| zur allgemeinen Vereinigung ehristlicher Fürsten. Nachweisungen                                                                              |       |
| für diese Behauptung                                                                                                                         | 230   |
| Über den gegenwärtigen König von Polen Wladislaus, Sohn des Sjegmund,                                                                        |       |
| und seine Entsagung hinsiebtlich der Krone von Sehweden, mit Vor-                                                                            |       |
| bebalt der Rechte seiner Brüder                                                                                                              | 231   |
| Riehelieu sebreibt nach Schweden hinsiehtlieh der Festsetzung Casimira                                                                       | 231   |
| Gesinnungen des Fürsten der Walachei und der Moldau                                                                                          | 231   |
| Rakoczy's Dienste unter Betlen Gabor                                                                                                         | 231   |
| Er behauptet sich gegen den Paschs von Ofen                                                                                                  | 232   |
|                                                                                                                                              | 232   |
| Seine Verhindung mit den Polen                                                                                                               | 232   |
| Anerbietungen, die er dem Sohne des Sekel Moyses thut, in sein Vater-                                                                        |       |
|                                                                                                                                              | 232   |
| So sehr Rakoezy geneigt ist, wurde er es doeb nie wagen, obne das                                                                            |       |
| Zusammenwirken der europäischen Fürsten den Kaiser zu unter-                                                                                 |       |
| stützen, im Gegentheile macht er den politischen Spion des Pascha                                                                            |       |
|                                                                                                                                              | 222   |

## XXXII

| Chatanata Barra and a second an | Seile |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Chrigens ist Rakoezy vom Landtag abhängig, dessen Maxime ist, den<br>Frieden mit den Türken zu erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233   |
| Dazu kömmt neeh, dass ein Krieg mit den Türken Rakoezy hinsichtlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200   |
| der Achtung sehaden würde, welche er bei den Polen and Dentsehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| geniesst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233   |
| Doch ware seine Vermittlung sehr wünschenswerth: warum diese Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400   |
| mittlung in Rakoezy's Interesse selbst liegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233   |
| Rakoczy's Vermittlung im letzten Kriege zwischen der Türkei und Polen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200   |
| welcherlei Gründe er damais angeführt hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233   |
| Rskoery würde gern die Vermittlung ühernehmen; nur müsste diese Cher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200   |
| nahme mit der grössten Heimlichkeit verbunden sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234   |
| Warum Rakoezy den Dienst nicht verweigern könnte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234   |
| The state of the s | 207   |
| VIII. Bericht des Johann Grimani vom kaiserlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Hofe Ferdinands III. 1641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Verzögerung des Berichtes durch Krankheit des Verfassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237   |
| Behandlung der Gesandten der Republik an den verschiedenen Höfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 238   |
| Der in Deutschland ühliehe Kirchengang giht Gelegenheit zu häufigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Streitigkeiten der Gesandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238   |
| Empfang des Gesandten bei dem Kaiser; seine Betitlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239   |
| Empfang beim Erzherzog; bei der Kaiserin und Kaiserin-Witwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239   |
| Ceremoniel beim Beauche des Nuntius, des spanischen Gesandten, Traut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| mannsdorf's. Der Gesandte lässt sich nicht hewegen, nur in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| einzigen Stücke von dem bisher Ühlichen abzuweichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 239   |
| Grimoni hewegt auf geschickte Art den spanisehen Gesandten ihm seinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Wagen zum Kirchzug anzubieten; Gegensatz dieses Betragena mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Jenem seines Vorgängers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240   |
| Unfreundlichen Benehmen des toskanischen und polnischen Gesandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240   |
| Gespräch hierüher mit dem Könige von Polen und Folge desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240   |
| Regulativ Grimani's in Betitlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 241   |
| Der Gesandte bewirkt eine Annäherung zwischen dem Nuntius und Eggen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241   |
| Grimani setzt durch, dass den venetianischen Gesandten auch in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| kaiserlichen Decreten der Titel Excellenz heigelegt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242   |
| Streit zwischen dem Gesandten und dem Herzoge von Würtenberg. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Fürst von Neuburg entschliesst sich zu der Neuerung den venetfani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| sehen Gesandten den Titel Exeellenz zu geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242   |
| Wen der Kaiser mit dem Titel Altezza beehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243   |
| Misslungenes Bestrehen Grimani's, von dem Fürsten von Neuburg auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| gleichem Fusse mit dem spanischen Gesandten behandelt zu werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243   |
| Trautmannsdorf's Erklärung, dass, vermöge Restimmung des vorigen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| gegenwärtigen Kaisers der Gesandte der Republik den königlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### XXXIII

|                                                                                                                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| gleieh gehalten werden anlle. Besehwerliehkeiten womit die Durch-                                                                           |       |
| setznng dieses Vorreehtes verbunden ist                                                                                                     | 243   |
| Der Fürst van Neuhurg macht dem Gesandten den gehührenden Platz in                                                                          |       |
| der Capelle streitig; wie er ihn dennech hehauptet                                                                                          | 244   |
| Neuer Streit zwischen beiden wegen Stellung der Kutsehen. Der Kainer                                                                        |       |
| entacheidet durch förmliches Decret                                                                                                         | 244   |
| Wie der Gesandte den Fürsten bei einem ühnliehen Versnehe der Hint-                                                                         |       |
| anaetzung besehämt ,                                                                                                                        | 245   |
| Aufreizung dieses Fürsten. Ausgleiehung und Versöhnung                                                                                      | 245   |
| Der Herzog von Lothringen vermeidet jede öffentliche Zusammenkunft mit                                                                      |       |
| dem spanischen und venetianischen Gesandten. Abschiedageapräch des-                                                                         |       |
| selben und Grimani'a im Varzimmer der Kaiserin, Berührung der                                                                               |       |
| Verhältnisse des Herzogs                                                                                                                    | 246   |
| Teakana und Savnyen; Verhältniss und Vertrag beider                                                                                         | 246   |
| Warum Grimani den Cardinal Harrach nieht zu Prag, sondern erst zu Wien                                                                      |       |
| besueht hahe                                                                                                                                | 247 , |
| Besueh vnn Gesandten des Königa von Dänemark                                                                                                | 247   |
| Wie eifersüchtig Grimani gegen den Gesandten des Königs von Polen seine                                                                     |       |
| Rechie behauptet hat                                                                                                                        | 248   |
| Festaetzung des Ceremnniels mit dem herzeglieh mantuaner Gesandten .                                                                        | 248   |
| Wie Grimani den Gesandten von Genua für dessen Anmassung überlistet .                                                                       | 249   |
| Sehriftlieher Aufsatz den letzten gegen das Vorreeht des venotisnischen                                                                     |       |
| Gesaudten. Er wird zu sehimpflieher Abläugnung desselben genöthigt                                                                          | 249   |
| Grimani verficht zeinen Rang auch gegen die Abgesandten der Kurfürzten                                                                      | 251   |
| Wiederhelter Strausa mit dem grassherzoglieben Gesandten. Besehämung                                                                        |       |
| desselhen                                                                                                                                   | 253   |
| Hiedurch veranlasste zeitliche Unterbrechung der Verhältnisse des gress-                                                                    |       |
| herzoglichen und kuiserlieben Hofen                                                                                                         | 255   |
| Gelegenheiten, webei der Kuiser seine gute Stimmung gegen die Republik                                                                      |       |
| an Tag legt                                                                                                                                 | 257   |
| Sebritte den Gesandten, wegen des neuerlichen Angriffes der Uskaken auf                                                                     |       |
| die Türken                                                                                                                                  | 258   |
| Strenges Verbet des Kaisers rücksichtlich des Auslaufens der Cersaren-                                                                      |       |
| barken                                                                                                                                      | 259   |
| Sehritte der Einwebner von Fiume und Triest gegen die Venetianer                                                                            | 259   |
| Bitlsehrift der Görzer, die aus dam Venetianischen in die erzherzogliehen<br>Staaten eingeführten Weine einem strengen Zull zu unterworfen. |       |
| Staaten eingelührten Weine einem strengen Zull zu unterwerten.                                                                              | 259   |
| Die Verhandlungen wegen der Grenzstreitigkeiten sind nieht geseblossen,                                                                     | 259   |
| weil der Entwurf der kaiserlichen Commissurien dem Gesandten zu                                                                             |       |
|                                                                                                                                             | 200   |
| allgemein schien                                                                                                                            |       |
| Cher die Angelegenheit der bassischen und ungrischen Bisthümer                                                                              |       |
| Verhandlungen wegen des heiligen Landes. Bereitwilligkeit des Kaisers                                                                       |       |
| hiebei                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                             | 404   |
| Fontes, Abthlg. II. Bd. XXVI.                                                                                                               |       |

## XXXIV

| Strelitiges Geschift wegen der Peaten  Opposition der Triester gegen der Freien Verlecht des Salzes von Muggi und Capodistria auch den erzherzoglichen Staaten. Verzögerung de Unterhandlungen hierüber durch das Grazer Gehorrium Gesprich des Gesandten mit Str. Majestät, dass es gegen die Verträge se die man mit Verzeilig geschlossen, wurn Triest das Salze, wedered san aelbe viel vohlföller erhalten könne, mit Ausschliesung Venedig verkanfe Einwurf des Kaisers; der Gesandte zeigt, wie ungehöhrlich und wider rechtlich die Triestliere ihre Stirmandsfeut naugedocht haben Intervan Triest's hinsichtlich der Stürung der Handelsverhältnisse Besehless, Commissäre zu senden, um von der lichtligheit dieser Angelie that zu überzengen  stell Bildhiebet, die Getter Hegierung zu reutwannen vis einer der sich werden  schalt hat. die Getter Hegierung zu reutwannen vis einer der sich der  gehöht hat.  Habalis 'z Zern wegen eines sehlimmen Zufalls und gehössige Darstellunge  Verhandlungen mit Frangisomi weren des Halzschäuge zu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263<br>264<br>264<br>261<br>261           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Unterhandlungen hierüber durch das Grazer Gubernium Geoprich des Grandten mit St. Majestidt, dass es gegen die Vertrige es die man mit Vennelig geschlossen, wom Triest das Salz, welches das achte viel vollfeller erhalten könne, mit Ausschlessung Vennelig Einwurf des Knierers; der Gesandte zeigt, wie ungehührlich und wider rechritet die Triestiner ihre Salzmannfelter ausgedehnt haben Intereas Triesti, binsichtlich der Strömag der finaleitervalltimissen Besechluss, Commissier zu senden, um von der lichtligheit dieser Angabe Besechluss, Commissier zu senden, um von der lichtligheit dieser Angabe Networalbeit, die Grätzer Regienung zu gewinnen; wie sehr der Gesandt während sienes gazen Anfeitallate gegen diese Rematen zu Kimpfighabit hat Habaits Zerar wegen eines sehlimmen Zufalls und gehössige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263<br>264<br>264<br>261<br>261           |
| Gesprish den Grandten mit Sr. Majestät, dass es gegen die Vertrige se die man mit Venedig geschlossen, wom Triest das Salt, welsbed salte viel wolfsfelier erhalten könne, mit Ausschliesung Venedig verkanfe. Einwurf des Knierer; der Gesandte zeigt, vie ungehöhrlich und wider rechtlich die Triestiner ihr Saltmanufstert unsgedecht haben Interease Triest's hinsichtlich der Störung der Handelsverhältnisse. Beschlass, Commissier zu senden, um von der Bichtlichtlich diers Stürung der Handelsverhältnisse und betraungen. Betablische die diese seit 1370 anlängige Geschäft zu herenligen. Bithlichteit, die Grützer Regierung zu gewinnen; wie sehr der Gesandt während siense gazuse Anderlautzles gegen diese Benaten zu Künnig gehabt hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 264<br>. 265<br>. 265<br>. 266<br>. 267 |
| die man mit Venedig geschlossen, wom Triest das Salz, welches das aehte viel vollfeller erhalten känne, mit Ausschlessung Venedig kanner von der Verkaufe. Einwurf des Knierer; der Gesandte zeigt, wie ungehührlich und wider rechtlich die Triestliere ihre Saltramaufsetur ausgedehnt haben Intereas Triestlich hänsichtlich der Strümag der Intachlerverklitätisse. Besehless, Commissäre zu senden, um von der livihligheit dieser Angabe sieh zu derenterangen 1870 Ausschaffen Geschlerwichtlich in der Saltramaufsetung der Verleiten der Verleiten und von der Verleiten der Verleiten 1882 der Verleiten der Verle | 264<br>261<br>261<br>261<br>261           |
| aelbe viel wollfelier erhalten könne, mit Ausschliesung Venedig<br>verkanfe. Einwurf des Knieres; der Gesandte zeigt, wie ungehöhelich und wider<br>rechtließ die Treistiere ihr Staffmanufseter unsgedecht haben. Interease Triest's hänischlich der Störung der Handelsverhättlisse. Beschlass, Cammissfer zu senden, um von der lichtligheit dieser Anglass<br>sich zu überzeugen. Netwoodligkeit, diese seit 1370 anlängige Geschäft zu heeudigen. Bitzhlicheit, die Grützer Regierung zu gewinnen; wie sehr der Gesandt<br>während siense gazzea Anfardtaltes gegen diese Benaten zu künnig<br>gehabt hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264<br>264<br>261<br>261<br>261           |
| verkaufe Einvarf des Kainers; der Gesandte zeigt, wie ungehöhrlich und wider rechtlich die Triestiere ihre Salrmanufsetur ausgedehnt habet rechtlich die Triestiere ihre Salrmanufsetur ausgedehnt habet Besehless, Commissier zu senden, um von der lichtligkeit dieser Angabe sieh zu überzeugen Asthwendigkeit, die zus seit 1370 ankängige Geschäft zu heendigen Häthlichkeit, die Grützer Regierung zu gewinnen; wie sehr der Gesandt während siense gezue Ankafeltalles gegen diese Bennten zu Kümpfe gelankt hat Habais Zerar wegen eines sehlimmen Zufalls und gehössige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 264<br>. 261<br>. 261<br>. 261          |
| Einwurf des Kainers; der Gesandte zeiet, wie ungehöhrlich und wider rechtlich die Triestiner ihr Stammanfester unsgedricht haben Interease Triest's hinsichtlich der Störung der Handeisverhättnisse Beschlass, Cammissfer zu senden, um von der Bichtlichtlich dieser Anglass sich zu überzeugen Antwestigkeit, dieser schaftlicht sich zu überzeugen Stathlichteit, die Grützer Regierung zu gewinnen; wie sehr der Gesandt während siense gazuse Anfarltaltze gegen diese Benaten zu künnig gehabt hat Habai's Zerar wegen eines zehlümmen Zufalls und gehössige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264<br>261<br>261<br>264                  |
| rechtiek die Triestiner ihre Satrmanufectur ausgedehnt haben -<br>luteream Triest's hinsichtlich der Stimung der Handesverhältnisse.<br>Beachlass, Commissfre zu senden, um von der Richtigkeit dieser Angabe<br>sieh zu überzeugen<br>schwendigkeit, dieses seit 1370 andangte Greschäft zu herendigen<br>Rüthlicheit, die Grützer Regierung zu gewinnen; wie sehr der Geandt<br>während siense genze Anfachlatte gegen diese Bennier zu Kümple<br>während siense genze Aufentlatte gegen diese Bennier zu Kümple<br>der gehabt hat<br>Rabais 's Zern wegen eines sehlimmen Zufalls und gehössige Barstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261<br>261<br>261<br>261                  |
| Beachlus, Commissfer zu senden, um von der Richtigkeit dieser Augabe sich zu überrugen  Nethwendigkeit, dieser seit 1370 anlängige Gesebült zu heendigen " Rüthlicheit, die Grützer Regierung zu gewinnen; wis sehr der Geandt während sienes gezue Aufschlutzles gegen diese Bennier zu kümpt die gehabt hat Rabais 3 Zern wegen eines sehlimmen Zufalls und gehössige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260                                       |
| sich zu überzeugen Rithwenligkeit, dirars seit 1370 anlängige Gesebäft zu heendigen. Rithlichkeit, die Grützer Reigerung zu gewinnen: wie sehr der Gesandt wäbrend seines genzen Aufenthaltes gegren diese Beamten zu kämpfe gehabt hat Rabata is Zern wegen eines sehlimmen Zufalls und gehössige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260                                       |
| Nethwendigkeit, dieses seit 1370 ankänpige Gesebült zu beendigen.<br>Ristlikhkeit, die Grätzer Regierung zu gewinnen; wie sehr der Gesandt<br>während seines ganzen Aufentlialtes gegen diese Beamten zu kämpfe<br>gehabt hat.<br>Rabata's Zern wegen eines schlimmen Zufalls und gehässige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267                                       |
| Räthlichkeil, die Grätzer Regierung zu gewinnen; wie sehr der Geaandt<br>während seines ganzen Aufenthaltes gegen diese Beamten zu kämpfe<br>gehabt hat<br>Rabata's Zern wegen eines schlimmen Zufalls und gehässige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
| während seines ganzen Aufenthaltes gegen diese Beamten zu kämpfe<br>gehabt hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
| gehabt hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Rabata's Zern wegen eines achlimmen Zufalls und gehässige Darstellunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Graf Zrini hietet der Republik aeine Dienate und Werbungen gegen di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                         |
| Türken an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Offiziere, welche der Gesandte für die Republik in Dienst nimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Angesehene Fürsten, welche der Republik ihre Dienste aubieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Gallas Kunst, den vermuthlichen Ausgang jedes Treffens verherzusagen<br>Der Gesandte überreicht dem Könige von Polen in Baden (nüchst Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| seine Beglaubigungsschreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Anfänglieher Plan einen Residenten des Königs von Polen in Venedig auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| zustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Aufwand, zu welchem der Gesandte nich genöthigt sieht, um die pelnische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Gressen aich geneigt zu machen; Vortheil, weleher ihm hierau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| erwächst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Die Aussichten eines Friedens der Christenheit beruhen auf dem beabsiel<br>tigten Congress von Cöln. Warum der Kaiser den Gesandten de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| tigten Congress von Coln. Warum der Kaiser den Gesandten de<br>Kurfürsten die Päase hiezu nicht ertheilen will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Verletzung des Kaiaers durch den apanischen Gesandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Wie ea Grimani anfängt, die Pässe dennoch auszuwirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Er verschafft endlich aelbst den Kurfürsten von der Pfalz kaiserlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Päase, wedurch ihre Angelegenheit nun aufhört eine Gnadensache z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| sein, und vor ein freies Tribunal verwiesen wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Viele andere Geachäfte, welche der Gesandte nech ausserdem in Richtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| keit gehracht hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Verhültnisse und Lage desselhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Verhaltaisse und Lage desselhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |

#### XXXV

|                                                                                                                                  | Seile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Kaiserin Witwe. Stimmung derselben gegen die Republik                                                                        | 279   |
| Der Kaiser empfleblt dem Senat einen Bruder seiner Kammerfrau                                                                    | 280   |
| Erzherzog Leopold, Bruder des Kaisers. Sein hochstrebender Geist gibt                                                            |       |
| Anlass zn Misstrauen                                                                                                             | 280   |
| Schilderung Trautmannsdorf's; dessen Einfluss, gegen des Kaisers sonstige                                                        |       |
| Grundsätze                                                                                                                       | 280   |
| Erzherzogin Claudia's Unzufriedenheit                                                                                            | 281   |
| Absiehten derselhen auf Trient                                                                                                   | 281   |
| Belohnung des Kurfürsten von Mainz für seine Unterstützung der Wahl                                                              |       |
| Ferdinand's III                                                                                                                  | 282   |
| Grund des Kurfürsten von Cöln, die Partei des Kaisers zu ergreifen                                                               | 282   |
| Gefangenschaft des Kurfürsten von Trier, Bedingung unter welcher man                                                             |       |
| ihn freilassen will                                                                                                              | 282   |
| Überreiehung der Beglaubigungsschreiben in seine Hande                                                                           | 282   |
| Ausgezeichneter Geist des Herzogs von Baiern. Sein Hass gegen die                                                                |       |
| Spanier                                                                                                                          | 283   |
| Dankbare Anbanglichkeit des Herzoga von Sachsen (desaen Haus durch                                                               |       |
| Carl V. zum regierenden erhoben worden) an den Kaiser, er beweist                                                                |       |
| dieselbe bei der Einnahme von Prag durch Beschützung des kaiser-                                                                 |       |
| lichen Palastes                                                                                                                  | 283   |
| Indolenz des Kurfürsten von Brandenburg bei dem grossen Verlust an                                                               | 400   |
| Ländern, welchen er leidet. Toleranz seiner religiösen Denkart                                                                   | 284   |
| Wie der König von Dänemark sich nach und nach zum Vermittler zwischen                                                            | 40%   |
| den europäi-chen Mächten aufzuwerfen gewusst. Misstrauen des                                                                     |       |
| Gen europai-chen Maenten aufzuwerten gewusst. misstrauen des<br>Kaisers und des Königs von Polen gegen ihn. Punkte wodurch Miss- |       |
|                                                                                                                                  |       |
| verstündnisse zwischen dem Pabst und dem Kaiser herbeigeführt werden                                                             | 284   |
| Verhältniss des Kaisers zum Pnbst                                                                                                | 284   |
| Beleidigungen des kais. Gesandten, Fürsten von Eggenberg                                                                         | 285   |
| Die häufig wiederholte Verschwägerung zwischen Österreich und Polen                                                              |       |
| gibt zu Betrachtungen Anlass                                                                                                     | 286   |
| Verschiedenes Interesse Österreichs und Polens hinsiehtlich der Türken                                                           | 286   |
| Trautmannsdorf's Klage über den sehwachen Beistand Polens gegen die                                                              |       |
| Türken                                                                                                                           | 286   |
| Mit den Türken besteht kein neuer Vertrag, sondern nur Bestätigung der                                                           |       |
| alten. Verlangen der Ungern auf dem Reichstage, dass eine wirkliehe                                                              |       |
| Ratification erfolge; charakteristischer Ausdruck dieser Forderung,                                                              |       |
| und Erwiederung des Kaisers                                                                                                      | 286   |
| Aus dem guten Einvernehmen des Kaisers mit dem katholischen König                                                                |       |
| folgt nicht die Billigung aller Handlungen seiner Minister                                                                       | 287   |
| Vordriessliches Wort des Kaisers zu d'Ognate                                                                                     | 288   |
| Anselien der Hollander wegen der Grösse ihrer Staaten und ihrer Stellung                                                         | 288   |
| Toskana'a Verdienste um Österreich; daraus, dass man seinen Gesandten                                                            |       |
| ienen der Republik vorgezogen hat, ist ersichtlich wie grossen Werth                                                             |       |
| man and die Freundschaft mit der letzten leet                                                                                    | 289   |

## xxxvi

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                           | 289   |
| Reise des Gesandten                                                       |       |
|                                                                           | 291   |
| Gesebenk des Kaisers                                                      | 292   |
|                                                                           |       |
| IX. Alois Contarin's Bericht über seinen Aufenthalt                       |       |
| zu Münster. (Darstellung der Friedensverhandlun-                          |       |
| gen.) 1650.                                                               |       |
| Siebenjähriger fruehtloser Congress von Cöln                              | 293   |
|                                                                           | 293   |
| Bestimmung der Orte des Congresses                                        | 293   |
|                                                                           | 294   |
|                                                                           | 294   |
| Kaiserliebe Gesandte an Münster und Osnahrüek                             | 295   |
| Verwendung der Doctoren bei öffentliehen Gesandtsehaften. Erhöhung        |       |
|                                                                           | 296   |
| Hieraus entspringende Lächerliehkeiten                                    | 296   |
| Wie der König von Spanien hinsiehtlich des Doctors Brun diesen Übel-      |       |
| stand vermeidet. Wirksomkeit dieses Mannes: er hat eigentlich den         |       |
| Frieden mit den Holländern geschlossen, ohgleich der Gesandie             |       |
|                                                                           | 297   |
|                                                                           | 297   |
| Ackunft des neuen Nuntins Chiggi                                          | 297   |
| Notiz über dessen Vorgünger Rosetti                                       | 297   |
| Chiggi a Person und Werth                                                 | 298   |
| Ankunft d'Avaux und Servient's. Übelstand gemeinsehaftlicher Behand-      |       |
| lung eines Geschäftes durch mehrere Gesandte                              | 298   |
| Übler Eindruck welchen der Verzug der französischen Abgesandten zu        |       |
| Haag verursacht. Grund dieses Verzuges. Sie schliessen mit den            |       |
| Provinzen einen Tractat, dass kein Theil ohne den andern in Vertrag       |       |
| sieh einlassen solle                                                      | 298   |
| Versprechen Frankreichs, die bolfändischen Gesandten zu Münster in tutta  |       |
| parità zu behandeln                                                       | 299   |
| Uneinigkeit der französischen Gesandten                                   | 300   |
| Heiligengeistamt, 10. April 1644. Wegbleiben der Spanier. Gleieherweise   |       |
| bleiben später die Kaiserlieben und der Nuntius aus der Kathedral-        |       |
| kirehe weg                                                                | 301   |
| Übergabe der Vollmachten an die Vermittler                                | 301   |
| Streit und Ausgleiehung der beiden Kronen Spanien und Frankreieh hin-     |       |
| siehtlich der Titel                                                       | 30 I  |
|                                                                           | 302   |
| Gallas' fruehtloser Versueh Torstensohn von den ksiserlichen Ländern ent- |       |
|                                                                           | 303   |

## XXXVII

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Anderer Zusall, wodurch die Berichtigung der Vollmachten gestört wird .   | 304   |
| Abnahme des kaiserlichen Ansehens                                         | 302   |
| Gründe des Kwisers sieh der Abreise der Kurfürsten zum Reiehstage nieht   |       |
| zu widersetzen; Bestimmung wie dieselben von den Kaiserlichen da-         |       |
| selbst behandelt werden sollten                                           | 306   |
| Präeedenz der Vermittler                                                  | 307   |
| Gründe der langen Verzögerung der Vollmachtenberichtigung                 | 307   |
| Forderungen der Kniserlichen, der Spanier und Franzosen                   | 308   |
| Sechs Monate mit versehiedenen Vorschlägen hingebracht                    | 309   |
| Fortgesetzte Zwistigkeiten der französischen Gesandten                    | 309   |
| Verahredung der zustellenden Forderungen zu Münster zwischen den Ge-      |       |
| aandten von Frankreieh und von Schweden                                   | 310   |
| Niederlage der Kaiserlichen bei Tabor und deren Folgen                    | 310   |
| Der sehwedische Geaundte, Sohn des Kanzlers Oxenstirns                    | 310   |
| Neuer Aufenthalt der Verhandlungen durch den Sieg des flerzogs von        |       |
| Baiern über Türeone                                                       | 311   |
| Vergeblieher Vorsehlag eines allgemeinen Waffenstillstandes               | 311   |
| Warum der Herang von Baiern ihn wünscht                                   | 311   |
| Überreiehung der formellen Vorschläge zum Frieden in 18 Artikeln          | 312   |
| Der k. Gesandte widersetzt sich dem Kommen der Abgeordneten finkoezy's    | 313   |
| Geringer Erfolg der Vermittlung, welebe der Cungress dem Herzog von       |       |
| Braganza angedeihen lässt. Tod desselben                                  | 313   |
| Ankunft der Bevollmächtigten von Spanien (Penneranda) und von Frank-      |       |
| reich (Herzog von Longueville)                                            | 313   |
| Sehleehter Erfolg der Gesandtschaft Longueville's. Win viel besser es für |       |
| ilin gewesen ware, wenn er selbst auf eigene Faust den Frieden            |       |
| geschlossen hätte                                                         | 314   |
| Longueville's prüehtiger Einzug in Müoster                                | 314   |
| Anlass zur Erörterung über Etiquette-Gagenstände, Longueville's Hart-     |       |
| nückigkeit; Entscheidung durch Trautmannsdorf's gesunden Sinn .           | 315   |
| Dureb die Ankunst der Kursursten und die auf sie solgende kaiserliehe     |       |
| Erklärung wird der Congress in einen Reiebstag verwandelt                 | 315   |
| Übelatand der Vertheilung des Reichstages in zwei Städte                  | 316   |
| Separatwaffenstillstand der Sehweden und Saehsen                          | 316   |
| Stimmfähigkeitserklärung der Landgräfin von Hessen und Anderer            | 316   |
| Antwort des Kaisers auf die Vorsebläge der Kronen, unter Vorbebalt der    |       |
| Billigung durch die Stäode                                                | 316   |
| Sehreibaeligkeit der Deutschen                                            | 317   |
| Vorbehalt Contarini's das Resultat in aller Kürze darzulegen              | 317   |
| Von den einzelnen Kronen beanspruchte Länder und Plätze Deutschlanda      | 317   |
| Contrast dieser Forderungen gegen die von ihnen auspusaunte Auspruchs-    |       |
| losigkeit                                                                 | 317   |
| Des fferzogs von Baiern Wirksamkeit für die Franzosen und Gründe hiezu    | 318   |
| Benchmen Trautmannadorf's nach seiner Aukunft                             | 318   |
|                                                                           |       |

## XXXVIII

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Absichten desselhen                                                       | 318   |
| Anerhietungen die Trautmannsdorf den Franzosen, den Schweden, den         | 310   |
| deutschen Protestanten, und dem Herzoge von Bsiern macht                  |       |
|                                                                           | 319   |
| Ausgedehntere Forderungen Frankreichs und Schwedens dagegen               | 319   |
| Tractat zwischen dem Reich und Frankreich. Von Bsiern aufgereizt setzen   |       |
| die Franzosen endlich durch, dass Breisseh zu Elsses gehören, und         |       |
| für ewige Zeiten hei Frankreich hleiben solle                             | 320   |
| Die Franzosen erhalten noch das Recht der Besatzung in Philippshurg       | 321   |
| Klage der Spanier bei dem Ksiser gegen Trautmannsdorf, und andere Ver-    |       |
| suche die geschlossene Übereinkunft zu stören. Die Execution des          |       |
| Tractates wird hierdurch verzögert. Die Frage wegen Frankenthal           |       |
| ist noch immer schwebend                                                  |       |
| Artikel des Vertrages 1646 über die Abtretungen an Frankreich             | 321   |
| Spätere Einschaltung dieses Specialvertrages in den Generalvertrag        | 322   |
| Gründe der Zufriedenheit Trautmannsdorf's mit diesem Tractat, Rückzug     |       |
| der kniserlichen Armee aus Hessen, wegen Mangel an Lehensmitteln .        | 323   |
| Tod der Kaiserin Marie. Project einer Heirath des Ksisers mit der Tochter |       |
| des Herzoga von Orleans. Warum er sich entachuldigt                       | 323   |
| Die Königin von Schweden wünseht ebenfalls Frieden. Warum ihn der         |       |
| Kanzler Oxenstierna nicht wünseht                                         | 324   |
| Brandenburgs fruchtlose Verhindung mit Holland, um Pommern zu behalten    | 324   |
| Waffenstillstand zuerst mit dem Herzoge von Baiern geschlossen            | 325   |
| Schweden mit dem hesten Theile von Pommern zufriedengestellt im Jahre     | 0.00  |
| 1647                                                                      | 325   |
| Der Friede wird neuerdings über ein Jahr verzögert, weil die Schweden     |       |
| den Vortheil der Protestanten vertheidigen wollen                         | 325   |
| Andere Frage; ob und wiefern der Kaiser die Spanier unterstützen dürfe,   |       |
| wenn ungeachtet des mit dem Reiche geschlossenen Friedens der             |       |
| Krieg zwischen den Kronen fortdauert. Behauptung des Kaisers              | 325   |
| Vorschlag der Vermittler, der Ksiser solle gegen die Türken ziehen, und   | 020   |
| hiehei von Frankreich unterstützt werden; auf diese Art werde er am       |       |
| besten sich von der Hilfe, welche Spanien anspreche, dispensiren          |       |
| können                                                                    | 326   |
| Das Reich und Frankreich widersetzen sich diesem Vorschlag, indem es      | 320   |
| zu gefährlich sei den Ksisar über eine so grosse Macht gehieten zu        |       |
| lassen, die er leicht gegen sie wenden könne, da er sie mehr hasse als    |       |
| die Türken                                                                | 326   |
| Der Kniser weigert nich auch, die Zugestehung der Gewissenafreiheit auf   | 320   |
| seine Erbstaaten zu erstrecken                                            | 326   |
| Die Franzosen wollen als Verfechter der deutschen Katholiken auftreten.   | 320   |
| Thie Subsidien hören auf                                                  | 327   |
| Tod de Krouprinzen von Spanien                                            | 327   |
| Beabsichtigte Vermählung des Königs von Ungern mit der Infantin von       | 341   |
|                                                                           | 007   |
| Spanien                                                                   | 327   |

# XXXXX

|                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Von den Sehweden geforderter Verkauf der Commenden des Maltheser-          |       |
| und des deutsehen Ordens                                                   | 327   |
| Trautmannsdorf kehrt zurück, aus Furebt vor dem Einflusse welchen          |       |
| Spanien am Hofe gewinnt durch die Vermählung der Erzherzogin mit           |       |
| dem König von Spanien, und die projectirte Heirath des Königs von          |       |
| Ungere mit der Infantin                                                    | 327   |
| Der Kaiser geht selbst zum Heere ab, um das von den Sehweden besetzte      |       |
| Eger wieder zu gewinnen                                                    | 327   |
| Gefährliche Lage der Sehweden, die gefährlichste seit Gustav Adolf         | 328   |
| Der Herzog von Baiern bewirkt, dass eine seiner Cresturen, der Bischof     | 040   |
|                                                                            |       |
| von Würzburg zum Kurfürsten von Msinz gewählt wird, während der            |       |
| Verstorbene im Solde Spaniens geslanden                                    | 328   |
| Protestation des Nuntius gegen die Abtretung von Metz, Toul, und Verdün    | 328   |
| Baiern erhält die Kuratimme und die obere Pfalz, für welche letzte es das  |       |
| verpfändete Österreich räumt. Dem Kaiser werden auf diese Art alle         |       |
| Unkosten erspart, da er von den 13 Millionen, wofür Österreich ver-        |       |
| pfändet war, keineu Heller bezahlt hat                                     | 329   |
| Auch Böhmen, das früher sein Wahlrecht geltend gemacht, ist aun erblieb    |       |
| geworden                                                                   | 329   |
| Der Herzog von Baiern fördert nach Erreiehung seiner Absiehten eifrigst    | 000   |
| den Frieden, um sich aller Feinde und Freunde zu entledigen                | 329   |
| Neue Artikel, welche Servient den frühern binzufügt. Wie der Kaiser zur    | 340   |
|                                                                            |       |
| Annahme derselben gezwungen wird                                           | 330   |
| Gründe Oxenstierna's den Frieden gleichfalls zu fördern                    |       |
| Absehliessung des Friedens. Glücklicher Zufall, dass sie noch vor Einnahme |       |
| Prags vor sich geht                                                        | 331   |
| Länder, welebe den Sehweden zufallen                                       | 331   |
| Sehweden erhält Sitz und Stimme auf dem Reichstag                          | 331   |
| Der Friede untersehrieben. Zwei Monate als Termin für die Ratification     |       |
| bestimmt. Inzwischen eingestellte Feindseligkeiten                         | 332   |
| Warum im Vertrage mit Frankreich die Fürsten nicht namentlich aufge-       |       |
| fübrt sind                                                                 | 332   |
| Kreine, welche den Sehweden bis zur Auszahlung des Soldes angewiesen       | 000   |
| werden. Summe die sie täglich erheben                                      | 333   |
| Feierlichkeiten bei Ankunst der Ratissestionen                             | 333   |
|                                                                            | 333   |
| Vortheile, welche Venedig aus dem gesehlossenen Frieden zieht; uner-       |       |
| reichte Absicht, die Fürsten zum Türkenkriege zu bewegen                   | 333   |
| Protestation des Pabates gegen den Frieden, sofern er auf Veräusserung     |       |
| der geistlieben Güter sieh bezieht                                         | 334   |
| Notizen über den spanischen Gesandten, Grafen von Penneranda               | 334   |
| Seine Unzufriedenheit mit der Art, wie man von dem Ksiser, dem Königo      |       |
| von Spanien und dem Hause Österreich spricht                               | 335   |
| Seine Wirksamkeit beschrünkt sieh darauf, den Frieden mit den Nieder-      |       |
| ländern zu schliessen                                                      | 335   |
|                                                                            |       |

| Prince Prince I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Üble Stimmung desselben gegen Frankreieh<br>Die Gesandten der Niederlande werden gegen den Wunsch des Fürsten                                                                                                                                                                                                                                            | 336   |
| von Oranien beigezogen. Schwaehheit des letzten. Besoldung der<br>niederländischen Gesandten                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Reue der Franzosen, dass sie auf Beiziehung der Niederländer bestanden<br>Zwischen den Häusern der holländischen und apanischen Botschafter ge-<br>pflogene Vartraulichkeit                                                                                                                                                                              | 336   |
| Die Spanier (damit es nicht scheine, sie schlössen einen Separatfrieden)<br>muchen den Vorschlag, hinsichtlich der Differenzen aller drei Kronen<br>auf die Königin-Mutter zu compromittiren. Er wird von den Franzo-                                                                                                                                    |       |
| sen nicht angenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337   |
| Anderer Vorsehlag Pennersnda's. Gegenforderungen der Franzosen Zweijährige Unterhandlungen. Endlich der Wassenstillstand von 1609 mit                                                                                                                                                                                                                    | 338   |
| einem Zusatz von den Hollsindern und Spaniern angenommen,<br>Frankreieh (erhosst, dass der Wäffenstillsland zwischen Holland und Spa-<br>nien ohne sein Vorwissen geschlossen worden), klagt die Berollmich-<br>ligten an. En verfährt unzweckmässig, indem es die Bevollmächligten<br>in Person, und nicht den Vertrag wegen des Waffenstillstandes sa- | 339   |
| greift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340   |
| Vertheidigung der Bevollmächtigten. Meinungen der versehiedenen Pro-<br>vinzen. Einfluss der (für Frankreich günstigen) Kriegsereignisse auf<br>dieselben. Im Ganzen sind die Holländer mehr geneigt zum Frieden                                                                                                                                         |       |
| mit den Spaniern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340   |
| gestehen für sieh allein den Frieden zu sehliessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341   |
| Orsnien's Ansiehten bierüher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 341   |
| Oranien's Tod. Gründe, welche die Holländer geneigt machen, den Waffen-<br>stillstand in einen wirklichen Frieden zu verwandeln                                                                                                                                                                                                                          | 342   |
| Ereignisse in Toskans und Catalonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342   |
| Mazarin's Bemülungen und vergebliehe Vorschläge, um den Ahsehluss<br>des Friedens (zwischen Susnien und Holland) zu hintertreihen                                                                                                                                                                                                                        | 343   |
| Amsterdam's besondere Gründe den Frieden zu wünsehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343   |
| Servient reist nach ilang ab, um durch intriguen den Frieden zwischen<br>Holland und Spanien zu hintertreihen, seine vorgebliche Absieht ist;<br>ein Schulzbündniss zwischen Holland und Frankreich für den Fall                                                                                                                                         | 313   |
| eines künftigen Angriffes zu sehliessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 343   |
| Der Waffenstillstand zwischen Holland und Spanien unterschrieben, unter<br>der Bedingung, dass zwischen Frankreich und Spanien ein Gleiches                                                                                                                                                                                                              |       |
| geschehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344   |
| Der Gesandte der Provinz Utreeht hringt durch seine Vertheidigung auch<br>die Abgesandten der ührigen Provinzen in den Verdacht, hestochen                                                                                                                                                                                                               |       |
| zu sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344   |
| Holland erklärt sieh für den Frieden, während die ührigen Provinzen ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Prophericals Deleter the wints and Conserve the                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240   |

|                                                                                                                         | XLI   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                         | Seite |
| Penneranda üherreicht den Vermittlern Vnrschläge aum Frieden zwischen                                                   |       |
| Frankreich und Spanien. Fnrderungen Frankreichs                                                                         | 345   |
| Frankreich                                                                                                              | 346   |
| Van den Vermittlern ina Reine gebraebte Übereinkunftspunkte zwischen                                                    |       |
| haiden Krnnen. Seeha atreitige Punkte                                                                                   | 347   |
| Grunde der Hallunder, den Frieden nicht redlich zu fördern. Die Hallun-                                                 |       |
| der unterzeiehnen den wirklichen Frieden statt des zuvnr unterzeieh-                                                    |       |
| neten Waffenstillstandes. (Unahhängigkeitserklärung der Niederlande)                                                    | 348   |
| Feierliehkeiten und Gesehenke aus dieser Veranlassung. Ratificatinn des                                                 |       |
| Friedens van Seite Spaniens und der Pravinzen mit Ausnahma                                                              |       |
| Seelanda                                                                                                                | 349   |
| Avaux's Zurückherufung. Serviant erhält die alleinige Vollmacht. (Besnl-                                                |       |
| dung des letzten.)                                                                                                      |       |
| Frankreiehs Widersprueh                                                                                                 | 350   |
| Frankreich entschliesst aich gleichfalls zu einem Separatfrieden mit dem                                                |       |
| Kaiser, none mit den Spaniern sieh weiter einzulassen                                                                   | 350   |
| Beschwörung des Friedens zwisehen den Spaniern und Halländern                                                           | 351   |
| Publication desselben                                                                                                   | 351   |
| Nachtheile dieses Friedens für die Niederlande<br>Friede awischen Frankreich und dem Kaiser. Allmähliche Ahreise sämmt- | 351   |
| lieher Gesandten                                                                                                        | 352   |
| Mazarin wird zu Friedensmassregeln gestimmt durch die inneren Unruben                                                   |       |
| aus Veran lassung der Parlamente. Penneranda geht in diese Plane                                                        |       |
| nicht ein                                                                                                               | 352   |
| Der venetinnische Gesandte erhält vom Senat die Erlauhniss aur Abreise                                                  |       |
| Es wird sein Auftrag, während der Rückreise über Brüssel und Paris noch                                                 |       |
| fernerhin für den Frieden au wirken, vor der Zeit kund                                                                  |       |
| Nachdrückliche Beschwerde über schlechte Bewahrung der Staatsgeheim-                                                    |       |
| misse in Venedig                                                                                                        | 354   |
| Sehlimmer Eindruck dieser Nachrieht auf Pennerunda                                                                      | 354   |
| Auch der Nuntius Bagni tritt plötzlich auf Penneranda's Seite                                                           |       |
| Frankreich hingegen ist nach den Unruhen im Parlament so entschieden                                                    |       |
| für Abschluss des Friedens, dass es dem venetianischen Gesandten                                                        |       |
| gunzliebe Vallmaeht ertheilt, und hinsichtlieh der sechs streitigen                                                     |       |
| Artikel zn Allem hereit ist                                                                                             |       |
| Anerbietungen Frankreichs hin Sehtlich der sechs Artikel                                                                |       |
| Penneranda's Abgeneigtheit. Spaniens Gesinnung nach dem richtigen Aus-                                                  |       |
| drueka D. Lauis d'Harro's                                                                                               |       |
| Frankreich kann in seinen gegenwärtigen Finanzumständen den Krieg nicht                                                 |       |
| fortsetzen. Schuld des Landes. Sie ware nicht heträchtlich, wenn                                                        |       |

| XLII                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                          | Seil |
| Cendé's Bestrebungen und Cabalen während der Minorität des Königs        | 360  |
| Des Gesandten Rückreise über Paris, Lyon, Savoyen                        | 36   |
| Gespräch mit dem Grafen von Camiana, welcher vom Herzoge von Sa-         |      |
| voyen dem Gesandten entgegengeschickt wird                               | 361  |
| Gesandtschaftspersonale                                                  | 36:  |
| Ausgaben des Secretärs                                                   | 364  |
| Geldene Kette, dem Gesandten bis Lyon nachgesandt, da man in Paris       |      |
| nicht Credit genug fand, um dieselbe ihm sogleich zu verebren            | 366  |
|                                                                          |      |
| X. Übersicht der Ereignisse während und nach dem                         |      |
| Münster'sehen Frieden von einem ungenannten                              |      |
| Gesandten.                                                               |      |
| ***************************************                                  |      |
| Friedensverhandlungen zwischen Spanien und Frankreich                    | 367  |
| Frankreich compromittirt auf Holland und den Fürsten ven Oranien. Ab-    | 301  |
| sicht hiebei. Die Venetiauer werden als Vermittler beigezogen, und       |      |
| die holländischen Abgeordneten begeben sieh ebenfalls nach Münster.      |      |
| Ven beiden Vermittlern festgesetzte Bedingungen                          | 367  |
| Servient weigert sich den Tractat zu unterschreiben, während Longueville | 367  |
|                                                                          |      |
| und Avaux geneigt sind, es zu thun                                       | 368  |
| Die Annahme des Tractates, welche den Wünschen des ganzen Landes         |      |
| gemäss ist, wird durch einige Wenige, an deren Spitze Mazarin sieh       |      |
| befindet, hintertrieben. Heftiger Zwist desselben mit dem Nuntius,       |      |
| heigelegt durch den venetianischen Gesandten Nami                        | 368  |
| Wichtige Felgen der Nichtannahme des Tractates. Einfluss dieser Wei-     |      |
| gerung auf die Zukunft Frankreichs                                       | 369  |
| Verweis an Avaux; Longueville's Abreise und Vorwand derselben            | 369  |
| Tractat zwischen Spanien und den Niederlanden. Artikel desselben ,       | 370  |
| Avaux' Zurückberufung und Penneranda's Abreise unterbrechen alle wei-    |      |
| teren Unterhandluugen zwischen Frankreich und Spanien                    | 371  |
| Christina's Neigung zum Frieden                                          | 371  |
| Für Schweden gunstige Kriegsereignisse. Milanders Niederlage und Tod .   | 371  |
| Ende des dreissigjährigen Krieges dorch die Eroberung von Prag           | 371  |
| Friede mit Schweden. Bedingungen desselben. (Errichtung der achten       |      |
| Kurstimme. Bedingung hiebei. Entseblidigung der Sebweden.)               | 372  |
| Wirkung des gesehlessenen Friedens auf Frankreich; auf den Pabst. Con-   |      |
| gress der Generäle zu Nürnberg                                           | 375  |
| Allgemeine Stimmung des französischen Volkes gegen Fertsetzung des       |      |
| Krieges                                                                  | 375  |
| Finanzdirector Emery                                                     | 375  |
| Wiederhelte Versuche zum Aufstande in Paris                              | 375  |
| Streit der Regierung mit dem Parlament. Abschaffung der Pauletta         | 376  |
| Verkäuflichkeit der Amter in Frankreich                                  | 376  |
|                                                                          |      |

|                                                                           | Brile |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Antrag der Regierung auf Vermehrung der maîtres de requêtes. Freimü-      |       |
| thigkeit des Generaladvocaten Talon hei dieser Gelegenheit                | 376   |
| Die Regierung setzt ihre Antrüge dennoch durch; allein wegen Absetzung    |       |
| der alten maîtres de requêtes nehmen die Parlamente ihre Einwilli-        |       |
| gung zurück, und heben die hetreffenden Entschlüsse auf                   | 376   |
| Schlimmer Eindruck, welchen Longueville's Ankunft hervorbringt            | 377   |
| Glücklicher Fortgang der Waffen. Condé bemächtigt sieh Ypern's            | 377   |
| Die Mademoiselle von Orleans sehlägt sieh zu den Missvergnügten. Urssehe  | 377   |
| Widersetzliehkelt des Parlaments von Rennes und Aix                       | 378   |
| Unruben zu Bordeaux                                                       | 378   |
| Das Parlament zu Paris sehliesst sieh an die übrigen an, ohgleich die     |       |
| Absehaffung der Pauletta auf dasselhe nicht ausgedehnt worden ist .       | 378   |
| An die Regierung gestellte Forderungen. Die Königin verweist das Parla-   |       |
| ment nachdrücklich zur Ruhe                                               | 378   |
| Widersetzlichkeit desselhen. Verhaftung einiger Rathe                     | 378   |
| Flueht des in Vincennes verhafteten Herzogs von Beaufort                  | 379   |
| Vorladung des Parlaments. Die Königin erreicht aber dabei ihren Zweek     |       |
| nieht. Aufregung des Volkes und Kühnheit der Parlamentsglieder            | 379   |
| Mazarin wartet Cundé's Rückkunft ah                                       | 379   |
| Drohungen des Volkes gegen die Finanzverwaltung. Sinken des öffentlichen  |       |
| und Privateredits. Vertreihung Emery's                                    | 380   |
| Neuer Finanzdircetor. Mangel an Geld, vorzüglich hei der Armee. Condé     |       |
| kann sieh in die von dem Erzherzog angehotene Schlacht nicht ein-         |       |
| Inssen                                                                    | 380   |
| Doeh indem er klug den Zeitpunet abwartet, da die Cavallerie von der      |       |
| Infanterie abgesehnitten ist, erfieht er einen vollständigen Sieg         | 380   |
| Aufhebung zweier Rathe. (Seherzhaste Auspielung der Königin auf den       |       |
| Namen des einen)                                                          | 38 t  |
| Hieraus erfolgter Tumult und Barrikadirung der Strassen                   | 38 t  |
| Losgehung der gefangenen Rathe; fortdauernde Aufregung                    | 381   |
| Das Parlament gibt die Entfernung der Königin nicht zu, Mazarin sehliesst |       |
| sieh abweehselnd hald an diese, hald an jene Partei; erwirbt das          |       |
| Patriciat der Republik Venedig                                            | 382   |
| Der Friede zwisehen Frankreich und Spanien wird hiedurch nicht gefördert  | 382   |
| Vermeidung einer neuen Zusammenkunft zum Congresse. Fruehtlose Ah-        |       |
| sendung der beiderseitigen Secretäre                                      | 382   |
| Besat zungen, welche die Republik auf dem italienischen Festlande zu      |       |
| halten gezwungen ist. Zunehmende Lehhaftigkeit des Krieges in             |       |
| Italien                                                                   | 383   |
| Stimmung aller Nationen zum Aufruhr (Genua). Verschwörung des Her-        |       |
| zogs von lears in Spanien                                                 | 383   |
| Unrube zu Vieenza                                                         | 384   |
| Feierliebe Art, womit die Republik den König von Ungern und dessen        |       |
| Gemalin auf ihrer Reise nach Mailand empfängt                             | 384   |

#### XI. Giustiniani's Bericht über seinen Aufenthalt in Deutschland 1654.

|                                                                           | onie |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Der Kaiser (Ferd. III.) hegt bei seinem vorgerückten Alter, dem Aus-      |      |
| aterben des Maonastammes in Spanien, und dem erfelgten Tode des           |      |
| bereits erwählten römischen Königs Ferdinand IV. keine anderen als        |      |
| friedliche Gedanken. Blos auf die drohende Gefahr von Seite der           |      |
| Türken ist seine Aufmerkanmkeit gerichtet                                 | 385  |
| Der Vermittlung des Kaisers ist hinsichtlich der türkischen Angelegen-    |      |
| heiten nicht au trauen, denn es liegt in seinem Interesse, dass der       |      |
|                                                                           | 386  |
| Gründe, warum auf keine lebhafte Unterstützung von Seite des Kaisers      | 300  |
|                                                                           |      |
| zu hoffeo ist                                                             | 386  |
| Das heiderseitige Interesse hinsichtlich der Türken ist das einzige Band, |      |
| welches den Kaiser und die Republik verbindet, denn sonst wird            |      |
|                                                                           | 386  |
| Des Kaisers Ferdinand III. vortreffliehe Eigenschaften. Character dessel- |      |
| ben als Regent und Privatmonn                                             | 387  |
| Liebhabereien desselben. Aufwand für Musik und Jagd                       | 387  |
|                                                                           | 388  |
|                                                                           | 388  |
| Gesinnung des Knisers gegen Venedig. Argwehn gegen die Republik,          |      |
| dass sie Österreich's Feinde unterstütze, und fortwährend hedacht         |      |
| sei, Mantua's wegen sieh zu rächen. Der venetianische Gesandte ist        |      |
|                                                                           |      |
| ungern bei Reichstagen (sonderlieb zum Behufe der Königswahl)             |      |
| von den Kaiserliehen gesehen, aus Furcht, dass er mit dem französi-       |      |
| sehen Gesandten gegen das Interesse Österreichs sieb einverstehe.         |      |
| Lauta Ausserung hierüber heim letzten Reiehatage gegen den Ge-            |      |
| sandten selbst                                                            | 389  |
| Viel hat zur Abneigung des Kaisers der Einflusa Spaniens (in Folge der    |      |
| Vermählung Ferdinands mit der Schwester des Königs von Spanien)           |      |
| beigetragen                                                               | 390  |
| Der Kaiser bequent sieh selbst im Aussern nach spanischer Art und         |      |
| Weise, im Gegensutz mit seinem Vater, der sieh nie darnach beque-         |      |
|                                                                           | 391  |
| Die Republik darf sich auf den apanischen Gesandten hei keiner Gelegen-   |      |
|                                                                           | 391  |
| Der Kniser sucht fortwährend mindestens den Schatten jener Autorität      | 391  |
|                                                                           |      |
|                                                                           | 391  |
| Die Spanier, welche mit dem kaiserlichen Ansehen ihr eigenes erhöhen,     |      |
| werden immer auf Seite des Kaisers sein, wenn sieh Streitigkeiten         |      |
| zwischen ihm und Venedig ergeben. Anders verhält es sieh bei Colli-       |      |
| sionen zwischen der Republik und sonstigen Fürsten                        | 391  |

|                                                                                                                                                                                                       | Secte |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Nothwendigkeit, dass ein venetianischer Gesandter in Deutschland an<br>den spanischen sieb anschliesse, wegen der Unbestimmtheit des Cere-<br>moniells und der Unbeugsamkeit des deutschen Characters | 302   |  |
| Die Republik mass sich wohl hüten, Neuerungen im Verkehr mit dem kai-                                                                                                                                 | 002   |  |
| serlichen Hofe einzuführen, um durchaus keinen Anlass zur Ablei-                                                                                                                                      |       |  |
| tung nachtheiliger Folgerungen zu geben. Beispiel, wie geneigt man                                                                                                                                    |       |  |
| sei, das Geringste was Zuvorkommen zeige, als Anerkennung der                                                                                                                                         |       |  |
| Obermacht anszulegen, und wie klug der Gesandte die Veranlassung                                                                                                                                      |       |  |
| dsgn vermieden habe                                                                                                                                                                                   | 392   |  |
| Benehmen und Verbältniss des Kaisers gegen die Reichsfürsten                                                                                                                                          | 393   |  |
| Polens Stellung gegen Deutsehland und hiedurch erweckte Besorgnisse .                                                                                                                                 | 393   |  |
| Das Interesse der Niederlande ist an jenes von Deutschland geknüpft                                                                                                                                   | 394   |  |
| Verhältniss zu Frankreich. Die Bedingung des letzten Friedens, dass der                                                                                                                               |       |  |
| Kaiser die Spanier nicht unterstütze, wird von letztem nicht erfüllt,                                                                                                                                 |       |  |
| wogegen die Franzosen nicht mit dem gehörigen Ernste protentiren .                                                                                                                                    | 394   |  |
| Schlimme Dienste, welche die kaiserlichen Beamten der Republik bin-                                                                                                                                   |       |  |
| siehtlieh der Grenzstreitigkeiten leisten                                                                                                                                                             | 394   |  |
| Üble Gesinnung des Baron von Goldegg                                                                                                                                                                  | 394   |  |
| Verhaltniss zu dem Pabste; geringer Verkehr mit diesem Hofe, da sehon                                                                                                                                 |       |  |
| seit Jahren kein Gesandter daselbat gehalten wird                                                                                                                                                     | 395   |  |
| Verbältniss zu Savoyen, Toskana und Mantua                                                                                                                                                            | 395   |  |
| Missverständnisse mit dem Hause Modena. Verhältniss zu Genus                                                                                                                                          | 396   |  |
| Verhältniss zur verwandten tirolischen Linie. (Unzufriedenbeit des zu                                                                                                                                 |       |  |
| Innsbruck residirenden Erzherzogs. Verschwendung desselben.)                                                                                                                                          | 396   |  |
| Besehreibung der Person des Erzherzogs Leopold Ignaz, welcher nach                                                                                                                                    |       |  |
| des rümischen Königs Tode Kronprinz geworden ist                                                                                                                                                      | 397   |  |
| Bishcrige Erziehung desselben; Personen welche sie geleitet haben                                                                                                                                     | 397   |  |
| Character desselben                                                                                                                                                                                   | 397   |  |
| Etwas über seinen Erzieher Graf Porcia                                                                                                                                                                | 398   |  |
| Sehwierigkeiten hinsichtlich der Wahl Leopolda zum Könige von Ungern                                                                                                                                  | 398   |  |
| Bedenkliehe Lage der Dinge für Leopold hinsiehtlich der Ksiserkrone.<br>Streben der Protestanten einen Kaiser von ihrer Religion auf den                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                                                                       | 398   |  |
| Thron zu erheben                                                                                                                                                                                      | 399   |  |
| Erzherzog Leopold, Bruder des Ksisers                                                                                                                                                                 | 399   |  |
| Bemerkungen über den kaiserlichen Hof                                                                                                                                                                 | 400   |  |
| Stastsrath. Abhängigkeit desselben. Willkür in der Zahl und Berufung .                                                                                                                                | 400   |  |
| Wiebtigkeit der Personen, welche den Staatsrath bilden, für einen Ge-                                                                                                                                 | 200   |  |
| sandten                                                                                                                                                                                               | 400   |  |
| Characteristik der Mitglieder des Stastsratha (Harrach; Dietrichstein;                                                                                                                                | 400   |  |
| Piecolomini; Lobkowitz; Aucraperg, Oberathofmeister des verstor-                                                                                                                                      |       |  |
| benen römischen Königs; Graf von Wallenstein, Neffe des berühmten                                                                                                                                     |       |  |
| Feldherrn; Baron von Goldegg etc                                                                                                                                                                      | 400   |  |
| Urtheil über den Werth der Räthe                                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                       |       |  |

#### XLVI

|                                                                         | Sei |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Unbedeutendheit zweier anderen Stellen, des Reiehshof- und des Kriega-  |     |
| rathes                                                                  | 40  |
| Einkünfte des Kaisers; a) vom Reiche, b) von den Erbstuaten             | 40  |
| Gefahr einer Einlöaung der Flusszolleinkunfte unter einem Kuiser, wel-  |     |
| ehor nieht nus dem Hauso Östorreieh wäre                                | 40  |
| Jährliehe freiwillige Beiträge der einzelnen Provinzen                  | 40  |
| Treulozigkeit und Betrügerei der Beamten in Aufzahme der Gelder für     |     |
| den Kaiser während dea vorigen Krieges                                  | 40  |
| Stärke der aufzubringenden Mannsehaft (Ausserung Wallenstein's gegen    |     |
| Ferdinand II. hinsichtlich der Erhaltung der Mannschaft)                | 40  |
| Stärke der Truppen in den einzelnen Provinzen                           | 40  |
| Characteriatik des Nuntius, gute Stimmung dosselhen gegen die Republik  | 40  |
| Characteristik des spanischen Gesandten, Marquis von Castell-Roderigo . | 40  |
| Einige Worte Giustiniani's über sieh selbst                             | 40  |
| A                                                                       |     |

#### 1614. A di XI settembre.

Relatione di Germania dell' III. sig' Gerolemo Soranzo K': presentata nell' Rec. Collegio, et letta in senato il giorno sopradetto.

Serenisso Prencipe Illmi et Ecemi SSri.

Jo hò seruito V. Serià, et le Ece VV. Illino nell' Ambascicria di Germania presso à due Imperatori, essendomi ritrouato alla fortuna cadente, et alla morte quasi repentina di Ridolfo, et alla risorgente grandezza, et alla noua elettione di Mattias; il che hà partorito in quella uasta, et poderosissima Prouincia molti graui, et importanti accidenti, dalla consideratione de quali ueniranno le Ecc " Vostre in essatta cognitione del uero stato, nel qual hoggidì si troua l'Imperio. et particolarmente intenderanno che Prouincie, che forze, che entrate, et che riputatione godi Cesare: Li pensieri, et potenza de Prencipi Protestanti: L'Vnione de Cattolici: La corrispondenza d'heretici: Gl'interessi delli Elettori: Che giudicio si possi fare della futura elettione di Rè de'Romani: In che stato si troui la Germania per poter far bilancio, et contrapeso alle forze del Turco: Et finalmente, se deue temer l'Italia, et particolarmente questo Serme Dominio di poter riceuer disturbi dalla Casa d'Austria. Dalla intelligenza delle qual cose potranno le Ecc. Vostre non solo hauer lume, et essatta cognitione del uero esser di tutta l'Alemagna; mà con la loro singolar prudenza potranno andar osseruando se han da temer di quelle armi, et se possono in alcuna urgenza sperar aiuto da quella parte, che modo haueran da tener con li Prencipi Cattolici, et con qual maniera si doueran reggere con li Prencipi Protestanti; et essendomi ritronato in tempo di tante importantissime Diete, seguite per l'elettione di Rè de' Romani in Francfort, per li bisogni d'Austria in Vienna, et in Lintz, per le occorrenze di Ongaria in Possonia, per gl'interessi di Fontes. Abthig. H. Bd. XXVL

Boemia in Buduais, et per la Conuocatione generale di tutto l'Imperio in Ratisbona seguendo l'Imperatore mi è conuennto girar, et raggirar più uolte quella gran Prouincia, onde hò haunto occasione di osseruar cose molto importanti, la intelligenza delle quali spero, che possi riuscir di sodisfattione di V. Serth, et sopra narratione così uaria et di cose di tanto rileuo potran le Ece" VV. Ill" con la lor infinita, et incomparabil prudenza, far quel riflesso, che stimeranno di lor seruitio, et cauarne quelle osseruationi, che giudicheran gioueuoli alli particolari interessi della Ser" Republica.

Poco doppo il mio arriuo in Praga seguì la morte di Ridolfo secondo che uisse 60, anni, de quali ne regnò Imperatore 36, con felice corso d'Imperio, hauendo sostenuto per gran tempo assai uigorosamente la guerra contra Turchi, mà cadè poi in pensieri melanconici, causati principalmente dall' hauer tralasciato di accompagnarsi in matrimonio, di che attribuiua la colpa à Spagnuoli, li quali per gran pezzo lo tennero in speranza di darle in moglie l'Infante di Fiandra, che con grandissima acerbità del suo animo cadè poi nell'Arciduca Alberto suo fratello, che hebbe in dote tutti li Stati, che godeua il Rè Cattolico ne' Paesi Bassi: Si diede perciò à una straordinaria retiratezza, et stette molt'anni senza uscir di palazzo, senza lasciarsi neder à suoi sudditi: Era difficilissimo nelle andienze, et prendena grandissimo disgusto quando conueniua sforzosamente ammetter alcuno alla sua presensa: che diede occasione all'Areiduca Mattias di machinare, et col fanore di tutta la Casa d'Austria prese l'armi, spogliò il fratello delli Regni di Ongaria, et di Boemia, et ujuendo egli se ne coronò ujolentemente: che riddusse Ridolfo forse prima del suo natural corso à terminar i suoi giorni; Che ageuolò mirabilmente la grandezza, et l'essaltatione di Mattias, poiche se fosse uissuto il fratello, non sarebbe rinscito così facilmente Rè de Romani, come gli è successo; hauendogli giouato grandemente l'esser stato tenuto del continuo da Protestanti per molto confidente, et si acquistò quest'aura quando giouanetto passò in seruitio delli Stati di Fiandra contra il Rè di Spagna suo zio, per la qual causa non fù mai in gratia di Filippo Secondo. Ciò anco le fù di qualche impedimento nella sua elettione presso à Cattolici; tanto più, che Spagnuoli occultissimamente per loro particolari fini portauano gl'interessi di Alberto di Fiandra, che fu molto uicino ad esser dicchiarito

Fol. 2. Rè de Romani: Mà l'Elettor di Sassonia, chi haucua promesso à gl' Elettori Ecclesiastici di star unitissimo con loro, accortosi, che l'Ambasciator di Spagna parlana seco di una maniera; poiche apparentemente faceua professione di portar gl'interessi di Mattias; et con li Ecclesiastici negotiana ad un'altra, si rissolse di unirsi con li Elettori Palatino, et di Brandemburg, et subito, che se ne dicchiari nedendo Spagnuoli di non poter spuntar in Alberto, fecero, che li Ecclesiastici concorsero unitamente con gl'altri alla dicchiaratione di Mattias; il quale hanendo connenuto per acquistarsi l'aura de popoli, il seguito de Baroni, et il fauor de Prencipi prometter assai, et dar larga intentione à tutti di complire alli loro sodisfattioni, si è poi trouato di maniera implicato, et impegnato, che non potendo corrisponder alle promesse, ne effettuare le cose stabilite, è caduto in grandissima confusione, et disordine; stimandosi li Cattolici poco sodisfatti, li Protestanti inganuati, li Austriaci, Boemi, et Ongari delusi; il che hà causato, che in tutte le Diete hà S. Maestà incontrato in così grani difficoltà, et insuperabili disordini; onde hoggidì è ridotta in stato tale, che conuien pigliar da suoi subliti quello, che può, et loro le concedono quello, che nogliono; perilche caua così poche rendite, et emolumenti così deholi da suoi Regni, et numerosi stati, che possede, che può appena sostenersi con la sua Imperial Casa. Di qui nasce, che li Prencipi non fanno di gran lunga quella essistimatione di Cesarr, che faceuano del fratello, et conuien S. Maestà accomodarsi alla necessità, et per non neuire all'armi, al che da se stesso è impotente; et se si unisse con Spagnuoli connerebbe niner come loro schiano, et ciò sarebbe grandemente abbhorrito dalla Germania, et da tutti li Prencipi così Cattolici, come Protestanti, onde conviene dissimular infiniti disgusti, et tollerar molti aggrauij ; tauto più , che hoggidi la grandezza dell'Imperatore riesce di semplice apparenza; poiche li Prencipi appenna lo riconoscono per lor Capo, et le Terre franche, che con proprij denari si han comprato la lor libertà, nogliono dipender assolutamente da se stesse; onde la grandezza Imperiale, che altre uolte solcua esser ammirata, e temuta da tutto il Mondo, poiche corrispondeuano le forze all' auttorità, et la potenza alla soprema dignità, s'è andata sempre diminuendo, et annichilando; in tanto, che hoggidì ni resta appena una semplice apparenza; et se Cesare non si sostentasse con li proprij Stati, che sono l'Austria, la Boemia, et l'Ongaria, non hauerebbe modo di uiuere, non che di poter comparir con la pompa, et dignità Imperiale, non canando l'Imperatore altre utilità dall'Imperio, rhe quelle le uengono assignate nelle uninersali, et general Diete, come fit quella,

Fol. 2".

che si celebrò ultinamente in Batishona, dote, concorrendoni tutti il Prencipi cosi Ecclesiastici, come Temporali, e tutte le Città franche, di ordinario sogliono esser le pretensioni di questi grandissime, et li assignamenti debolissimi; si che può l'Imperator sopra quelle rendite far pochissimo dondamento, riuscendo piene d'incertezza, et dipendendo assolutamente dal solo arbitrio, et uolontà di chi ne fà l'eshorse.

Hà hauuto S. Maestà in questa ultima Imperial Dieta contributioni per un millione, et ducento mille fiorini, riuscendo un ducato Venetiano un fiorin, et mezzo: che doueranno esser pagati in due anni, mà con infinite obligationi, et assignationi; pretendendo li Preneipi Ecclesiastici, et parte delle Terre franche, che ui concorsero, che habhino anco da seruire per pagar le militie delle frontiere contra il Turco, et per altre neccessità del militie delle frontiere.

Fol. 3.

Li Prencipi Protestanti non uolsero ne comparir in Dieta, ne hauer alcuna parte nelle contributioni, lasciandosi liberamente intender, che pretendono, che Cesare le oserni le promesse fatte prima che fosse coronato Rè de Romani; il che non può per modo alcuno effettuare; poiche conucrehbe assolutamente rompersi con Cattolici; che causò, che quella Dieta restò terminata con infiniti disordini, et confusioni, et per trasferiruisi hà convenuto l'Imperatore spenderui molto più di quello, che hà cauato, hauendo speso assai nel uiaggio, nelle liuree, et nel tempo, che si fermò in Ratishona, done per il gran concorso era di tutte le cose straordinaria carestia; et non ne canò S. Maestà altro, che un poco di semplice apparenza, della quale gode grandemente, gustando supramodo di farsi nedere in publici congressi con accompagnamento de Prencipi, et numeroso seguito di signori grandi. Ambisce le entrate publiche, le funtioni Imperiali, et ogn'altra pompa apparente, et in ciò se ne hà cauato in Ratisbona nella Dieta grandissimo gusto; poiche li stessi Elettori oltre infinito numero di Prencipi Ecclesiastici, et Secolari accompagnauan S. Maestà nella publica Capella, che si celebraua tutte le feste nella Chiesa Maggiore. et ui stauano tutti in piedi con la beretta in mano, et nella stessa maniera la seruiuano sino alle sue stanze; et riuscì à S. Maestà doppiamente grata la nobilissima Ambascieria Estraordinaria, che le spedi V. Serth, poiche le capitò in quel gran congresso, et il gran splendore, et decoro, con il quale fù essercitata dalli Ecc " SS" Procurator Nani, et Caualier Contarini, apporto grandissima riputatione à questa Ser\* Republics; onde se corrispondesse l'essenza di Cesare all'apparenza, et che effettiuamente godesse la potenza Imperiale, come ne conserua i segni esteriori; potrebhe dire d'esser Imperator da douero, et di soprauanzar tutti g'i altri Potentati Maggiori delMondo. Mi Funtorità, tegrandezza Cesarea pare quasi, che siridduca semplicemente nel conceder titoli, et preminenze, et se hen pretendel l'imperatore, che à se solo spetti questa facoltà, altre uolte però li Pontifeit (Bonani ui han posto la mano, come segui in tempo di Pio Quinto, che diedei il titolo di Grun Duca à quel di Toscana, et se hen Cesare non uiuoles alli Ibron assentire, lo fece però poce doppo col mezzo de demri.

Si aspetta all'Imperatore di conceder prinilegi à particolari per far legitimation, Caudieri, nodari, et altre prerogatiue, mà questi sono stati talmente abusati da chi il hà ottenuti, essendosone in Corte Cesarea fata così palese mercantia, che di essi loggidi si fa pochissima sima, anzi che da tutti il Prencipi è stato probibito, che ne legitimatino ne altri atti fatti in nirtù di questi priulegi, babbino forza nelli for stati.

Han professato sempre gl'Imperatori di hauer auttorità, et dipendenza in Italia, anzi che pretendono generalmente di tenerui assoluto Dominio per esserne stati anticamente gl'Imperatori Romani liberi possessori; mà hauendo perduto li stati, è anco declinata, ò per dir meglio annullata questa lor pretensione; et essendo questa Prouincia ridotta all'obedienza di diuersi Prencipi grandi, et potenti, hà l'Imperio nella maggior parte di questi stati perduta affato ogni ragione; et Spagnuoli inuigilano quanto possono mai per estirpar assolutamente d'Italia l'auttorità Cesarea; ritiene però l'Imperatore sopra diuersi stati ili questa Pronincia la superiorità del Dominio, et dalli Prencipi, che li godono, sono riconosciuti in feudo Imperiale, com'è lo stato di Milano, che l'Imperator Carlo Quinto se lo usurpò, et lo diede in heredità al figliuolo come feudo dell'Imperio, et li Rè di Spagna ne pigliano l'Inuestitura da Cesare, com'è seguito ultimamente in Ratisbona, che l' Ambasciator spagnuolo con tutti quei termini, et summissioni, che sogliono fare li feudatarij Imperiali, ne prese l'Inuestitura alla presenza di tutta la Corte: et ciò si essequisce sempre, che segue muta... tione d'Imperatore, è che muorino li possessori del feudo, et si pretende in Corte, che mancando li heredi legitimi, restino questi feudi deuoluti all'Imperatore come signor supremo, et del continuo caua S. Maestà da ciò considerabili emolumenti. Tiene auco Cesare auttorità di poter fulminar contra li feudatarij dell'Imperio il Bando

Fol. 3\*.

ol. 4.

Fol. Av.

Imperiale, col quale restano li inobedicati priuati de'lor feudi, et esposti li lor stati ad ognuno, che li noglia occupare.

Mantua col Monferrato è feudo Imperiale, Modena, e Reggio lo stesso, et nou sono molti anni, che il Duca Alfonso di Ferrara con grossa sonuna d'oro ottenne dall'Imperator Ridolfo, facoltà di poter innestirne Don Cesare d'Este suo nipote, c'hoggidi è Duca di Modena.

Il Duca di Sauoia è lui ancora fondatario Imperiale, mà restando quel Preucipe ussai disgustato per la superiorità del loco in capella concesso à Fiorenza, pare, che si nadi allurgando dall'Imperio sempre più, et il Duca presente non hà uointo preuder l'Innestitura da Cesare.

Sono poi infiniti signori primati in questa Pronincia, che riconoscono li loro fendi dall'Imperio, e uengono trà loro bene spesso à contesa, et disputa, et ricorronu in Corte Cesarea per farsi far ragione, et ui spendono il più delle uolte, molto più di quello, che ual il feudo stesso.

In mio tempo l'Imperator presente la canato molte migliara di scudi dal Duen di Parma, che uolse farsi padrone d'alcuni feudi, chi erano delli castigati nell'ultima congiura, et se ui uolse interessar ance il Duero di Modena, et la gara questi Prencipi haa fatto esborso di consideratione: hauendoui impiegato più di "se seudi, et restano tuttania à Cesare delle speranze di canarne confounento maggiore.

Pretende anco S. Maestà, che Caregio per esser maneata la linea legitima de quei signori, resti decaduto all'Imperio, et il presente signore, che è neramente naturale, niene sostenuto dall'auttorità de Spagnuoli, che ul han posto il loro presidio: Non resta egli però di procurarua l'Imuestitura da Uesare, et hà offerto di pagare "E, seudi, na ne pretende somma maggiore.

Hanno procurato gl'Imperatori alle nolte di esser aiutati da questi for feudatarij, quali nongli l'hanno noi acconsentito; poiche li Duchi lo negano, ne hà Cesare in Italia forze da poterli constriuger, el li particolari seguno l'escenpio de'unggiori, oltre che da questi potrebbe conseguire debolissime, et temissime contributioni.

Pregiudicu grandemente all'anttorità Cesarea in Italia il uno esser pasanto alcun Imperatore da Carto Quinto in quià farsi quiui coronare, et si può tenere, che anco nell'auuenire questa cerimonia sarà tralasciata affatto; poiche, oftre la gran spesa, che conucrebbe fare l'Imperatore nel uiggio, douende compuere en forze, et pompa Imperiale; la Germania, et particolarmente quei Prencipi, che si sono allontanti all'obedienza della Sedia Apostolica, sono da ciò aliensissini, paren-

Fol. 5.

dogli, che riceucudosi da Cesare la Corona di mano del Ponlefice, uengbi à dicchiarris dipendente et quasi fattura di sun Santità, et sentono malissimo, che ueglino il Pontefici essercitare alcuna superiorità sopra l'Imperio: Gustano però, che uadi in obbitione quest'atto, che ueniua risseratuo dalla sede Apostolica per segno di Giurisdittione; et negano Germani, che l'auttorità dell' elettion dell'Imperatore le si stata assolutamente conferita da Romani Pontefici, li quali pretendono, che Gregorio Quinto di natione Tedesca instituisse li sei Elettori dell'Imperio; la Tedeschi sostentano d'Imuersi acquistato questa pereogatiua cou il proprio ualore, et con la forza d'armi, hauendo in tempo di Cesare Augusto rolti, et sconditti il Esserciti Romani, et con l'acquisto delle lor bandiere, essersi impadroniti delle lusegue, et Aquile Imperiati, et consequentemente della facoltà di poter eleggere l'Imperatore.

In Germania, dou' è la propria sedia dell'Imperio douerebbe auco fiorire l'auttorità, et la potenza di Cesare; tanto più, che quella nobilissima Prouincia non è inferiore à qual si noglia altra del Monda per ampiezza di sito, per copia di Città, per numero de popoli, per quantità, et potruza de Prencipi, per ricchezze, per li potenti Esserciti, che ui si possono facilissimamente ammassare, per fiorirni ogni sorte d'arti mecaniche, et per ogn'altra qualità, che può render felicissimo qual si uoglia stato; Ma la diuersità delle Religioni, le intestine discordie, le contese, che passano trà li Preucipi, e Terre franche, l'odio, che universalmente viene portato alla grandezza della Casa d'Austria, la rende trà se stessa contentiosa, disunita, et debole. Li Prencini non uogliono riconoscere l'Imperatore per lor Capo: Le Città hanno mutato Religione, et forma di Gouerno, et nogliono dipender assolutamente da se stesse senza hauer superiorità alcuna; Li grandi, et piecioli non sono dediti ad aitro, che al lusso, à i Conuiti, et alle ebrietà; onde per tante nouità, et alterationi uicne ad essere assolutamente scancellata la buona forma di Gouerno, che le diede Carlo Magno; et le disunioni interne, et la diuersità di Religione, la rende così debole, et fiacca, che non si troua in stato di poter inferir danno alcuno à questa Provincia d'Italia, tutto che Protestanti desiderino in estremo di penetrarui per abbassar l'auttorità, et potenza de Pontefici Romani.

Soleuano le Diete Generali dar la uera regola di buon Gouerno alla Germania; Mà hoggidi chi non ui uuol concorrere, chi non unol ohedire, chi si contenta di pagar parte delle contributioni, chi non

uuol esborsar aleuna cosa, onde tutto passa con disordini, et confusioni infinite; che tutto tende à lenar l'obedienza, et la riputatione à Cesare; et quanto più si diminuisce l'auttorità di S. Maestà, tanto maggior riputatione, et essistimatione si acquistano gli Elettori, che doppo di lei tengono il primo luogo di dignità nell'Imperio. Questi non si stimano punto inferiori alli Rè, el quando sono uniti, usano grandezza, et auttorità molto grande. Sono sei, tre Ecclesiastici, e tre secolari. Li Ecclesiastici sono li Arciuescoui di Treueri, Magonza, et Colonia, tutti signori di gran stato: Tengono Corte da Prencipi grandi: Sono circondati da numerose guardie di soldati, et ritengono più della grandezza Imperiale, che della dignità Pastorale: Gode ogn'un d'essi da trecento in quattrocento mille taleri d'entrata, et uniti possono metter in campagua forze di consideratione, massime, che hanno li stati communi assai contigui. Questi sono eletti dalli Canitoli delle lor Chiese Cathedrali. come segue di tutti li Arciueseonati, et Vesconati di Germania; che dà occasione alli Pontefici di hauer anco per questo rispetto poca parte in quella Prouincia, seben tutti prendono la confirmatione à Roma; et cadendo alcuno delli Elettori Ecclesiastici in heresie, ò altro delitto graue, può esser deposto dal Pontefice, come segui non molti anni sono del Trusses Elettor di Colonia, che cauò di Monasterio una monaca, et se la prese per moglie, et in tal accidente li Capitoli ne eleggono un'altro, onde ogni prinato, che conseguisce il grado di

Li tre Elettori secolari sono il Conte Palatino, il Duca di Sassonia, et il Marchese di Brandemburg, tutti Prencipi grandi, et possedono stati di consideratione, che possono ogn' uno d'essi formar Essercito di qualità, et hanno la dipendenza, et il seguito di tutti li Prencipi di Gramania.

Canonico, può ascender all'eminenza della dignità Elettorale.

Questi secolari hanno l'Elettorato hereditario nelle proprie case, et mancando la linea legitima d'aleuno d'essi, passa nel più prossimo parente della stessa famiglia. Il Palatino, et Brandemburg sono Caluinisti, et il Duen di Sassonia Luterano, perilche non sono trà essi molto uniti, come di soleunno esser.

Questi sei Elettori hanno facoltà di elegger il Rè de Romani, et eser il settimo Elettor dell'Imperio. Soleunno questi Prencipi altre uolte esser di maggior potenza, et auttorità, poiche il solo Duca di Sassonia metteua in campgano potentismiti Esserciti, e toenua in officio et à freno gi Imperatori, et se bene à questi Prencipi restano li stessi stati, tengono però di essi malissimo Gouerno, poicbe consumano grandissimi tesori in sottentar le loro numerosissime Corti, et spendono profusissimamente in continui, et lautissimi conutit, et quatuti prendono diletto particolare dell'Alchinia, nella quale consumano gran quantità d'oro; Il che li rende essausti di denari, deboli, et poco atti ad ammassar Esserciti, et ciò in gran parte causa la quiete di quella Prouincia.

Oltre gli Elettori ui sono molti Prencipi Ecclesiastici, et secolari, che hanno potenza, grandezza, et ricchezza di consideratione; frà li Ecclesiastici l'Arciuescouo di Salzburg tiene il primo loco, hauendo più di quattrocento mille taleri d'entrata, et gode un floridissimo, et nobilissimo Stato; et de'sceolari il Duca di Bauiera auanza ogn'altro, potendosi chiamar Prencipe grande per la qualità de' Stati, per il numero de' sudditi, per le Entrate, et per la regola di buon Gouerno: Hauerà 🔐 taleri d'entrata: È zelantissimo della fede Cattolica, nella quale uuole, che tutti li suoi sudditi uiuino, ne permette alcun heretico nel suo stato: Há ammassato buona somma di denari accumulati dal Duca presente, che hà leuato il Gouerno al padre 1), che tuttauia uiue, il qual era profusissimo, et prodigo, e tutto dato in preda à Gesuiti, l'habito de' quali egli porta: Abonda anco questa Casa di ricchezze Ecclesiastiche, godendo il Duca la maggior parte delle rendite di molte ricche Badie, et Comende, che sono nel suo stato, con permissione Pontificia; et un suo fratello è Elettore di Colonia :); il quale per trouarsi questa Casa in maneamento di posterità potrebbe deponer l' Elettorato, et prender moglie, et quando anco questo restasse senza figliuoli, questi Stati potrebbero cadere nel Prencipe di Neoburg 3), che hà ultimamente preso per moglie una lor sorella\*), et si è dicchiarato Cattolico; che da Prencipi Corrispondenti uiene malissimo inteso; et questo è uno de principal rispetti, che hà dato occasione all'Elettor di Brandemburg di discordare per il posesso delli stati di Cleues con il Duca di Neoburg suo padre, et di raccomandarsi alla protettione de Stati, i quali han posto in Giuliers, principal piazza di quel Stato, gran numero di militie, et si mostrano risolutissimi di

Fol. 6'.

<sup>1)</sup> Wilhelm V. resign. 1597.

<sup>2)</sup> Ferdinand, Churfürst von Köln 1612, + 13, Sept 1650.

<sup>2)</sup> Wolfgang Wilhelm, Pfalzgraf von Neuburg.

<sup>4)</sup> Mogdalena, jüngsle Tochter H. Wilhelms V.

Fol. 7.

uoleto conseruare à Brandemburg, auzi si dubita, che essendoui concersi con forze così potenti, se lo patrelibera facilmente appropriare; che apporta somma molestia à Spagmuoli; et lora l'Arciduca Alherto ui ammassando forze di consideratione per appouersi alli Stati, et per peruder la difesa di Neoburg; essendo cosa certissiana, che se restas-sero signori di quel importantissimo Ducato di Cleues, col circoudra la Finadra, la riddurchebre in pessimo stato; Ma Spagmuoli per diuertir ciò sono per fare l' ultimo lor sforzo, et si tiene, che questa gran commottione necessariamente metteri la guerra in Finadra, et ui saranno in quelle parti gran rumori d'armi; poiche à fauor di Braudemburg oftre li Stati, si sono dicchiariti il He d'Inghilterra, et li più pettul Frincipi di Germania, che formano la Lega de Corrispondello ettul Frincipi di Germania, che formano la Lega de Corrispondello; che farà ritusire questo un trangalisono, et importante negotio.

De Protestanti il Prencipi Maggiori sono li Duchi di Brausuich, di Virtenherg, di Neoburg, et di Drapont, et li Marchesi di Bada, che lauceramo da ducento fin ottocento mille taleri d'entrata; Ma all'uso di Germania tutti questi Prencipi consumano tutte le lor grossissime rendite in uiver profusissimamente, et splendidissimamente. Riescono tutti questi Prencipi molo gonfi, et molto chati, poco amici del negotio, negligenti net Gouerno, trascurati nella regola delle lor Case, et consumano mussi tutte le hor ed eligento à taudo:

Li nobili sono graudemente essistimatori della lor nobiltà, et per poueri, che siano, abblorriscono in estremo ogni apparenza di mercatura: Viuono per la maggior parte ritirati à lor Castelli, et molti si trattenguno al seruitio de Prencipi.

Li popoli parte sono soggetti, et parte compresi nelle Terre frauter: Li soggetti, eccettunti il Boenia, sono honestamente trattati, tutto che restino da lor patroni assai caricuti; mà lo fanuo per uia di uolontarie contributioni, et popolar Diete, onde nelle grauezze, che pagano ui concerre il loro assenso.

Le Terre franche sono assolutamente libere, ne dijendono da altri, che da se stesse, et sono rie ses sassi anine. Vinti qualtre sono le principali, et se ne contano in tutto nonauta due. Può alcuna di esse da se sola metter insieme forze di consideratione, abondando di denari essendo patrone di tutte le lor publiche entrate, ne restano sottoposte à mantenimente di presidij, ne à spesse di frontiere: floriscono di mercanie, di artefici, et di ogni arte mecanica, à che gf finuita l'uso delle stuffe, doue Tedeschi stonno per la maggior parce dell'anno contumentet rinchiusi. Trà tutte queste Città non para altra granezza ordinaria, che di "15 forini all' Imperatore, sostengono però la lor portione delle contributioni, che restano deliberate nelle generali Diete.

Di questi Principi, et di queste Città si forma l'Imperio, che

uiene ad essere una gran Republica di diuersi Potentati, che se tutti hanessero l'istesso fine, et riconoscessero per loro Capo l'Imperatore, riuscirebbe potenza stimata, e temuta da tutto il Mondo. Mà la diuersità delle Religioni, la gelosia, che hà un Prencipe dell'altro, li disgusti, che tra essi passano per pretensioni, et occupationi di stati, la libertà, nella qual uogliono uiuer i popoli, et il gusto, che hanno uniuer- Fol. V. salmente di sottrarsi dall'obedienza, et dipendenza dell'Imperio, la rende debole, et fiacca assai: tuttauia si è pur neduto à tempi nostri, che hà fatto testa alle forze, et potenza de Turchi, et se quello che all'hora contribui l'Imperio fosse stato amministrato rettamente, et se l'Imperator Ridolfo hauesse almeno coll'auuicinarsi all'Essercito, dato calore à quelle imprese, il Turco nella passata guerra di Ongaria ui hanerebbe lasciato del suo; fiorendo questa nobilissima Provincia di numerosissima militia; potendosi in un tempo medesimo in digerse parti di essa congregar in breuissimi giorni poderosi, et potentissimi Esserciti, i quali si come si possono unire, et assoldare con pochissimi denari, così per mantenerli ui nuole somma inestimabile d'oro, essendo hoggidi ascesa à tant alto prezzo la militia Alemana, che per sostener un Regimento di tre mille fanti ui nuole in ducati al mese, et per un Reggimento di mille caualli, altrettanto, compresi li lor capi, correndo sempre le paghe de'morti et de'fuggitini; et mancando la prontezza de stipendij, sono Alemani facilissimi alla solleuatione: Gran parte di queste ingorde paghe capita in mano di Colonelli, et Capitani; in tanto che, come un Caualier hà comandato tre anni un Reggimento di Tedeschi, ne cana tant'utile, che resta ricco per tutto il tempo di sua uita, poiche ni ananzarà più di cento mille ducati. Il consiglio di guerra di S. Maestà conosce questo notabile, et insopportabil disordine, et hora per comandamento di t'esare na consultando, et pensando al rimedio, mà perche li stessi Consiglieri sono tutti interessati, pretendendo ogn' nno d'essi in occasion di guerra di haner comando, et carica, si crede, che conforme all'uso Tedescho si porterà il tempo auanti, et non se ne farà altro.

Fal 8.

La fanteria Alemana uiene stimata assai per l'Ordinanza, et si come in campagna aperta forma un squailrone atto à sostener qual si uoglia gran impeto dell'inimico: così non uale ne per assalire, ne per difendere una fortezza, riuscembo di moto tardo, et malissimo atta à sostener un assedio, essendo anezza à uiuer largamente, et conducono sempre Tedeschi in campo grand' imbraecio di bagaglie colle lor mogli. et fanciulli, et il più delle uolte mirano più alla difesa delle lor robbe, che all'offesa del nemico. Seruono Tedeschi indifferentemente à qual si noglia Prencipe, come fanno li Suizzeri, mà non si possono d'ordinario assoldar militie senza le patenti Imperiali. Il Rè di Spagna tiene stipendiati molti Colonelli, et Capitani di quella natione, et ne accetta d'ordinario al suo seruitio, et lo fa per diuersi suoi fini, et per hauer militie in pronto per qual si noglia occorenza; essendo sicuro per gl'interessi, che tiene con l'Imperatore, che non gli uenirà mai impedita la leuata, et per hauer parte, et auttorità in quella Provincia per le occorrenze, che si potessero rappresentare, et particolarmente per la lutura elettione di Rè de Romani.

È stato sempre solito di questa Prouincia essendo ripiena di così grau numero de Prencipi, et composta di tante Terre Iranche, di ripo-

ner la sua difesa nelle leghe, et in uarij tempi ne hanno formato diuerse secondo li fini, et interessi, che sono corsi all'hora, et pareua, che in questi ultimi anni restassero queste leghe assai abollite, et quasi che scordate; che riusciua con particolar seruitio dell'interesse della Casa d'Austria: Mà hauendo uoluto l'Imperator Ridollo metter le mani nel Ducato di Cleues per la morte di quel Duca, pretendendo che quel Stato fosse decaduto all'Imperio essendo mancata la linea mascolina di quel Prencipe, et non l'hauendo uoluto acconsentir il Marchese de Brandemburg Elettore, et il Duca di Neoburg, che discendono da quella Casa per uia di donne, et pretendendone essi il posesso, che hora anco lo godono, se bene ultimamente sono trà essi diuenuti in discordia, come di sopra hò narrato, s'uniron questi con li Prencipi maggiori dell'Imperio, che furono l'Elettor Palatino, il Fol. 8 Duca di Virtemberg, il Prencipe d'Analt, il Langrauio d'Hassia, il Marchese d'Anspach, et molti altri signori di gran consideratione, et formorono una potentissima Lega, Capo della quale fù diechiarito il Rè d'Inghilterra, et se ui accostorono poi li stati di Fiandra, et le Terre franche di Germania. Questa lega formò un poderosissimo Essercito, che prese grandissimo uigore dalla dicchiaratione del Rè Christianissimo, che si armò potentemente à suo fauore, et se non succedeua la improuisa, et violente morte di quel Gloriosissimo, et invittissimo Rè, indubitatamente lenanano l'Imperio, et forse anco, per commune opinione, li Stati di Fiandra alla Casa d'Austria. Inuiò anco doppo la morte di Henrico Quarto la Regina un buon Essercito in Germania per far conseguir il posesso di detto Ducato di Cleues à Brandemburg, et Neohurg, come seguì facilissimamente : Spagnuoli restorno afflittissimi, e tranagliatissimi per questa potentissima Lega, auuedendosi, che Vnione di Prencipi così potenti, et che haueano così gran dipendenze, hauerebbe apportato alli lor fini, et interessi granissimi pregiudicij, onde presero rissolutione di contrapesar questa con la lega Cattolica, nella qual furono compresi il Pontefice, tutta la Casa d'Austria, li tre Elettori Ecclesiastici con altri principal Prelati di quella Prouincia, et Generale di detta Lega fù dicchiarito il Duca di Bauiera. Dalla parte anco di questi si armò: mà seguita la morte del Christianissimo, et impossessati li due Prencipi delli stati di Cleues, si uenne da una parte, et dall'altra di commun consenso alla depositione dell' armi. Spiace all'Imperator presente grandemente queste leghe, et nella Dieta di Ratishona hà usato ogni accurata diligenza per estinguerle, et annullarle : mà Protestauti nou ui han uoluto dar di orecchie, anzi che sempre più si uan restringendo, et unendosi insieme, et queste noue comotioni del Ducato di Clenes, faran maggiormente riunir li lori animi, et le lor forze; et se in Francia nel nouello Rè risorgeranno li spiriti, et il nalore del grand Enrico, si potrebbero colorir li dissegni Fal 9 di quell'inuitto, et maguanimo Prencipe.

L'essersi disuniti, et diuisi trà essi li Prencipi di Germania è causato principalmente dalla diuersità delle Religioni, essendosi introdotti in quella Prouincia in dinersi tempi uarij riti, et contrarie Sette, et in un tempo medesimo ne sono state contate sino al numero 32, et ciò è causato principalmente per goder una peruersa libertà per scuotersi da qual si uoglia ohligo, et per formarsi, ogn'un à capriccio suo, quella regola, et norma di uiucr, che più le piace; onde con questi fondamenti sono entrati li heresiarchi in Germania, che da Prencipi sono stati ueduti, et abbracciati uolontieri per usurpar, et appropriarsi come han fatto, gran numero di rendite Ecclesiastiche, et coll'haner leuato l'obedienza al Pontefice Romano, si sono essi fatti signori assoluti delli Vescouati, et di ogn'altro beneficio Ecclesiastico: Si hà ueduto in brettissimo corso di tempo gran mutationi di Sette, et riti in

quella Prouincia, mà hora preuale il Caluinismo, che è forse la più empia Setta di ogn'altra. In questa cecità resta affogata l'Inghilterra, li Stati di Fiandra, gran parte della Francia, et il maggior numero de Prencipi di Germania: et se l'Elettor di Sassonia non sostenesse accuratissimamente il Luteranesmo, sarebbe quasi tutta la Germania Caluinista, tutto che trà questi risorga adesso qualche diuersità, et contrarietà d'opinioni: Mà li heretici nella Politica niuono molto uniti, et sono accuratissimi nelli loro fini, et interessi, s'intendono à cenni, et la loro principal mira, et oggetto è di far contrapeso alla grandezza, et potenza della Casa d'Austria, ne mirano, ne pensano in altro, che in procurar di canarle l'Imperio di mano, et il maggior negotio, che sij hoggidì in quella Pronincia, è la futura elettione di Rè de Romani, donendo l'essito di ciò dicchiarire se l'Imperio è per farsi hereditario Patrimonio di quella t'asa; rinscendo molestissimo à tutti quei Prencipi così lungo, et dinturno posesso; che dà occasione, che Austriaci nengano odiati in estremo essendo questo d'hoggidì l' Vudecimo Imperatore di Casa d'Austria, nella quale hà continuato l'Imperio, si può quasi dir senza alcuna interruttione di tempo, per il corso di 300 anni; che riesce senza essempio. Oltre di questi di casa d'Austria tre Prencipi hoggidì in Germania possono niù d'ogn'altro pretemler la Successione Imperiale, che sono il Duca di Baniera, l'Elettor Palatinu, et l'Elettor di Sassonia.

Bauiera hà l'Elettor di Colonia, ch' è suo fratello, et gundaguandosi il noto d'alcuno delli Elettori secolari, facilissimo le rinscirebbe d'hauer il consensu delli due altri Elettori Ecclesiastici, che sono li Arciuescoui di Magonza, e Treneri; i quali conoscendolo per Prencipe zelantissimo in sostenere la Religione Cattolica, ui concorrebbero facilissimamente; mà l'esser Baujera tanto ardente nella Religione, et dimostrandosi aperto nemico de Protestanti, le renderà il negotio, et la riuscita dificilissima, si come nel stato, che hoggidì siamo, difficilissimo riuscirà al Palatino, et al Sassono, potersi quadagnar un uoto de Cattolici; Mà se il presente Imperatore mancasse senza haner diechiarito un Rè di Bocmia suo successore, che è il settimo Elettore dell' Imperio, riuscirebbe facilissimo, che Boemi nominassero per loro Rè alcuno de Prencipi Protestanti, et in tal caso, caderelile indubitatamente l'Imperio in alcuno delli tre Elettori secolari, et il Palatino, che sarebbe portato dalla potenza, et auttorità del Rè d'Inghilterra, spuntarebbe più facilmente di ogn'altru; massime, che per la poca discen-

denza di quel Rè, si troua assai uicino à quella gran successione; et è sommamente neccesario, che l'Imperator sii sostentato da forze, ct da notenza propria, poiche dall'Imperio caua così pochi emolumenti et così debole rendite. Tutto ciò uiene molto ruminato, et preneduto da Spagnuoli, che fanno tutto il lor sforzo, et con tutto il lor potere procurano, che segua quest'elettione di Rè de'Romani quanto prima, per goder il beneficio, che le apporta l' bauer nella propria Casa il uoto del Fol. 10. Rè di Boemia, et con questo oggetto nanno continuamente spargendo per l'Imperio grossa somma d'oro; et per tenersi l'istesso Imperator ben affetto, et dipendente dalli lor fini, et dalla lor uolontà, le donano ogni anno cento mille fiorini di pensione, e tengono ingolati tutti li Ministri, et Consiglieri Cesarei, ne lasciano cosa intentata per far seguir quest elettione, sperando, che se ciò seguisse hora, douesse la nominatione cadere induhitatamente in alcun Prencipe della Casa d'Austria, et è questo il maggior negotio, che sarà al presente trattato in questo Conuento di Lintz: Mà uno delli maggiori incontri, che habbi quest'importante materia, è la fortuna, che si fanno essi medesimi Austriaci; poiche ui pretendono l'Areiduca Massimiliano, nel qual donerchhe di ragione cader l'Imperio essendo il fratello più uecchio: L'Arciduca Alberto di Fiandra, che resta portato sopra ogu'altro dall'auttorità de Spagnuoli, che sperarebbero cadendo in questo, di farlo trasportar nel secondogenito del Rè Catolico, che è destinato per signore, et herede delli Stati di Fiandra, et poco mancò, che nell'ultima elettione non pouesse il piedi ananti à Mattias; et ni pretende per terzo l'Areiduca Ferdinando di Gratz, come quello, che di questa Casa solo in Germania hà successione, et posterità, et in questo doueran cader tutti quei Stati Patrimoniali. Faranno Spagnuoli ogni lor sforzo, aceiò Alberto resti l'eletto Rè de Romani; Mà si tiene, che penerà assai à far il colpo, poiche abbhorrisce grandemente tutta la Germania, che l'Imperio possi correr rischio di capitar in Prencipe Spagnuolo, essendo fresche nella memoria di ogn'uno le dissensioni, et fraccassi d'arme passati nel tempo di Carlo Quinto; onde è opinione universale, che Alberto sarà sebiffato da tutti, se ben sono Tedeschi così dediti al denaro, e tanto interessati nell'oro, che ciò alletta Spagnuoli di andar machinando, e tentando anco l'impossibile. L'Arciduca Massimiliano et per l'età, et per esser Prencipe placidissimo, ne abbliorrito da Protestanti, saria di più facile riuscita di Fot. 10°. ogn'altro, mà la nerità è, che questo nine assai mortificato, ne sarebbe

gran cosa, che egli stesso procurasse di auauzar, et di aiutar Ferdinando suo cugino come quello, che per trouarsi in ctà fresca, et ornato di disceudenza, può sostener, et continuar l'Imperio nella Casa d'Austria, et in questo potrebbe cader l'elettione, se ben le riuscirà di gran contrario il professarsi grandemente geloso della Religione Catolica, et è molto dedito, et appassionato delli Gesuiti; mà si può concluder, che se l'elettione caderà in tempo del presente Imperatore, capiterà facilissimamente in Ferdinando: Mà se la Casa d'Austria perdesse il uoto di Rè di Boemia, potrebbe esser portato all' Imperio l'Elettor Palatino; che riuscendo, sarebbe l'ultimo esterminio della Religione Cattolica in quella Prouincia, ne si haucrebbe più da pensare, che l'Imperio fosse per capitare in Preucipe Cattolico: Li Ellettori Ecclesiastici procurano et desiderano si uenghi all'elettione per fuggir questo scoglio, mà l'Imperatore uà uoloutieri procrastinando, eccitato anco dalli suoi Ministri, poiche seguita, che fosse l'elettione di Rè de Romani decaderebbe grandemente d'auttorità, et di riputatione, perche ogn'uno si uolge al sole in Oriente, e tutte le negotiationi, e tutti li affari dell'Imperio sarebbero deuoluti al nouo Rè, et conuerebbe sua Maestà star da parte, et passar quasi uita priuata, onde il negotio si potrebbe allungare; che riesce à fauor de Prencipi Protestanti con notabile pregiudicio delli interessi della Casa d'Austria; la qual gode de stati proprii, ne' quali non hà che far l'Imperio, Li Regnì di Boemia, et d'Ongaria, l'Austria, le Prouincie di Stiria, Carinthia, et Carniola, il Contado del Tirol, et Cinque Capitaneati, che sono Trieste, Pisin, et Fiume nell'Istria, et Goritia, et Gradisca nel Friuli. Sono questi stati posseduti dall'Imperatore, dalli Arciduchi Massimiliano, et Alberto suoi fratelli, et dalli Arciduchi Ferdinando, Massimiliano, Leopoldo, et Carlo suoi engini-

Fol. 11. Li Regni di Boemia, et Ongaria si aspettano alla persona sola dell'Imperatore, essendo in lui decaduti per quanto affermano Boemi, et Vugheri per la loro elettione; mà per la prelentione di Casa d'Austria, per successione. È cosa certa, che se l'Imperatore non fia noniane il successore à questi Regni in uità sua, ui saranno de rumori, et disturbi graudissimi, et è concetto universale, che il Baroni d'ambidue questi Regni si eleggerenbero à gasto peppio il loro Rè.

Riescono quei stati et per uumero de Baroni, et per moltiplioità de sudditi, et per ahondanza, et fertilità di tutte le cose neccessarie al uitto humano stimatissimi, et potentissimi, se ben l'Ongaria resta grandemente deteriorata, et quasi che annichillata per la gran parte. che si lià usurpato il Turco: Questa è stata per gran tempo bastante antemurale, et forte riparo di tutta la Christianità alle forze, et potenza de ottomani, et quando era retta da Rè naturali fiorina il nome Ougaro d'auttorità, et di riputatione; mà essendoui entrate le intestine discordie, et hauendosi aperta la uia al lusso, et alla daporaggine per la debolezza di chi li hà retti, et per l'insolenza de proprii Baroni, è riddotta à tale, che poche Prouincie si trouano hoggidi più rouinate, et più dissolate di questa; et l'ultima sua rouina è stata la perdita della Transiluania, dalla qual riceueua molto uigore, et gran forza, per poter unitamente resister alla potenza Turchesca: Sono li Vngheri feroci assai, di costumi Barbari, di Sette diverse, et la maggior parte d'essi Luterani, et Anabattisti, et odiano naturalmente la Casa d'Austria; et si come nelli habiti, et nelle lor maniere poco discostano da Turchi: così uan accommodando illoranimo, et li lor pensieri à rendersi soggetti alle leggi, et alla tirannide Mahomettana; massime, che il popolo uiene tenuto da quei Baroni come ueri schiaui, in tanto che molti d'essi desiderano sottrarsi da tanta barbarie, et rendersi affatto soggetti à Turchi. Il Palatino 1), che sostenta la carica di Vicerè, è persona di gran seguito, sagacissimo, et aspira à farsi assoluto signore di quel Regno, tiene stretta intelligenza con Turchi, et se le uerrà fatto, si ribellerà, et uolgerà le bandiere contra l'Imperatore, che conosce la perfidia de suoi pensieri, mà non hauendo modo ne forze, ne auttorità di poterlo reprimer, lo uà dissimulando, et tollerando.

Fol. ttr.

di poterlo reprimer, lo uà dissimulando, et tollerando.

Le fortezze principali, che gode Cesare in Ongaria, sono Giauarin, et Comar\*), che fau frontiera al Turco, et Giauarin in particolare lo tengono assai ben guardato, concorrendo tutto l'Imperio à contribuire per il presidio di quella fortezza, si come segue anco di Vienna.

che resta nell' ultima parte d'Austria, esposta à confini d'Orgaria, Il Regno di Boemia si dilata nassai, et hà annesse le Pronincie di Morauia, Stesia, et Alsatia\*); Il Paese è fertilissimo, li nobili son ricehissimi, e tutto il popolo se beue soggetto assai, gode però grandissima abondanza: Non ui sono fortezze, ma resta circondato da Monti. et dalla Sebua Hercinia, se hen dalla parte di Morauia uerso

<sup>1)</sup> Georg Thurzo.

<sup>2)</sup> Nasb und Komorn.

<sup>3)</sup> Lausite.

Foules. Abthlg. II. Bd. XX VI.

Fol. 12.

-----

120

Ongaria sti assai aperto, et esposto alle inuasioni de Turchi. Et si come l'Imperator può facilmente cauar dall' Ongaria militie, et non denari: così la Boemia è atta à dar denari, et uon sudati, non essendo quelle genti molt' atte à portur l'armi, ne à sofferir il trauglio della guerra: Han però Boemi per tutto il corso della passata guerra contra il Turco sostentato per sei mesi dell'anno sei mille fanti, et due mille casulli:

In questo Regno ui è un particolar uso, che è degno d'esser sosemuto da qual si uoglia hen institute, et reglato Gouerna. Mel Città di Praga, che è Capo del Regno, uengon uel palazzo publico conservate sopra libri autentiehi tutte le facoltà de Baroni, Cittadini, et Paesani di quella Prouincia, et all'incontro del Bene, che ogn' un possede è dicchiarito l'aggravio di esso, se è fideicommisso, se è oblitazio à dote, il huelli, à od altro, et quello, che non è dicchiarito sopra quei libri riesce inualido, et di niun nalore, onde le comprede riescon scurissime, le uendite facilisme, si leunon i litigi, le dificiolià, et ogn' altro disturbo; che riesce à gran beneficio di quei popoli, et salleun quei babitanti da gravissime molestic.

L'Àustria è il più antico stato, che posseda questa Casa, dalla qual Protincia prende anco il cognome, et gl'altri stati son quasi da questo dipendenti: Nelle occasion di guerra può più giouar eon le contributioni, che con l'armi per non ualere ne di fauteria, ne di Camilleria.

Dal Tirol sogliono uscir arcobuggieri molto eccellenti, et questo confina con li Stati di V. Sera nel Bresciano, Vicentino, Veronese, Triuisan, Feltrin, et Bellunese.

Le entrate ordinarie, che S. Maestà caua da questà stati, sono alle contributioni, che si estrabnon giornalmente nelle particolar Diete, et queste si accrescon più, et meuo secondo li bisogni, et le urgenze di cesare, et conforme la uolonità, et prontezza de sudditi, et quello, che può eauar d'ordinario, et estraordinario computato un' anno per l'altro, sarà. Dall'Imperio seicento mille forniti: Dalla Boemis, et Prontezca de sara. Dall'Imperio seicento mille forniti Dalla Boemis, et Pronteca nanesse un millione: Dall'Ongaria settecento mille: Dal Austria cincularento mille: Dal Contado di Tirot, et altri Possi soggetti seicento mille. Anco sopra queste rendite ui sono assignamenti di grossissimi debiti. Con queste entrate si pagano le militie delle frontiere, si sostenta la Casa Imperiale, et le Corti delli Arciduchi, si fin le spese sottenta la Casa Imperiale, et le Corti delli Arciduchi, si fin le spese

Fol. 12v.

ordinarie, et estraordinarie, et in capo all' anno, resta la Camera Imperiale sempre assai intaccata, essendo il denaro dilapidato da Ministri grandemente, ne ad essi mai si riueggono conti.

Si gouernano questi stati nell'Amministratione della giustitia, et nel Gouerno Ciuile, et Politico da se stessi conforme li loro grandissimi, et amplissimi priuilegi, che le sono da Cesare inuiolabilmente osseruati, ne l'Imperator s' ingerisce in altri, che in quelli, che sono della sua Corte, et che dipendono da essa. Giudice de quali è il Marescial Cesareo. Et perche doue è l'assistenza di S. Maestà, ui concorre grandissimo corso di denaro, per la moltiplicità d'ambasciatori, et per la quantità de Prencipi, et altri signori, che ogni giorno capitano à quella Corte, passa per hora gran contesa trà Boemi et Austriaci, per hauer ogn' un d'essi l'assistenza di Cesare, essendosi Boemi arricchiti con la lunga dimora, che hà fatto la Corte in Praga in tempo di Ridolfo, et hora uorebbero, che ui ritornasse Mattias; il qual gli dà cortese intentione, mà per non disgustar Austriaci, che desideran, che uadi à stantiare in Vienna, stà hora in Lintz, che è posto trà Vienna, et Praga, et col nutrir speranze in Boemi, et in Austriaci, caua da tutti grossissime contributioni.

Sua Maestà si regge coll' indrezzo di quattro Consigli, che sono, quello di Stato, quello di guerra, l' Aulico, et quello di Camera.

In quel di Stato si consultano, et risoluono tutti li affari più graui, et importanti, che occorrono, et principalmente li concernenti materie di Gouerno, et di Stato.

In quello di guerra, tutto quello, che si aspetta à negotij militari.

Nel Consiglio Aulico si terminano tutte le controuersie di Giurisdittioni, et li affari dell' Imperio.

dittioni, et li affari dell' Imperio. In quello di Camera si tratta tutto il maneggio di entrate, spese, denari, et quello possi occorrer in simil proposito.

Li Consiglieri di stato sono Monsig<sup>e</sup> Glisellio, Il Conte Traucen, Il Camerier Maggiore <sup>1</sup>), Il Vicecancellier dell'Imperio <sup>2</sup>), et il signor Baruitio.

Monsignor Glisellio è il più principal Ministro, c' habbia S. Maestà, et tiene nel presente Gouerno suprema auttorità, essendosi fatto

2 \*

<sup>1)</sup> Leonhard Helfrich von Meggan.

<sup>1)</sup> Johann Ludwig Ulm.

Fol. 13.

assoluto signore della uolontà dell'Imperatore, et posso dir con ucrità. che il suo dominio eccede quello, che tiene il Duca di Lerma in Spagna: Questo era Canonico d'una Chiesa in Vienna, persona priuata, et nato hassamente; Mà essendo uiuacissimo d'ingegno, et di facondia incomparabile, et è stato famosissimo Predicatore, capitò casualmente nell'anticamera di Mattias, ch'era all'hora Arciduca, introdottoui da alcuni signori principali, et fauoriti, et à poco à poco si è andato tanto auanzando, che hà escluso ogn' altro, et particolarmente quei, che le hanno aperto l'ingresso à Sua Maestà, et hora regge, et domina à modo suo: La sua auttorità è passata tant'oltre, che doppo rissoluto, et stabilito un negotio nel Consiglio di Stato, et sottoscritto anco dal medesimo Imperatore, di sua testa lo altera, lo muta, lo rissolue, et senza conferir con li altri Consiglieri, lo fà di nouo sottoscriuer da Cesare, et fà le speditioni, onde al ritorno delle risposte, et delle essecutioni de' negotij, intendendo il Consiglio, che è stato esseguito tutto il contrario di quello, che fù di commune opinione stabilito, resta ogn' uno di quei signori stordito, et confuso: Se ne son più uolte doluti, mà non han potuto spuntare, et chi hà uoluto calcitrar, à uiua forza li hà fatti scacciar, et leuar dal Gouerno, onde ogn'uno conuien dipender da lui, et supportar questo suo assoluto dominio: Si è fatto ricchissimo hauendo conseguito più di 🏪 taleri d'entrata, essendo stato fatto Vescouo di Vienna, et Città nuova: Mà superano le rendite, li grossi donatiui, che di continuo le uengono sumministrati da ogn'un, che tien negotio in Corte; et li Prencipi maggiori le donano all' ingrosso, et Spagna sopra gl' altri: È di natura enace, et hit concetto d'hauer gran cumulo di denari, et mi è stato affermato, che in Venetia ne tiene una gran massa, temendo, che con la morte dell'Imperatore potrebbe esser neccessitato à ritirarsi, et perciò uà ridducendo il suo hauere in Paese alieno per poterne disponer in qual si uogli accidente. Si tiene, ch' egli sarà Cardinale alla prima promotione. Con questo io bò negotiato sempre, et hò procurato di tenerlo meglio affetto, che sij stato possibile, uerso li interessi di V. Serti, et posso dir d'hauer passato seco honesta corrispondenza; che ueniua dalla Corte assai ammirato; poiche io non m'introduceuo seco con quei mezzi, ch'eran graditi da lui, et che usauano tutti gl' altri ministri de Prencipi: Non è in concetto di molto neridico: Procura di star bene con Cattoliei, et Protestanti: mà si è

fatto poco confidente degl' uni, et molto diffidente de gl' altri. Cattolici

Fel. 13,.

strepitano, che esseudo egli Ecclesiastico, et Vescouo, adherisca et fomenti le pretensioni de Protestanti. Questi si dogliono, e stridano, he l'Imperatore, che hà da esser Capo dell'Imperio, et indifferente con ogn' uno, si sij dato in preda di un Prelato, in man del quale habbiano da espriatra tutte le loro negotiationi, e trattationi: Nà egli con la sua astutia, et sagacità si ul rapezzando con g'i uni, et con gi'altri, et in tutti i suoi negoti procura di nignarbugliare, promette assai ad ambe le parti, et ula portando il tempo auanti in tutti gli affari, ch' egli tratta, fuggendo, quanto sij possibile, le conclusioni, et stabilimento di essi.

Il signor Traucen è stato gran tempo principalissimo Ministrodell' Imperator Ridolfo, al qual cadè in disgratia perche fù in sospetto di fauoriri fini, et li interessi di Mattias, et si ritirò perciò à Vienna: È sempre riusetio grato à S. Macstà, tiene gran prattica, ma pensa à proprij commodi, essendosi fatto richissimo, et lacsinado la brigita del Gouerno à Moneg' Glisellio, attende più alli suoi particolari, che alli publici affari.

Il Camerier maggiore è seruitor uecchio di S. Maestà, era pouero assai, ma si nà arricchendo, hà poca notitia delle cose di Stato, et pensa ad accommodare la sua fortuna.

Il Vicecancellier dell' Imperio è ministro vecchio, di gran prattica, et eruditione, uiene tenuto per incontaminato, si dimostra poco sodisfatto di Cesare, e tiene desiderio di ritirarsi.

Il Sig: Baruitio hà seruito lungamente Ridolfo per Segretario, et Fol. 14. Consigliere di Stato, nel qual carico continua tuttaini: Porta h Monga Glisellio grandissima riuerenza, et attendendo à raccoglier le sue ricchezze, uà pensando di ritirarsi in Fiandra, di douc è naturale: È queste sopra gl'atti dipendentissimo da Spagmosi). e tutti questi Consiglieri tirano publica pensione dal Rè Cattolico. Da che si può facilmente argomentra la lor uolonà, et indinatione uerso questo Ser<sup>\*</sup> Dominio.

Tutti il Consigli, et la somma di tutto il Gouerno dipende dall'auttorità, et uoler assoluto di Cesare, che si troua in ctà di cinquanta sett' anni con assai buona salute, tutto che alle uolte uenghi molestato da gotta, che gli apporta qualche poco di molestia: È di statura mediorere, di ciena assai grata, et negolia con tutti assai benignamente: Parla Tedesco, latino, et Italiano: Non si fissa molto nelle facende, ne ricene molto diegusto dalli sconcerti dell' Imperio: Gode grandemente della diginti Imperiale, alla qual non credeua di poter peruenire,

poiche, oltre all'Imperatore, hauea l'Arciduca Ernesto maggior di lui. che morì in Fiandra, et hora, godendo del stato presente, poco si trauaglia de' disturbi, che potrebbero succeder doppo la sua morte, e tutto che uegga ue' sudditi poca obedienza, et nei uicini poco rispetto, non se ne prende però molto trauaglio, ma uiue giocondissimamente, gustando di cumular qualche poca quantità di denaro, che le capita nelle proprie mani, et gode delle gioie, et altre gentilezze, hereditate dall' Imperatore suo fratello, consumando gran parte del giorno insieme con l'Imperatrice à riuolger li suoi gahinetti: Si leua sempre à un hora, et à un hora medesima sente messa, desina, et cena, mangiaudo del continuo in publico in compagnia dell'Imperatrice: Viene del continuo seruito con le stesse uiuande, et beue puntualmente tre uolte al pasto: Si diletta di Musica, di buffoni, et bà un pazzo stolido, che stà sempre nella sua stanza, ne si sà partir mai dalla sua persona: Si troua senza speranza di discendenza, poiche hauendo hauuto commertio con diuerse donne, mai hà hauuto segno di posterità: Ama l'Imperatrice, et l'accarezza assai: Alli fratelli et parenti mostra pochissimo affetto, et anco di quà si caua, ch'egli sij poco inclinato alla nominatione di Rè de' Romani: È Prencipe assai pio, mà si è però sempre intrattenuto con li Protestanti.

L'Imperatrice è di 28 anni, di hella presenza, hà faccia rotonda et allegra con hellissimi occhi, et ò di carne hianchissima, et si assomiglia assai alli Prencipi di Mantoa, da quali per uia della madre ella discende: Attende à cumular più, che può, auucelendosi, che restando Vedoua, countera ritiriarsi con la madre in Ispruch.

L'Arciduca Massimiliano fratello dell'Imperatore hauerà 44.
unit, assiste al Gouerno del Tirol, habitando in Japruch: È Prencipe
religiosissimo, di gran hontà, e tiene fama di goder la Virginità:
Gouerna con gran carità il suoi sudditi, spegna quei stati, et hà qualte poco cumulo di denaro, essendo nelle spese assai risseruato.

L'Arciduca Alberto, che è l'altro fratello di sua Maestà, quie in Fiandra, maritato con la sortella del Rè Cattloico, per la dote della quale gouerna, et gode quei stati: È seuza speranza di discendenza, et ricaderna quelle Pronincie nel Rè Cattolico, che hà pensiero di sostituirui il suo secondogenito.

L'Arciduca Ferdinando è cugino di sua Maestà. Questo hora si troua al Gouerno di Vienna; È di 31, anno: llà per moglie una sorella del Duca uccchio di Bauiera; Tiene tre figliuoli maschi, et due femine, et solo di questa Casa di Germania hà posterità: È assai buon Prencipe, Cattolichissimo, ma prodigo assai: Hà speranza fondamentale di douer esser berede di tutti li Stati, che possede la Casa d'Austria in Germania, se ben ui aspira il Rè Cattolico alla maggior parte di essi come figliuolo di una sorella dell'Imperatore; adducendo, che li stati in Casa d' Austria sono peruenuti per uia di donne, et deuono anco le donne esserne l'herede in mancamento di maschi : Mà hà trouato l' Arciduca un testamento dell'Imperator Ferdinando, che conditiona tutti li suoi stati nelli discendenti maschi legitimi; mà non resterà questa pretensione del Cattolico, di apportar qualche disturbo à suo tempo à questi Arciduchi.

Fol. 15.

Li fratelli di Ferdinando, sono Massimiliano, Leopoldo, et Carlo, Massimiliano è prencipe assai spiritoso, et hauend'io hauuto occasione, come Ministro di V. Serti di trattar con tutti li Prencipi di Casa d'Austria, non hò negotiato con più intelligente, ne più sostantiale di questo: Hora assiste à Gratz, et hà il Gouerno della Stiria, et della Carinthia: Gode n scudi di pensione dal Rè Cattolico suo cognato, et con quello assignamento, che gli fà il fratello, egli si tratta honestamente, et accumula anco qualche poco di denaro: È temuto da sudditi, et rispettato da ogn' uno.

Leopoldo è di Chiesa, essendo Arciuescouo di Possa, et Argentina: È di spiriti generosi, et eleuatissimi; fà del soldato, e stando poco contento dell' habito lungo, uorrebbe maritarsi, e trauagliare, mà trouandosi con la compagnia di tanti fratelli, è più ricco d'humori, che di stati, e penerà à trouar incoutro de suoi generosi, et uasti pensieri.

Carlo, che è l'ultimo, è di gran bontà, è lui anco Ecclesiastico. godendo diuersi Arciuescouati con priuilegi Pontificij: Stà sempre in campagna alle caccie, e si trouò un giorno in gran pericolo d'esser ucciso da alcuni orsi saluatici: Viue modestamente, et dipende da ogn'uno de' fratelli.

Hauendo V. Serti inteso la natura, et pensieri di S. Maestà, può facilmente far la consequenza, di che inclinatione ella sii uerso li Potentati del Mondo; poiche essendo dedita alla quiete, et alla pace, si può tener, che da se stessa non sij per piegar alli turbini, alle nouità, et all'armi, che si potrà anco più distintamente comprender con la notitia delle particolari corrispondenze, et intelligenze, che passa con li Prencipi maggiori.

Il Pontefice tiene poca auttorità in Germania, essendo quei Pren- Fol. 15-. cipi, et quei popoli per il numero maggior heretici, et il loro odio par-

ticolare cade contra l'auttorith Pontifica: L'Imperator pech non resta di mostrar ogni segno di rispetta b S. Santità come Vicario di Christo, et al Nontio, che risided in Corte, uiene assto ogni maggior dimostratione di amore, et lonore, et questo procura quanto può mai di sosten le raggiori della Religione, et di tiener in officio, et dipendenza quel Prelati uerso la Sauta sede: L'esserai trà il Pontefee, et l'Imperator alcuni punti contentiosi in materia d'auttorità, causa, che trà essi non ui sij perfettu corrispondenza, mà il sperar Cesare in occorrenza di guerra, ò con Turchi, è con heretici, di poter esser aiutato da S. Santità, de che passa trà questi Prencipi in apparenza bonou corrispondenza.

Col Rè di Francia poco hà che far l'Imperatore, se bea i mio tempo hebbe S. Maestà Cesarea qualche disgusto, per hauersi il Christianissimo appropriate alcune prerogatiue nelli stati di Metz à confini di Lorena, che cran pretese dall'Imperatore, et fù perciò spedito un Ambaesiatorio in Francia: 1) Mostrano Francesi gran disgusto uerso Cesare, per launer dato la precedenza in Corte Cesarea all'Ambassiator di Spagna, et per questo rispetto, non ui tiene il Christianissimo, suo Ambasciatore, mà un semplice Agente. Nel resto si può dir, che trà queste Corone passi buona uolouth.
Col Cattolico hi tentuto Muttis per lo passato malissima corri-

spondenza; poiche Filippo secondo hebbe seco grandissimi disgusti eausati principalmente per la passata, ch'egli fece in Fiandra contra di lui à fauor de' Stati suoi ribelli; perilche non nolse mai ricenerlo in gratia: Ma doppo la sua morte, hauendo il Rè presente rissoluto di astringer Ridolfo alla nominatione del Rè de' Romani, et hauendo Mattias conseguito col fauore, et braccio potente de Spagnuoli l'Imperio. mostra assai buona uolontà uerso la Maestà Cattolica, che per tenerselo ben affetto le hà anco assegnato, come hò detto, cento mille fiorini di pensione, onde se ben l'Imperio professa di riceuer dal Cattolico molti disgusti, per tener il Rè occupati molti feudi Imperiali, et particolarmente in Italia senza il consenso di Cesare come il Final. Piomhino, Pontremoli, Serraualle, Madriguan, Coregio et molti altri: tuttania na Cesare dissimulando, et procura da queste alterationi di cauar denari, et Mousg' Glisellio uà hora pensando di conceder al Cattolico queste Inuestiture con la contributione di grossa somma d'oro, et spera S. Maestà poter cauarne più d'un millione: Ridolfo si

Fol. 16.

<sup>1)</sup> Johann Georg Gr. v. Hobenzotlevu , Reichshofraths-Prisident, 1614.

mostraun disgustatissimo oltr- influiti altri rispetti, perche il Rè di Spagna stipendiaua, et penstonaua tutti il suoi Ministri; mà hoggidi di ciò non si fà conto alcuno, poiche l'Istesso Capo, et patrone di tutti ne stà eggi stesso interessato; in tanto che si può concluder, che trà questi Potentali passi adesso bono intelligenza, et corrispondenza.

Col Rè d'Inghilterra hà pochissimo, che far l' Imperatore: trà le nationi Alemane et Inglese passan molti traffichi nelle Terre Maritime. In mio tempo capitò un Amhasciator Inglese d) per rallegrarsi con S. Maestà per la na assontione all' Imperio, et hauca auco pensier di femarsi in Corte per Ordinario, mà trattò con termini così superbi et odiosi, che non solo non fà corrisposto da Cesare di Ambasciatore in Inghilterra, ma furon dati il l'Ambasciatore in Inghilterra, ma furon dati il l'Ambasciator inglese tunti disgusti, che conuenne con poers sun riputatione partirisi, et non essendo trà queste Corone occasion di negotio, rare uolte hanno che trattar insieme.

Il Re di Polonia hà haunto due mogli Austriache, tutte due sorelle dell'Arciduce Ferdinando, una delle quali uine, et con tutte du hà figliuoli, et passa trà questi Prencipi assai buona uolontà, et uicinano assai quietamente. Con i altri Prencipi settentrionali non hà l'Imperator interesse, et passa in universaile Cesare con tutti loro, buon affetto,

Col Sig" Turco resta sua Maestà interessata grandemente, tenendo seco gran tratto di confini nell'Ougaria, doue sono del continuo così grandi, et uiolenti scorrerie da ambe le parti, che si può dir con uerità, che trà quei confinanti ui sii sempre guerra aperta; et se ben nell' ultima pace stabilita da Ridolfo con la Porta, ul era un Capitolo molto chiaro, et molto espresso, che il Grau Sig" non si hauesse punto da ingerire nelli affari di Transvluania: tuttauia, presa occasione Turchi dalle intestine discordie di quella Provincia, et dalla debolezza di Cesare, acecttorno nella lor protettione il Gahort, che per li disgusti, che passaua con Gabriel Battori, riccorse per ainti, et fauore à Constantinopoli. Con quelle forze dehellò il Battori, et sotto le Iusegne Ottomine entrò nella Transiluania, et pose in tutte quelle fortezze et frontiere, presidii di Giannizzeri, anzi, che egli stesso si è dicchiarito per Vaiuoda, et per Luogotenente del Gran Signore in quella Prouincia, che conuien cader assolutamente nella potenza Turchesca con infinito pregiudicio dell'interesse di Cesare, et dell' Ougaria in particolare, che hora resta cinta, et oppressa dalli Ottomani. Cesare hà fatto alla Porta

<sup>1)</sup> Stephan Lesurius 1613.

Fol. 17.

chiarameute, che dal cauto de Turchi restaua assolutamente rotta, et annullata la pace stabilita con Ridolfo, mà Ottomaui in uece di trattar. et metter le cose in negotio, han sempre più rinforzate le lor militie in Transiluania, et ingrossati quei presidii. Coufessa Cesare, che sarebbe neccessitato di riccorrer all'armi, et ben si auuede, che non può, ne douerebbe tollerar così graue et importante pregiudicio: È però nelle passate Diete riccorso per aiuto all'Imperio, et alli suoi proprij stati, come fa tuttauia nel presente Conuento di Lintz, pregando quei Prencipi, et essortando quei popoli à douerlo soccorrer, hauendo tentato ogni uia, et ogni strada per mouerli contra Turchi; Mà hà ritrouato in tutti universalmente grandissima reniteuza, et solo il Rè Cattolico hà promesso m fiorini, et il Ponefice diede lui ancora intentione, che rotta la guerra contra il Turco, ui sarebbe concorso con qualche aiuto, et se ben Cesare non lascia di te utar anco per suoi particolari rispetti questa mossa d'armi, conoscendo benissimo, che disarmato uiene poco stimato da ogn' uno, et facendosi guerra, la farebbe à spese d'altri, et anco con qualche auanzo, si può però tenere, che non si farà altro, essendo tutta la Germania, et l'Ougaria medesima alienissima per loro particolari interessi di dar l'armi in mano dell'Imperatore; onde conuerrà la Transiluania restar à deuctione del Turco; il quale hauendo conseguito il suo intento, essendosi resa soggetta quella potentissima, et nobilissima Prouincia. uà hora tentando Cesare per la dicchiaratione di guerra, ò di pace, et per quest'effetto si troua hora in Germania l'Ambasciator Ottomano, et nou potendo l'Imperatore da se, far cosa alcuna, ne essendo in stato di poter riccuer aiuti bastanti per così gran mossa, si può concluder, che seguirà trà questi Potentati pace, ò tregua reciproca, che durerà sino à tanto, che Turchi si rissolueranno di farsi padroni del restante di Ongaria, per aprirsi con quel mezzo una larga Porta per far grandissimi progressi nell'Imperio; che seguerebbe anco con grandissimo pregiudicio dell'Italia, la quale restarebbe esposta à notabilissimi, et grauissimi pregiudicij, che le potrebbero inferire le armi Turchesche da quella parte.

grandissima condoglienza per il Negroni suo Amb", et fece constar

L'Italia è stata sempre grandemente stimata dalla Germania per lauerui del continuo li Imperatori hauuto gran pretensione, et se bene l'auttorità Imperiale resta in questa Prouincia hoggidi diminuita, et quasi che auuic'hillata affatto: tuttauia ne caua S. Maestà continua-

mente de gl'utili, et iu occasione di guerra con Turchi, bà conseguito de potenti aiuti. Viue però ne gli Alemani un radicato pensiero, et uolontà di assalir con l'armi questa Prouincia; inclinando à ciò grandemente Protestanti, per l'odio particolare, che portano al Ponte fic Romano, e tutti insieme ui uorrebbero rauuiuar le ragioni dell'Imperio et arricchirsi con li bottini, et depredationi, correndo gran fama delle, opulenze, et estraordinarie ricchezze di questi stati, et ui sono del continuo signori Italiani in Corte, che stando poco contenti della lor fortuna, et pretendendo esser da Prencipi d'Italia mal trattati, uan spargendo trà quei Ministri di mali semi, et procurano d'eccitar di pessimi pensieri con la malignità de loro ufficii: Ma restano l'Imperator è tutti li SSri di Germania così occupati, et imbracciati ne' proprij disturbi et affari, che poco modo ban di pensare à trauagliar li uicini, Tuttauia riuscirà sempre effetto della singolar prudenza di questo Ecc . Senato il trattenersi con li Prencipi d'Alemagna passando con loro in tutte le occasioni, che si potessero rappresentare, ogni termine di cortese officio, et di ottima corrispondenza; tanto più, che uicinando V. Ser" per così lungo tratto di paese con quella Progincia, in occorrenza di bisogno, non le riuscirà forse difficile, di cauar anco senza le patenti Imperiali, secretamente, et alla sfilata buon numero di militia Tedescha, essendo iui molto ben palese il desiderio, che tiene questa Ser " Republica di ueder abbassata la potenza, et grandezza della Casa d'Austria; che è l'istesso fine, et oggetto di tutta la Germania, oltre che si puo tener per costante, che sempre, che Spagnuoli uenissero all'armi con V. Serta sarebbero tutti li Oltramontani prontissimi à soccorerla, et aiutarla, perche non tornarebbe conto ad alcuno, che il Rè Cattolico s' impadronisse di questa Prouincia; poiche superato questo punto, facilissimo gli riuscirebbe tentar l'universal monarchia, et rendersi tutti soggetti.

Nel Duca di Sauoia, se ben è feudatario dell' Imperio, poco apera Cesare, si come conifia assai nel Gran Duca et per il stato, che possede, et per la prontezza di denari, che tiene: Et si conue l'Imperator passato cauò grossi aiuti dal Gran Duca Ferdinando nella passata querra di Ongaria: coo di sipera, che offerendosi l'occasione, farchbe il presente, lo stesso: tanto più, che è mariato in una Austriaca, so-rella dell' Arciduca Ferdinando; et l'occasione, che dà disgusto à Sauoia per la precedenza, obliga Fiorenza à mostrarsetil grato, e tiene il Gran Duca in Corte un Ambasciator suo Ordinario, che uiene hen nedulto, et ascenzezato.

l. 17°.

Fol. 18.

Il Duca di Mantoa e fendatario di quella città et di tutto il Monferato è stretto parente di execue, et in queste sue commotioni hà procurato S. Maestà di fauorirlo, essendo in sua gratificatione stati muiati diucesi ordini Cesarci al Prencipe di Castiglione. Gusterrebhero in Corte, che queste lurbulente restassero quiete, et sedate; et se bene Spagunoli han procurato uinamente, che la Principina Maria fosse depositata à Milano in mano di quel Gouerantere, non ui hà perè mai noluto prestar Cesarce l'assenso, à gratification di Mantos; et fi benissimo intera la dischiaratione fatta da V. Ser<sup>n</sup>. à fauore di questo Prencipe, gl'interessi del quale uengono aintati, et portati dal-l'Imperatrice, ch' è sua prima cueina.

Modenaè feudatario: mà essendo nota à Cesare la moderatione della sua fortuna, poco spera di poter cauare in qual si uoglia occor-

Parma, se ben è feudatario Ecclesiastico, tuttauia per hauer molti sudditi dipendenti dall'Imperio, ne caua Cesare delli emolumenti.

Vrbino non hà che far in Germania, et da qualche ufficio di complimento in poi, non tiene altro negotio nella Corte.

Genoa è stimata, come è in effetto interessatissima col Rè di Spagna; godendo però dinerse Terre, che sono feudi Imperiali, ne cana S. Maestà da quella Republica alcun utile, si come fà anco da quella di Lucea.

Suizzeri, et Grisoni han sempre teunto confederatione con l'Imperio, channo particolar alianza, et collegatione con la Casa d'Austria: Quella con Suizzeri fu stabilita l'anno 1315, et con Grisoni del 1499. Il patto principale è la difesa de communi stati: Li Imperatori non Innano di gran tempo ia quà rinonate queste leghe, perche non sugliano pagardi ne pensioni, ne contributioni: oltre che abonda tanto la Germania di faateria, che poco bisogno hà di Suizzeri, che non si accordanano manco con Tedeschi, essendo regnato sempre trà queste bellicose nationi, contention grande, presuponendosi ogn'una di esse il primo loco nella militar disciplianti.

Mi resta considerare, che affetto, che uolontà porti l'Imperatore à questa Ser\*\*. Republica, che come parte più principale di questo discorso, me l'hò risseruata à questo ultimo loco, acciò resti più impressa nelle menti delle Ecet Vostre. Si può tener per indubitato, che torni il couto a Cesare, et à V. Ser\*, una reciproca, et buona corrispondenza, per beneficio de commanui sudditi, per quiete d'ambi li

stati, et per non dar modo al Gran Turco, che presa occasione dalle communi discordie, possi cercar d'opprimer alcuna delle parti, et la ruina del uicino riuscirebbe con troppo pregiudicio dell'altro; massime, che può l'Imperatore far qualche bilancio con li aiuti dell'Imperio alla potenza terrestre de Turchi, et V. Serth contrapesare le forze Ottomane Maritime; onde, quando non ui concorressero altri particolari interessi, et rispetti, si potrebbe dire, che passasse trà S. Maestà et la Serta V. ottima corrispondenza; Mà li popoli di diuersi Potentati, che uicinano insieme, sogliono ben spesso apportar à lor signori, trauagli, et disturbi col far ingrossar il sangue de Preneipi, massime, che uicinando V. Ser'a per si lungo tratto con la Casa d'Austria, possono del continuo correr materie di disgusti; tanto più, che essendo li Ministri Imperiali, et Arciducali poco ben affetti à questa Ser" Repub". portano sempre alli lor Prencipi le occorrenze, che si offeriscono, con l'aculeo di ueleno et di rabbia: Vi è poi l'importante, et inuecchiato negotio d'Vscocchi, che questo solo sarebbe bastante à nodrir diffidenza frà i più congiunti, et uniti Principi del Mondo.

Nel corso della mia legatione hò hauuto occasione essequendo gir ordini, et le commissioni di V. Serv<sup>3</sup>. di peuetrar il fondo di questa fastidiosa materia d' Vacocchi: Posso dir con uerità, che hò ritrouato in Casare assai bonon atolonti, hauendo S. Maestis sempre mostrato displicenza del ragioneuole, et giusto sdegno delle Ece<sup>44</sup> Vostre, et hà anco dato segui di desiderarme il riametio; Mà il punto si ridduce à questo, che l'imperator da gi'ordini, et l' esserutione resta appeggiata all'Arciduca Perdinando et suoi Ministri, che sono interessatissimi in all'Arciduca Perdinando et suoi Ministri, che sono interessatissimi in anoso negotio combe per questo rispetto non si più trouar assettamento à così graue sconcerto: llebhi anco occasione di trattur di questo spici, et per il molti congressi, che hò passato con questi Pravaejri, et lor ministri, come di tempo in tempo diedi à V. Ser<sup>4</sup> distinto, et riucerute conto, hò però hauuto modo di scoprir, et penetrar il fini, et interessi, che ni tine ni Lorsa d'Austria.

Stima l'Arciduca, che counenga alla sua riputatione, et alli suoi particolari rispetti presso Turchi, di sostoutar Vscocchi, riuscendo quella gente attissima à reprimer l'insoleuza Ottomana: poiche fauoriti dall'asprezza de siti, dal non haner modo Turchi di perseguitarii per mare, dalle spalle, et protettioni, che riceuono da sudditi di V. Seré, apportano infiniti, et indicibili danni, et molestie alli interessi Turcheschi.

Fol. 18v.



Foi. 19.

Serue questa militia li Arciducali senza stipendio, sostentandosi con le rapine, et con le rubbarie, delle quali restano partecipi li stessi Ministri dell' Arciduca, anzi, che il Vescouo di Segna ne riceue la Decima: Sente tutta la Casa d'Austria, dispiacere, et disgusto per il Dominio, che giustamente gode questa Serma Repub" del Colfo, et pare à questi Prencipi con le frequenti incursioni d' Vscocchi, di uenir in certo modo à turbare il quieto possesso delle Ecc. Vostre, et à niolarle la lor pacifica giurisdittione: Veggonoche per questa molestia conuiene la Serna Repea spender all' ingrosso, et sentendo malissimo Austriaci, che le Ecc\*\* Vostre accumulino gran somma d' oro, prendono piacere, et gusto d'ogni occasione, che le neccessita à spender; onde concorrono tanti rispetti, et interessi dal canto d' Arciducali, che difficilissima si fà questa materia, et con l'essempio delle cose passate, si può tener per fermo, che se ben dall' Imperatore si otterrauno ordini, capitolationi, et ogn'altro patto, et accordo, non sarà però cosa alcuna delle stabilite posta in essecutione.

V. Serth tiene per conclusione indubitata, che non resteranno mai

sedati questi disturbi se Vscocchi non sono assolutamente espulsi da Segna, e trasportati in altra parte; et Arciducali tengono, che ciò non si possi per modo alcuno esseguire; poiche non essendo Segna babitata da altra sorte di gente, che da Vscocchi, restarebbe col leuar tutti questi, quella Terra assolutamente distrutta, et hanno per risoluto, che ciò non si debbi, ne si conuenghi effetuare. Riesce anco impossibile il poter sperare, che V. Sera si facci patrona di Segna, ne per uia di un grosso esborso, ne col mezzo di concambio, se ben ui concoresse prontamente la uolontà di Cesare, allettato da grossi donatiui, poiche è quella Città membro del Regno di Ongaria, ne può S. Maestà d'essa disponer senza l'assenso d'Ongari, i quali non possono udire di douerla alienare, stimando di gran seruitio del lor Regno il possesso di quel Seno di Mare per le loro antiche pretensioni sopra la Prouincia di Dalmatia; onde più, che si rumina questo travaglioso negotio, si trouano sempre maggiori, et più insuperabili difficoltà per accommodarlo; et se bene ogni cosa, che si potesse ricordar in questo proposito, patisce delle oppositioni, et contrarij grauissimi: tuttauia hauendoui io fissamente applicato il pensiero, anderò discorrendo di quello, che si potrebbe forse in tanti anfratti, essequire; rimettendo il tutto all' incomparabil prudenza di questo Ecc. Senato. Crederci, che per dar

Fel. 19\*.

quache assettamento è questi affari, fosse di neccessità prender qualehe appuntamento con l'istesso Arciduca Ferdinando, et sarebhe hene, les S. Alteza restasse sodisfatto, et interessata nell'accordo, che fosse preso; tanto più, che si scorge, che l'assedio se hen unico rimedio per reprime alquanto l'insteleza d'Vsoccchi, uiene esseguito con infinito dispendio di V. Ser<sup>ia</sup>, ne è hastante à far concorrer Arciducali à dar le debite sodisfattioni alle Ece<sup>sta</sup> VV. onde se si offerisse l'occasione, sarebhe forse hene stabilir con l'Arciducan medesimo quello, che restò ultimamente accordato in Vienna con l'Imperatore, et è in sostanza.

Che Segnani non infestino il Mare, et che non inferiseano danni alli uicini sotto pena della uita.

Che tutti li tristi sijno scacciati di Segna, oue sia introdotto un presidio Tedesco d'ordinario pagato.

À ciò si potrebhe aggiungere, che non fosse permesso alli sudditi di V. Serti hahitar in Segna, et che li stessi Segnani, che ui restassero, fossero stipendiati come lo stesso presidio Tedesco; che è in obligo anco l'Arciduca di fare; essendo stato solito della Casa d'Austria per li passati tempi di pagar prontamente Vscocchi in ragion di quattro ducati il mese per ciascuno, acciò non hauessero occasione, et neccessità di reccorrer alle rapine, et rubbarie. Et perche l'Arciduca si troua hora in fortuna assai ristretta, et hauerebbe difficilmente il modo di pagar ne questi, ne meno il presidio Tedesco, sarchhe però neccessitato à proueder per il trattenimento di quelle militie, et ciò potrebbe egli facilmente essequire col rinouar con V. Serth il negotio de boschi, che altre uolte è stato da lei trattato con S. Altezza, et nella trattatione lasciarsi le Ecc\* VV. inganuare di qualche cosa, con dicchiaratione, et obligo espresso, che l'eshorso del denaro, che douerebbe farsi di tempo in tempo, fosse assignato per li stipendij delle genti di Segna; et quando Arciducali non stessero al stabilito, et permettessero à Segnani le solite scorrerie, sarebhe sempre in libertà di V. Seradi leuarli l'assignamento, che le hauesse fatto, et romper il partito: et mostrando Austriaci di sentir sino all'anima la ritentione, che uiene fatta di ordine delle Ecc \*\* VV. di lor uasselli, che transitano per il Colfo senza toccar li porti di V. Ser" gustando però essi per questo particolar rispetto, che Vscocchi apportino alla nauigatione delli disturbi, quando si potesse senza uiolar punto la pretiosissima, et intatta giurisdittione del Colfo, darle alcuna apparente sodisfattione, è da creder, che ciò

Fol. 20.

Fol. 20.

questo difficilissimo, e trauagliosissimo negotio; il che riuscirebbe con particolar commodo della Ser" Repub", che oltra il liberar li suoi sudditi da tante graui molestie, e danni, resterebbe sollevata di un infinito dispendio, che conuiene del continuo fare, et seruirebbe per nutrir buona corrispondenza con S. Maestà Cesarea, et con tutta la Casa d'Austria; oltre che si diuertirebbe qualche graue perturbatione, che potesse un giorno soprauenire per questo particolar affare dalla parte de Turchi alle Ecc\*\* VV., massime, che gusteranno grandemente Imperiali, che V. Serth riceui de'disturbi dalle forze Ottomane, poiche sarehbero sicuri sempre, che il Turco fosse occupato con questo Sermo Dominio, di goder essi pace, e tranquillità grande ; onde riesce à quella Corte dispiaceuole, che V. Ser " uadi con tanta buona maniera destreggiando à Constantinopoli, et molto più per ueder che stà sempre preparata nlla guerra, tenendo il suo Arsenal munitissimo d'ogni apparato militare, prouedute le sue fortezze, mantenuti li sui sudditi in obedicuza, et amore col mezzo della sua incorrotta giustitia, et per florir il suo stato d'abondanza, di opulenza, et di ogni maggior bene: cose tutte, che la rendono da suoi nicini grandemente ammirata, e stimata; et posso affermar con gran sincerità alle Ecc " Vostre. che in Corte Cesarea uiene la Ser". Repub" tenuta in grandissima essistimatione, et io come suo Ministro hò incontrato sempre ogni maggior dimestratione di honore, et son stato del continuo trattato del pari con Monsig' Nuntio, et con il S' Ambasciator di Spagna, che è quel più, che si possi desiderare; et se bene bò hauuto neccessità di trattar negotii spiaceuoli, et di disgusto, son però stato sempre prontamente, et benignamente udito da Cesare, ne li Ministri mi han mai tenute le orecchie chiuse, et hò sempre con gran libertà et uigore fatte palesi le raggioni delle Ecc " VV., et posso dir con uerità d'essermi auanzato assai nella gratia dell'Imperatore coll'hauer in tante et così graui occasioni accompagnato S. Maestà, essendo sempre stato prontissimo in assisterle in tutti li viaggi, in tutte le Diete, ne mai mi è stato fatto alcun cenno di ordine Cesareo, ch'io non sij stato sempre de' primi à seguire, et ad assistere del continuo alla Corte : hauendo esseguito in ciò, come hò procurato di far anco puntualissimamente in tutte le altre parti, la mente, et li ordini delle Ecc. VV., se ben conuengo dire d'hauer passato una difficilissima, et trauagliosissima carica, essendo corsi molti, et molti anni, che alcun

potrebbe giouar assai per far nascer alcun fermo, e stabile accordo in

Fol. 21

Ambasciatore di questa Serma Republica non hà dato in tanti straordinarij incontri, in cosi lunghi, et continuati uiaggi, et in tanti graui, et eccessiui dispendij, come hò conuenuto far io: et poi per giunta mi è stato neccessario passare molti graui, et fastidiosi pericoli di peste, essendo anco mancato di questo male alcuno delli stessi seruitori della mia casa; mà tutto hò sofferto, e tollerato prontamente, et patientemente, hauendo procurato sempre di seruir V. Sera con quel termine, che ha ricercato il mio debito: Et se ben le occasioni così grandi, et così straordinarie da me incontrate, han superato largamente la deholezza delle mie forze, non hò però auuto riguardo ad altro, che à sostener la dignità, et la grandezza publica, la qual mi sarà sempre efficacissimo stimolo di superar me stesso per accertar col decoro. et con la riputatione di V. Serta, et uoglio sperare, che le Ecc\*\* VV. haueranno almeno gradito la uiua fede, et il gran zelo, con il quale hò ministrato questo loro importantissimo seruitio; di che ne hò anco hauuto chiaro testimonio con indelebile, et eterna mia obligatione per l'honore, che V. Ser" et le Ecc " VV. Ill" si sono compiaciute di farmi, col fauorirmi della dignità della Consigliaria, et quelle gratie, che sarei in obligo di rendergli hora, mi risservo di farlo per tutto il corso di mia uita col progresso delle mie attioni. che non haueran altro riguardo, ne saran dricciate ad altro fine, che à bene, et degnamente seruire questo Serme Dominio, conforme à quello, che hà sempre fatto la mia Casa, et come procurano hora tuttauia di esseguire doi miei fratelli, che si trouano in scruitio di V. Sera l'uno al Gouerno di Bergamo, et l'altro di Treuiso.

Fà mio Precessore la felice men: dell' Ille" S' Francesco Priuli Caualier figliuolo dell' Ille" S' Michiel, che terminò i suoi giorni in Praga in servitio delle Ece" VV. et sigiliò con la morte le sue honoratissime, et gloriosissime fatche: Lasciò à tutta la Corte desiderio di es etseso, et fiù gran perdita quella, che fecei Fal. 21°. V. Ser", essendole prematuramente mancato un degno, et undorosissimo Ministro, che in quell'importante carica, si come hà fatto in tutte le altre, hà con ogni maggior termine di splendore et di honore compilto alla diguità delle Ece" VV. la qual hora resta deguamente appaggiata all' Ille" S' Giorgio Giustiunia Caualier mio Successore, che col semplice suo ingresso si è acquistato la gratia, et l'amore di S. Maestà, et la beneuolenza di tutta la Corte, essendo Fasta Absie, 10.6 XXVI.

Transport Comple

ornato di splendore, et di tutte quelle ottime qualità, che possono honorar un lor degno Rappresentante.

Tromi in Corte I Sig: Secretario Marc' Antonio Padauin, ualoroso et intelligente, et per il tempo, che iui hà seruito V. Ser<sup>a</sup> hà complitio honoratamente, et compitamente al suo carico, conforme il proprio della sua benemerita Casa, non hanendo tralasciato alcuna cosa per bene, et degamente seruire le Ece" VV.

Hò hauuto per segretario m. Marc' Antonio Pozzo soggetto di non ordinario unlore, et uirti, che hà seruito per tutto il corso de suoi ami in diuerse importanti carriche di terra, et di mare molti Bappresentanti delle Ece" VV; et per esser riuscita quest' Ambasceria ripena di grandissimi et estraordinarij accidenti, hà anco conuenuto superar la debolezza, et pouertà della sua fortuna per seruir degnamente la Sera V., si come hà fatto senza riguardar punto qual si uogita suo grauissimo interesse: et essendo il solito di questo Ece" Senato, dar segni della sua "munificenza à chi degnamente, et fedelmente, le serue, supplico le Ece" VV. di usar l'istesso termine di liberalità uerso questo loro deuotissimo seruo, che con tutto il attributo, et con ogni uigilanza et accuratezza maggiore hà complito al lor seruitio:

Sarà dall' Ece\*\* Collegio proposta una gratia à fauor suo, acciò possi con il cortese aiuto delle SS. VV. Ece\*\* monacar una sua sorella, et confida nella somma bontà della Ser\* V. di poter riccuer questo cortese testimonio della sua henignità, che lo riputerò fatto à me medesimo con mia infinita obligationa.

Fol. 22. Sua Maestà si compiacque di honorar la mia partenza di Gorte, facendomi per un suo Cameriro, presentar à suo nome aleuni argeati, che coine cosa di V. Ser<sup>ac</sup> stamo à suoi piedi; et se si compiaceranno le Ecc<sup>e</sup> Vostre, col relasciarmeli? d'amil T'Ordinario segno della lor bontà, et liberalità, come humilmente ne le supplico, riceurrò ciò per cuidentissimo, et chiarissimo testimonio, che habblino aggrafio questo mio riurerente et suiscento servitio.

## (1618.-Ottobre.)

## Relatione

## Degli Rec' SS". Commissarij sopra li Concordate di Pacc con Arciducali.

A quei danni grauissimi, ingiurie, e molestie insopportabili, inferite da Vscochi alli sudditi, luochi, et uasselli di questa Serma Repoa per lo spatio di ottanta, e più anni, procurò la Sera Va, conforme al suo ordinario costume, et instituto, di apportar rimedio, con gli ufficij prima, cosi alla Corte Cesarea, como alle altre de' Principi amici, affine che con le loro interpositioni lo procurassero; desiderando, come hà fatto sempre con gli ufficij più tosto, et col trattar dolcemente apportar alli sudditi, raccomandatili dal Sig' Dio quel sollieuo, che continuamente le dimandauano, che lasciar occasione ad alcuno di sospettare, e credere, che mossa da altro pensiero, facesse risolutioni pregiudiciali alla quiete, et con l'arme uolesse, nella vendetta cercar di allargarne i suoi stati: ma, uedendo poi, che ne ufficij de' suoi Amb", ne interpositioni de' Pontefici, et d' altri Principi, quali da uaue promesse ueniuano sempre delusi, ne la lunga patienza sua giouauano: ma anzi le insolenze, e li trauagli si faceuano sempre maggiori, procurò con altra strada più scuera ma però senza deuenir ad aperta rottura, di hauere l'intento suo; ordinando alli suoi Rappresentanti, Capi, et Ministri da Mare: l'incommodare li stati Arciducali, et alle uolte, mettendo gente in terra, risentirsi contra li luochi, doue si ricouerauano quei scelerati, et ancotenerli in assedio, priuandoli di quelle commodità, che à doro, per non hauere larghezza di territorio, et gente assucffata ad altro, che al rubare, erano necessarie.

Fol. 1'.

Die beiden venelianischen Commissire waren Hieronymus Ginstinisni und Anton Priuli, Procuratoren von St. Marcus. Dieser Bericht ist van dem eraleren verfasst.

Fol. 2.

Fol. 2v.

ueduti risorgere più aecerbi gli insulti, e più graui li trauagli; onde uedendo ella finalmente uana ogni doleezza, et amicabile, ò risentita et uiua trattatione, mossa dalle eontinue lamentationi delli suoi sudditi, de i mercanti, e della Dalmatia in particolare, che come più uicina, più rimaneua aggrauata, e sottoposta alle depredationi, et infestationi; et conoscendosi, che oltre la riputatione, di non poter riparar, che quattro tristi infestassero così arditamente li suoi stuti, e mari; riceuena danno notabile nelli suoi datij, et entrate: perche molti intimoriti dal neder depredate le sostanze proprie, ò del nicino, et amico, si ritiranano dal negotio; si risolse di non sopportar più inginrie, e danni tali: ma portnado le sue Armi nel paese Arciducale, far pronare gli incommodi loro à quelli, che forse non si doleuano de i suoi. Si fecero dunque di quei progressi contro li luochi dell'Istria, di Croatia, e del Friuli, che sono noti; et si sono intesi tanti abbrugiamenti, moti, et ruine, quanti sono seguiti, tanto sangue sparso da ambe le parti, et tanto oro speso, che l'imaginatione non ui arriua; tutto per causa di quella perfida, e scelerata gente, quale di natura fiera, et inhumaua, assueffata ner lungo spatio di tempo à trauagliare con le insidie, et rubbamenti il mondo tutto, et ridotti in Segna, Città situata sopra il mare, et uicina alla Morlacca, circondata da monti alti, et scocesi, pieni di densissimi boschi, atti à nunto à ricetto di fiere, e bestie seluaggie, si rendeua incastigabile, non sendo possibile assalirla improuisamente, perche da gli alti Monti, stando in terra, scopriua loutano, chiunque uolesse assalirla, et nel mare si sottrahena nelle sue uclocissime barchette da ogni pericolo, et uedendosi in stato di non poter fuggire, affondatele, con l'artificio, ch'haucuano, nel fondo, quando manco si credeua, si saluana. Questa dunque hahitando in luochi lontani da ogni ciuiltà, et priua di uirtu, con poca religione, sebene d'huomini di bella presenza, et forti per natura, non nolendo affaticarsi, ne con lauorar terreni, ne eon altro mestiero, ò arte, eon ehe da gli altri si sostenti la uita, et le famiglie, datasi tutta alle depredationi, al corso, et alle rapine, bauendo per Coadiutori li Veseoui, Preti, Frati,

Capitaui, et tutti quegli habitanti, che con dinari, e gente à loro soggetta, non solo coadiunauano le uscite, per participar poi delle prede, come faccuano: ma stimando la piratica cosa lecitissima, la essercita-

Et, sehene per qualche poco spatio di tempo, parue tal' hora, che questa maniera di trattare apportusse alcuna quiete, e gionamento; nondimeno poco è sempre durato, anzi quasi continuamente si sono

Fol. 3.

Fol. 3\*.

uano tutti indifferentemente, et uscinano accompagnati dalla Chieresia con le processioni, con le croci, et con l'aspersione dell'acqua benedetta, nella pasca, e nel natale, giorni di penitenza, et di somma ueneratione, era passata à tanto eccesso di arroganza, e temerità, che non curando altro, che il rubare, et non stimaudo maggior trionfo. che quello della rapina, innalzana à maggiori gradi, et honori quelli, che meglio facessero il mestiero, et quelli, che sapessero usare maggiori, et più attroci crudeltà, di mangiar carne humana, beuer il sangue, arrostir, e deuorar li cuori degli huomini, presi da loro, eleggendoli Voiuoda, et Corambassà, che sono Capi fra loro; et hauendo questi col loro ardire, insolenza, et seguito in diuersi tempi rubbate, et assasinate le pouere sostanze di tanti sudditi suoi, et alieni, prese le galere, Vasselli, barche, et fregate, cariche di pretiose, et richissime merci, oro, gioie, et pannine, con quali adornauano se stessi, le famiglie, et altri participanti con loro, mossero la Serta V. à giusto sdegno, et à procurarne, come è predetto, il risentimento, dal quale në sono seguiti quei disordini, et cattiui accidenti, che soliti nelle guerre non sono stati sparmiati in questa, et saranno sempre memorandi. Nelli quali la giustitia della causa di Va Serth aiutata, et protetta dal diuino fauore non solo hebbe forze di portare le arme della Sertà V. e delle SS. V" Ill" et Ece" nel paese della parte aduersa, saluando li loro confini, e sudditi, onde restorono confusi quei pensieri, che uanamente dissegnando si ueggono sempre machinar noui tentatiui pregindiciali à quella quiete, et pacifico stato, che è stato in ogni tempo solo scopo, e fine di V" Sertà di mantenere alli suoi soggetti: ma operò, che il Sermo Ferdinando d'Austria, all'hora Arciduca, et al presente Re di Ongaria, e di Bohemia, mosso forse da tanti danni, e stanco dalle eccessiue spese della guerra, ouero conosciuto di hauer presa difesa di huomini tristi, et empij, et di causa ingiustissima, et hauere per ciò contraria la giustitia del S' Dio, persuaso dalla propria conscienza iucominciò mostrarsi iuclinato alla pace; onde interponendosi la Ma del Re Christmo fù con l'auttorità della Ma Sua conclusa, et fermata alla sua corte la nota capitulatione, quale portata alla corte di Spagna, fù da quella Ma con l'interuento del Chefiniler 1), Amber di Ferdinando confermata, et poi approbata

ol. 4.

Franz Christoph Graf Khevenbiller, k. ausgerordenllicher Gesandler und bevollmächligter Minister in Spanien, später Obersthofmeister der Kalserin Maria. † 1650, 13. Juni.

del S' Carlo d' Arach1), Barone Austriaco, et Sig" di principal qualità, et del S' Gio: Giaco d'Edlingh, gentilhuomo suddito del sudetto Sermo Ferdinando, et suo Consigliere, soggetto di stima, et di auttorità, et dalla parte di questa Ser" Rep" nella persona della Ser" V", et di me Gieronimo Giustiniano Proer, honorandomi in maneggio tanto importante, e graue non solo col confidarmi il peso et l'essecuțione di esso: ma con eleggermi Collega à Senatore il più prestante, prudente, et esperimentato, ch'hauesse all'hora questa Repea, sotto l'ombra della quale conoscendo io douer riceuere nel negotio lume, et aiuto singolare, per reggermi non solo nella trattatione di esso: ma per coprire ogni mia imperfettione, m'accinsi allegramente all'impresa, che per altro di gran lunga superaua la mia gran debolezza. Et douendo io, come di maggior età, referire à questo ecemo Senato, quanto è passato in esso negotio, lo farò con quella maggior breuità, che mi sarà possibile: considerando in questa mia attione tre tempi; il primo dalla partita nostra da Venetia fino à quella della Sera V. da Veglia, per la sua felicissima assuntione al Principato 1); il secondo dal mio restar solo à quel carico, fino alla uenuta dell'ecc contarini in suo luoco; et il terzo dal detto arriuo fino alla nostra partita di là,

da Cesare, dal Ser<sup>ac</sup> Ferdinando sudetto, e da V. Ser<sup>ac</sup>, per la quale sendo terminato, che per la essecutione delle cose capitulate fossero eletti quattro Commissarij doi per parte, cadè tale elettione per quella della Ma<sup>ac</sup> Ces<sup>2</sup>, et del sudetto Re Ferdinando nelle persone

simo passato, affrettati dall'ecc<sup>ee.</sup> Collegio per gli auisi, che correano, che li Commissarij Austriaci fossero già arriuati à Lubiana; et sendosi conucunti fermare quattro giorni al lido, senza poter proseguire il viag-Fol. S. gio per il tempo contrario, nonsi spiccassimo di là, senon la notte di 21.

Arriuati in Istria, doue ritrouassimo l'ecc<sup>ee.</sup> S' Giust'antonio Bellerno. Prouf 'General all' hora in Dalmatia. il quale, sebene

Partissimo dunque V. Sera, et io alli 16. del mese di marzo pros-

grauemente ammalato, uolse nondimeno, obedendo all'ordine publico,

et gionta in questa Città.

<sup>1)</sup> Kurl Freiherr v. Harrach, h. geh. Rath, Bevollmächtigter bei der venetianischen Friedenezzeution. 1618 bzis. Botschafter in Venedig, 1627, 6. Nov. von K., Ferdinand II. zum Reichagrafen erhoben. † 1628, 16. Mzi.

<sup>2)</sup> Aulon Printi wurde als Nuchfolger des nuch 40tägiger Regierung verstorbenen Nicolò Oonato zum Dogen gewählt (am 13. Mai 1618).

venir fin là, ad incontrarci cen la galea dell'III<sup>ec.</sup> S' Filippo suo Fratello, Capitano contra Vacochi, et assisterci cen l'opera et col Consilio, come in tutto il tempo, che si trattenne in Prouintia sempre fece, con nostro gran sollicuo, et obligatione, essendoci da S. E. confernato il arrituo à Lubiana delli Commissari ji Austricai sudetti, affrettassimo maggiormente il nostro uiaggio, et sebene incontrassimo sempre in tempi cattiui, et molto contrarij, arriusassimo però con l'aiuto del S' Dio all' 26. à Veglia, luoco delto per nostra stanza fernaa, come più uicino à Fiume, et à gli altri luochi Arciducali, infetti dalla mala semenza d' Vacochi, et più commodo per le nostre trattadici con l'altra parte.

Per uiaggio s'abboccassimo à Fasana coll'illi" S' Aluise Zorzi P' della Canalleria in Istria, il quale hauendo hauuto il carico dalla Seri\* V. della restitutione di Zemino, stando in dubio, che fosse stato pasto il presidio Alemano in Segna conforme all'obligo del capitulto, desidero dufice da noi quello, che ne fenemo, et il parer noto circa detta restitutione, ct en ripertò, quanto giudicassimo conformarsi col uoler publico, et promessa di auisarlo subito della introduttione del detto presidio in Segna, quando se ne fossimo accertati. À Paresina ci capitò l'auiso certo dell'arrino à Finne dei SSº Commissarij duristica, ispedita all' ece" Bellegno dal Cher", Contarini Prou' di Moschenitze; ande di il sipedissimo subito un' Alfiere di barca armata à quella uolta, commettendoli a far riuerenza à quei Sigi" da nostra parte, ad iscusare la nostra tardanza, per causa del tempo contrario, età significar loro, che ligiorno sussequente haueressimo inuito il no-stro Segretario, per compilire più appositamente con loro Ecer."

Corrisposero essi all' officio, et con ringratiamento conneuiente, et con la missione di un altro Capitano di Iors, et haucudo noi mandatoni anco la notte doppo il nostro arriuo à Veglia, il audetta Segretario, si-come aggradirono maggiormente questa altra dimostratione di situa, et di creanza, homorando la missione con li termini già aussiti in lettre, et dimostratione di sommamente aggradiria; rosi modestamente ricusorono l'abbeccamento con noi, fattoli proponere da esso Segretario, prima che si sapesse la restitutione di Zenino, adducendo, che douendo preceder questa ad ogni altra trattatione, et essecutione, non parenu nor, non portenuo pro, non portenuo del rivaggio fin ja, se prima quella non era effettuata, et dimostrando meranigliarsi assai della tardanza, mentre con l'introduttione del presidio in Segna, era dal actulo loro stato essequito, quanto si douena per il primo Capitolo.

Fol. 5

Fot. 6.

della detta introduttione del presidio in quella Città, l'auisassimo subito al Sr. Prour Zorzi, eccitandolo ad essequire per ciò la restitutione di Zemino, conforme all' ordine, che ne teneua; acciò leuato tale impedimento, si potesse da noi caminar auanti nel resto; ma, sendosi il detto S" abboccato per tale effetto col Com', Colloredo:), Fol. 6". che doueua riceuerlo, uolendo esseguire le sue commissioni con le debite auuertenze et cautioni, s'auuide non hauer il Colloredo auttorità alcuna per riceuere quella piazza; onde separatisi senza conclusione alcuna, s'incominciò ad allungare il negotio, col pregiuditio del buono, et presto fine di esso, che nato da questo cattiuo principio, è andato sempre difficoltandosi, et allungandosi maggiormente con uarij accidenti, come si è uisto. Si doleuano li Commissarij grandemente di essere trattenuti senza operar cosa alcuna, et che per cosa, che non rileuaua punto, si allungasse la trattatione se non si desse essecutione al concordato, ne fede à quella auttorità, che dattali pienissima dalle Mª de i loro Principi, era in loro potere di impartire, à chi più li paresse, in uirtù della quale affermauano poter il Colloredo riceuere, et il Prour Zorzi consignare Zemino, et ne fecero anco graue condoglienza con noi, col mezo del Dottor Lucadello, che mandorono doi giorni doppo, che il Segretario Vendramino fu à Fiume, à Veglia, così per corrisponderci della uisita, come per la detta condoglienza, nella quale carico per parte loro assai la mano; et sehene noi procurassimo

Certificati dunque noi, et da questa parola, et da altri anisi ancora

doglicaza con noi, col mezo del Dottor Lucadello, che mandorono doi giorni doppo, che il Segretario Vendrammo fù Fiume, à Veglia, coal Fol. 7, per corrisponderei della uisita, come per la detta condoglicaza, nella quale carico per parte loro assai in mano; et shene noi procerusasimo di renderio capace, che la causa della dilatione non procedeua di quà: ma da loro, per non esserui le commissioni per riceuere, glà publicate da pertutto, et in Friadi al campo in particolare, et le attestassimo la candidezza, con che procedeua la Rep" nel negotio, et l'ordine meno non mostrò di portar riposta di sodisfattione ali suoi Sig"; ma riuscirii strano, che non hastasse l'auttorità loro pienissima, anco di sostituire per ogni accidente qual si uoglia persona, et haurendoli noi proposto, che tanto, che uenisse l'auttorità da una della M" Cesarca, o Regia, si poteu anda principio à far qualche bene, et à rimediare à qualcheduno delli tanti disordini, che ne haucuano sommo hisogno ner allestire le cose in Segna in maniera, che restasse tanto

<sup>&#</sup>x27;) Rudolf Graf v. Colloredo, k. k. Kummerer, Hofkriegeralb, General-Feldwachtmeinler, Übergahms-Commissär des Ernberzogs Ferdinand, † 1657, 27. Jünner,

meno da traus gliare nella puntuale essecutione del tutto; rispose, che assolutamente non eredeux, che i Sige Commissarij dessero principio mai ad altro, fino che si adempisse la prima conditione dell'accordato dal canto nostro; assicurando poi nel resto, che non si sarchon lasciati superare in niun modo enlel dimostrationi, che dal canto delle M $^{*}$  Cesarea, e Regia si procedeux con la medesima candidezara, et buona sulonta nel negotio, che noi affermatulmo essere in  $^{*}$  Ser $^{*}$ . Ser $^{*}$ 

Fol. 7".

Spargeuimo noi appostatamente li concetti della candidezza di V. Sera nel negotio, et nel uolere la pace, et dellu sodisfattione, che hauerebbono quei Sigri riceuuta da noi nella trattatione di esso, cosi per scoprire dalle loro risposte, et dalla maniera, con quale ci erano rapportate, se caminauano con la stessa intentione, come per aggiongere in essi buona uolontà à quella, che faceuano attestare di tenere per il buon fine di esso, et per tirarli oltre di ciò à risolutionei di incomineiare qualche cosa, che ne facilitasse il progresso, come di sopra si è inteso: ma, si come ne gli altri particolari ci successe il restar assai hen sodisfatti; così in questo del dar principio al negotio uana fu ogni nostra diligenza, et tentatiuo: perche hauendone fatta proua con la missione del Dottor Candido, et del Sr Gio: di Manzano, quali confidauimo, che per essere amici confidenti del Lucadello, potessino scoprir alcuna cosa delli disegni delli Commissarij nel punto principale del scacciar gli Vscochi da Segna, et altri luochi maritimi, et del modo di farlo; et di retirarli dalla risolutione, che si diceua publicamente uoler fare, di partire, di che ci fu riferto, che parlauano assolutamente con grande alteratione, per la tardanza del restituirsele Zemino; non ci successe però in modo alcuno: perche anzi si dimostrorono più risoluti, che mai, di non uoler principiare altra trattatione, se non si restituiua quella piazza; et si dolsero uiuamente della tardanza, et della perdita del tempo, che per ciò si faceua.

Fol. 8.

Aggiousero, che tanto più rincresseua loro la dimora, quanto crano certi di doure in due congressi dar line à tutto ii negotio con piena sodisfattione delle SS. V. V. Ece<sup>--</sup>, et modo tale per rafferare gli Vscochi, che si assicuranano douerne sortire una perpetua quiete, ne à repplica, che facesse di Candido, per otteuere il nostro desiderio dell' abboccamento, cessero mai, ò risposero altro, se nou, che il concordato douena esser essequito ordinatamente, et che senza l'essecutione del primo Capitolo uano saria stato ogni conuento; mostrando tuttuia gran meraufigia, et disguesto, che hausedo loro

Fol. 8\*.

Fol. 9.

Fol. 9..

datui essecutione, con l'introduttione del presidio Alemano in Segna, si differisse dalla parte nostra di far il medesime con la consegna di Zemino, et dolendosì anco, che si ricercasse instrumento di cosa, che concertata, et conclusa da i Principi, non ne haueua alcum bisogno, bastando per orgin instrumento la parola loro, et la essecutione del concordato da ogni parte; essaltauano per ciò grandemente la sin-certità, et bonon fede della loro parte, affermando, che in essa si continueria sempre, et essere superfluo il mandar in Germania, et in Ongoria per alcuna auttorità, essendo la loro priensisma, et senar restritione, è limitatione alcuna per qualsiuogifa essecutione; concuentro per ciò partire i detti gentilibuomia con questa risposta, e ferma risolutione.

Restauimo noi ueramente in grau sospensione d'auimo, e traua-

glio, uedendo allungarsi per questa causa la buona conclusione di negotio così importante, per le molte consequenze, che in esso erano da considerarsi à gli intressi di questa Serma Repen; quando ci peruennero le lettere della Ser" V. di 30 del mese di Marzo, con l'auttorità, che le parue di darci, di commettere al S Prou" Zorzi la restitutione di Zemino, troncaudo ogni dilatione, et senza guardarla con rigore, et hauendo nell' istesso tempo riceuuta in ettere del detto S' Prou' Zorzi la sostanza delle patenti maudateli dalli Generali in Campo, et dalli Commissarij Austriaci, che ci paruero sufficienti per quello si desideraua, si risoluessimo ordinar al sopradetto S' Prou' Zorzi, che senza dilatione deucuisse alla consegna, et di subito ispedire di nuouo il Segretario à Fiume, perche partecipando à quei Sigei Commissarij questo nostro risoluto ordine, procurasse di rapportare appuntamento, per esser insieme con loro: et se bene stettero essi fermi nel uoler prima intendere la restitutione di Zemino, tuttauia affermandole lui, che sarebbe certo seguita immediate, et dimostrandole la uolontà, che haueuimo di uederli auanti, che si entrasse ne i giorni santi, si contentorono, che seguisse l'abboccamento il martedi sauto alli 10 di Aprile, nel conuento dei Padri Capuccini fuori di Fiume un tiro di moschetto; con conditione però, che ui andassimo quel giorno de i 10., se non mandauano prima à ritrattar l'ordine; come dissero di douer fare, non hauendo auanti l'auiso della detta consegna: ma, tutto che questa non seguisse senon alli 13, non mandorono però à fare la ritrattatione: perche non trattandosi più della difficoltà di restituire: poiche il Sig Proure Zorzi se ne dimostraua pronto in essecutione delli nostri ordini; ma di aspettarsi da loro l'assenso del Re di Bohemia circa il farne instrumento, come il Zorzi haueua dimandato, sehene mostrandosene loro lontanissimi, haueuimo ordinato il deuenire alla restitutione anco senza esso, non uolsero fra quel mentre ritardarla con nostro disgusto.

Fol. 10.

Passassimo per tanto sopra le galee dell' Illee Sr Capitano contra Vscochi Bellegno, et del Clar" S' Pietro Pisani Gou" à Fiume, doue riceuuti con quei maggiori termini di honore, et di grate accoglienze, che si potessero desiderare, et aspettare, come all' hora pienamente auisassimo, et condotti al sudetto Monasterio de' Capuccini; esponessimo le cause della nostra ispeditione; iscusassimo la tardanza; attestassimo la buona uolontà della Ser" Rep"; et il candore, con che procedeua nel negotio, et non tralasciassimo da parte alcuno di quegli ufficj, che conoscessimo necessarij, et potessero aiutar il buon progresso di esso, et l'acquisto della beneuolenza di quei SSri con sprone à concorrere con noi nel medesimo fine.

Fossimo pienamente corrisposti, non hauendo lasciato il S' d' Arach, qual parlò sempre per tutti doi, parte alcuna senza risposta, ne concetto, che potesse indicarci essere loro del medesimo animo, et li suoi Principi di minor huona uolontà di quella dell'. Ecc " V" Ill". In questa occasione oltre il mostrare, e leggere le patenti, etautorittà dell' una parte, e dell' altra, che satisfecero compitamente, et lo hauerci affermato l'Arach, che per meglio servire V. Sera haueuano prohibito à gli Vscochi il passar sotto uento, come uoleuano fare; stimando più à proposito il cacciarli fra terra in luoco lontano, che lasciarli capitare, doue hauessero potuto far noui danni; non si entrò in altro spettante al negotio, se non che eccitati noi à pensare, et raccordar alcuna cosa per beneficio di esso, et à dar nota di quegli Vscochi, che pretendeuimo douersi scacciare, sebene non negassimo di hauerne presa qualche informatione, rimettessimo però à loro la cognitione di ciò, promettendo di aggiongere quello, che ci fosse parso à proposito, et allargandosi solo alguanto nel considerare, stimare noi tutti li Segnani macchiati di colpa, chi per un rispetto, chi per un altro, et pregando quei Sig" à cooperar in modo unitamente con noi, che per sempre si potesse sperare di godere la quiete, che li Communi Principi dimostrano di desiderare, et per la quale ci Fol. 11. haueuano ispediti in quelle parti. Promisero asseucrantemente tutto, et sebene si dimostrassimo pronti di passar con loro à Segna, per incominciare à disponere, et incaminare il negotio; giudicorono però

Fol. 10 .

meglio di passarui loro soli prima, senza noi, riserhando la nostra andata al tempo di darui compinento con la nostra presenza nella verificatione giuridica, accordata, et se ne contentassimo, partendo da quel primo congresso molto sodisfatti, per esserci parso di scoprire quei SS" di titmo uolere, et di poter sperare dall' interpositione loro ogni buon fine al nostro affare, con compito seruitio di questa Ser" Rev".

Tardò anco tre giorni doppo questo nostro congresso, à farsi la

consegna di Zemino, sendouisi frapposte le difficoltà, che all' hora furono Significate à questo Eec. Senato, et finalmente alli 13, di aprile il giorno del uenerdi santo seguì con ogni decoro, e publica dignità, et con la sodisfattione compita, attorno il rogito dell' instrumento della remissione, che si era desiderato. Noi ne ringratiassimo sommamente il S' Dio, vedendoci per ciò aperto l'adito alla trattatione del resto, et passate le feste, sendo uenuto à ritrouarei il D' Luccadello, mentre à punto noi stauimo per ispedire alli Commissarij per eccitarli à nouo abboceamento, fermassimo la loro uenuta à Veglia per la Dominica alli 22., la quale però per il tempo cattiuo, che ci impedi il mandar à Fiume le galee per leuarli, come staua il concerto, non segui senon il lunedi, giorno di S. Georgio alli 23., et con esse si contentò di andare il Claro S' Alessandro Valiero dell' Ille S' Francesco, per riceuere, et accompagnare quei SSri Ecemi, come fece con molta sua lode, et compita nostra sodisfattione. Et hauendo noi in tanto hauuta tra noi consultatione sopra molte cose, che poteuano giouare al buon fine del nostro negotio, si andassimo preparando in ogni buona maniera, per non lasciar intentato punto alcuno, che potesse farci riceuere, con seruitio di questo Sermo Dominio, il frutto delle tante nostre fatiche, et restassimo assai consolati nel discorso, che cosi superficialmente ne tenessimo col Lucadello, parendoci poterne sperare buon essito.

Venuti li SS\* Commissarji à Vegifia, et honorati nel loro ingresso con quel più, che si puote, come all' hora fù anisato; si entrò col nome del S' Dio nella trattatione del negotio, ne in essa potessimo scoprire altro, che un ottima uolonità di uolere, unitamente con noi pensare, et essecquire tutte quelle cose, che fossero più à proposito per bene terminarlo. Si trattà poi delli Vscochi banditi, che erano in Segna, et ne gli altri luochi maritimi, et concluso di sciaciarii conforme al capitulato, promisero di essequirlo senza dilatione

Fol. 11".

Fol. 12.

è uero, che loro procuroruo di esteutarne il numero, e noi di aggrandirlo, stante che le offerte, e supplicationi, che hausenimo da motti, di essere rimessi in gratia, obligandosi à servirre, done laucessimo ordinato, ce lo facetano apparire molto maggiore di quello loro Ece" asseriumo, e di terminato di licentiarii tutti con ordine Fol. 12: espresso di non ritornar più nei stati di quelle Mastik.

Raccordorono però à questo proposito il disordine, che seguina da questi bandi: perche espusi dal proprio paese, non volendo affaticarsi col lauorare, si metteuano in quei luochi per uluere con la rapina, et oltre di ciò il conuenire con le M' loro il darsi il delinquenti dell' una, e dell' altra parte, come all' hora rappresentassimo, giudicando noi ancora in effetto, come stimiamo tuttania, douer apportar grandissimo heneficio al stabilimento della quiete, che si desidera, et à gli interessi di V. Ser<sup>4</sup>. Il concludere tale conuentione; onde utilissimo sarà, à giuditio nostro, ogni opera, che ui si impieghi alla corte, per ottenerla.

Si uenne poi alli Venturini, e stipendiati, li quali dissero, non eccedere il numero di 120 in 140. Alli Venturini ancora fu terminato di dar licentia immediate, et li stipendiati leuarli da Segna, e da tutti li luochi maritimi, et metterli fra terra con le famiglie, et prohibitione di ritornar più nelli detti luochi, sotto quelle pene, che nelli Editti mandati da noi di uolta in uolta, secondo che si pubblicauano, si può hauer compreso. Queste prouisioni promisero li SS" Commissarij, che sariano state fatte nel termine di trè giorni al più lungo; poi dissero di douer andar à Segua personalmente tutti doi loro, et che doppò ci hauerebbono inuitati ad andarui noi aucora per uerificare, come stà accordato; aggiongessimo per ciò noi, quanto ci parue necessario per imprimerli bene di quello era da essequirsi; le dimostrassimo non essere difficile il farlo, insegnandolo la stessa capitulatione, et procurassimo di darle ad intendere, che douendosi scacciare tutti quelli, che auanti li motiui ultimi di guerra erano assueffati al corso, et lasciaruisi quelli, che haueuano seruito nella detta guerra in qualsivoglia maniera, el quelli in oltre, che haueuano uiuuto, et uiueuano quietamente nelle loro case con le mogli, et figliuoli, era necessario accordarsi bene in questi punti, fermando questi, et alluntanando gli altri più che fosse possibile.

Non lasciassimo di raccordare l'assignamento fermo per il pagamento del presidio, et la provisione di persona fedele, e di honore per quel gouerno, come cose importantissime et sommamente neces-

Fol. 13\*.

Fol. t3.

Fol. 14.

sarie al buono stabilimento di tutto questo importante affare, et il leuar il Castellano, per leuare con queste essecutioni ogni pericolo di ricaduta nelli medesimi disordini di prima, accennando, che questo seguirebbe con loro nota singolare, per aspettarsi da tutto il mondo risolutione, e rimedio conforme al bisogno, et che certo, se al presente non ui si ritrouana, mai più ui si sarebbe ritronato. Per queste cause dicessimo parerci necessario, et potere con giusta causa pretendere il castigo di alcuno di quei più principali scelerati, quali con hauere usate inaudite crudeltà da fiere più tosto, che da huomini, se l'haueuano meritato, et ne nominassimo anco quattro, dicendo, essere uiuissima, e fresca la memoria delle ferità di costoro. À segni eccessiui, et inauditi essere trapassata la loro barbarie, ne credere noi mai, che portate cose di tale natura a i loro Principi, che sapeuimo essere humanissimi, et pictosissimi, hauessero potuto sopportarle: ma essere certi, che non le intendeuano per uenirle nascoste da quelli, che gouernauano, quali partecipando delle rubberie, sturbano ogni cosa, che possa apportar rimedio à tanti mali.

Queste cose portate da noi, con quella maggior efficacia, che ci

fù possibile, sendosi allargati, quanto conuenne, il che si tralascia al presente, per studiar alla breuità, fecero gagliarda impressione in quei SS", quali però assentendo à quanto haucuimo raccordato, et promettendo di procurarui per la loro parte l'essecutione, ci assicurono asseuerantemente sonra la loro conscienza, che V. Sera bauerebbe questa uolta riceuuto compita sodisfattione; confessorono li disordini tutti, la participatione nelle rubberie delli Gouernatori presenti, et passati, et delli Commissarij altre uolte deputati in questo affare, gli inganni usati con loro Ma rappresentandogli il falso, et li disordini ritrouati in questo particolare, molto maggiori assai di quello si potesse credere; onde dissero di essere ottimamente persuasi à quanto mai per l'adietro baueuano giudicato possibile anco contra persone di gran conditione, che si erano lasciate trasportare più dall' utile, che dall' honore, et promise l'Arach di farne un' ampla relatione al suo ritorno in Corte, in modo, che speraua, che li trauagli si sarebbono per ciò per sempre finiti, col fermarsi presidio Alemano fermo, et ben pagato in Segna. À quel Gouerno persona di honore, e fedele à loro Mª Et col restar per sempre esclusi da tutti quei luochi li ladri, et gente scelerata; li banditi, et li Venturini, à gli altri stinendiati haueriano trouato conueniente ripiego, come già haueuimo concertato. Ma, quanto al castigare alcuni di quei tristi, come haueuimo fatto instanza, non hauessimo altro, che huone parole, et promesse lontanc da ogni presta essecutione, parendo forse ad essi, che hauendo questi seruito nella guerra meglio degli altri, fossero degni di scusa presso di loro, et però promisero il castigo à tempo più opportuno.

Passassimo doppo questo all' instanza dell' abbruggiamento delle harche da Corso, nella quale all' hora non fu molto, che dire, assentendo loro ad esseguirlo in tutte quelle, che fossero ritrouate di tale natura: et ci pregorono anco ad informarsi, douc, et quante se ne ritrouassero, per poterci dar sodisfattione.

Et perche leggendosi di mano in mano dal Segretario nostro li Capitoli per ordine, come erano notati, casca doppo questo delle harche il proposito della restitutione delli luochi, quasi che questa douesse seguire immediate, ci pregò il Sigr d'Arach, come quello, che dimostraua grandissimo desiderio di shrigarsi, et partire quanto prima di far instanza all' Ecc " V"; perche destinassero, chi pareua loro, che douesse farle, affermando di fare lo stesso ufficio con la Mià del Re Ferdinando, perche destinasse, chi douesse riceuerle, et dimostrando di credere, che ne hauerebbe data la carica alli Commis- Fol. 15". sarii del Campo in Friuli; fù da noi à questi punti compitamente risposto, dimostrando le cause, che dauano alle SS. VV. Ecco le risolutioni, et segni di hostilità, che si uedeuano farsi da D. Pietro 1) à Milano; et dal Duca di Ossuna \*) à Napoli, di hauer l'occhio alla sicurczza delle cose sue, et uedendosi restar in piedi nel Friuli le genti pagate da Spagna, de' quali per le cose sopradette si conueniua stare con grandissima gelosia; raccordanimo però noi, et preganimo loro Ecc" ad operare, che fossero licentiate, perche si potesse - senza occasione di alcun sospetto deuenire all' essecutione dell' accordato, non negando con tutto ciò di fare l'ufficio, che ci haucua pregato, et escludeudo dolcemente le persone dei Commissarii dalle dette consignationi, per esserui il Marradas tra essi, dipendente da chi si sa, che dipende. Et hauendoci essi assicurati la dilatione del licentiare le dette genti essere proceduta dalla lunghezza posta nella restitutione di Zemino, ci assicurorono poi, che sarehbono quanto prima licentiate tutte, et raccordorono certo temperamento di allargarle da tutte due

Fol. 16.

<sup>1)</sup> Don Pedro di Toledo Osirio, Marchese di Villefranca, Gonverneur von Mailand. 1) Don Pedro Giron, Herzog von Ossuon, Vicekönig von Neapel.

le parti, che non hebba aleumo effetto, dolendosi dall' altro canto delli danni, che si continuauano nelli hoschi del Rè, et delle ruine del acstello di Porpet, quando si fi alla lettura del 4º. Capitolo, et noi nou confessando, ne mostrando di crederli, dicessimo di quelli, che haucuimo intesi essersi fatti dalla loro parte nelli stati di V. Sera, delli quali dimandorono nota, per apportarui rimedio.

Fù anco parlato di restituire li prigioni à suo tempo, et della parola, che doueuano dare le M<sup>11</sup> dell' Imperatore, e del Re, che non si

admetteriano più mai gli Vscochi scaeciati in Segna, concertando tutto, come conueniua, onde in questo, che su il congresso, sopra il quale si è fondata ogni essecutione fatta dopò dal solo Sr d'Arach, che da esso, con l'assenso di tutti noi ne prese l'auttorità, non fu tralasciato punto alcuno, sopra il quale non si discutesse lungamente, Fol. 16. et concertasse, quanto si doueua per essequire il Capitolato, et ui si diede fine col desinare, che haucuimo apparechiato à loro, et alla numerosa compagnia, che haucuano seco, il più lauto, et pieno, che si puote... rispetto al paese, doue si ritrouauimo: partirono però essi pienamente sodisfatti, et contenti, et de gli honori, et de i trattamenti, che da noi riceuerono, ricondotti dalle stesse galee, et accompagnati dal medesimo Clar" S' Alessandro Valiero, che suppli compitamente come prima à questo cortese complimento, et entrato col S' d'Edlingh nel negotio, aggionse nella stessa sostanza, con sua molta lode, prudentissimamente quello, che all' hora significassimo. Pareua, che à questo buon principio, et incaminamento si douetse

aspettare presto anco ogni buon effetto nel negotio, sendoui disposti gli anini et messi gli ordini per ciò necessarij, cone si è intesci ma, se bene li Commissarij Austriaci inuiorono a Segna il Coloredo, et il figliuolo dell'Arach, et fi cereduto, per incaminare la partita alli Vaccehi, che si era terminalo, che partissero, nou però missero ad effetto l'andarui loro stessi al tempo statuito, anzi mentre attendeuimo con grande ansieth, che l'essequissero, et hauccimio in tanto suplicato l'ece" V" llim per alcuni ordini, circa la conclusione del negotio, che per ciò speranimo approsimarsi, ci capitò la noua della grauissima indispositione dell' Edlingh, per la quale conoscendo doucrsi prolungare, si perturbassimo assai, non mancassimo però di essorture con nostre lettere il S" d'Arach à proseguire aunnti, andando à Segna in persona, et auissadoci quello doucuimo far noi, per coadiunare il buon fine, come desideranimo. Vedenimo oltre la

dilatione sudetta corrersi pericolo di perder un soggetto, che si dimostraua henissimo intentionato, e disposto nel nostro affare, et dubitauimo, che mancando lui, si precludesse la strada all' Arach di proseguire auanti nell' essecutione, per essere nelle loro commissioni Fol. 17" unita l'auttorità in tutti due, onde ui fosse bisogno di noua commissione, è nominatione dalla loro parte, rappresentassimo però il tutto all' Ecc " V" Ill" per hauer lume della loro volontà, et ordine circa questi emergenti, come lo riceuessimo in quei giorni negli altri particolari, che desiderauimo nel merito del negotio.

Parue intanto, che l'Edlingh migliorasse, et l'Arach passò à Segna, per essequire il concertato tra noi, et ci inuitò con sue lettere adaquicinaruisi; ma, mentre pensauimo di farlo, ci capitò la noua della morte dell' Edlingh, che ci spiacque sommamente per le considerationi fatte di sopra, et non sapendo noi, che risolutione fosse per prendere l'Arach circa il proseguire auanti, ne quale hauessimo à prender noi, quando lui solo uolesse essequire quello, che per la capitolatione, et per le auttorità de i principi era raccomandato à due, si come circa il primo particolare risoluessimo di aspettare quello, che ci farebbe dire l'Arach, et di non le impedire alcuna risolutione, che facesse caminar auanti nelle essecutioni gia terminate con l'assenso di tutti quattro; così circa Fot. 18. il secondo ne serivessimo alle SS. VV. Eccar, perche ci aprissero il loro uolere, et considerando in tanto le dipendenze dell' Arach con Spagnuoli, l'intelligenza con il Marradas, et con l'Amb' di Spagna presso l'Imperatore, et le consulte, che col mezo di lettere passauano tra loro: ma molto più, che egli nel suo entrare in Segna haueua grandemente accarrezzati li principali, et più scelerati Vscochi, stauimo con l'animo grandemente sospeso, ne haueressimo voluto da una parte hauer hauuto da trattare con persona, che non sentendo male di quella gente, non hauesse sinceramente esseguito l'accordato, et dall' altra col metterui difficoltà allungarne l'essecutione, che tanto importaua al seruitio di V. Sera, et ci era da lei incaricata per la prestezza, sehene per questi dei accidenti, della tardanza di restituir Zemino, et della morte di questo Cau" la uedeuimo per necessità molto allungata.

Risoluessimo però, et per scoprire l'intentione dell' Arach. et se era uero, che pensasse di poter lui solo esseguire, et per ecci- Fol. 187 tarlo all' essecutione di quelle cose, che poteuano intanto farsi, di mandar à Segna persona, che sotto la coperta di condolersi per la Fontes. Abthlg. II. B4. XXVI.

Fol, 19,

derio al S' D' Tomaso Candido, amico del D' Lucadello, et atto à questo, et ad ogu' altro maggior affare. Andò, et esseguì compitamente li nostri ordini, rapportando hauere di già l'Arach auisato alli suoi Principi il pessimo stato dell' Edlingh, et la poca speranza, che si poteua hanere, che ancor che si risanasse, potesse più impedirsi nella trattatione, et ricercato però ò che dessero auttorità à lui solo di espedire, ouero si contentassero nominarle Collega il S' D'Ech Caure Teutonico, e Commendatore di Lubiana, et aspettando quella settimana la risposta, disse, che potenimo fra tanto accostarsi à Segna, per stringere la trattatione, et l'essecutione del concordato, et preparare, per dargliela, una nota distinta di quegli Vscochi, che pretendeuimo douere scacciarsi; perche desiderana prendere le dounte informationi, et communicato con noi il suo senso, che fossero scacciati quelli, che fossero meriteuoli. Et sebene il Candido le raccordo quelli si doucuano per la capitolatione scacciare secondo il nostro senso; tuttauia disse di desiderare la nota per sua maggior instruttione, et considerò poi, che ancor che gli Vscochi fossero stati scelerati più di quello si possa credere, li loro misfatti erano però prouenuti non solo dalla loro mala uolontà, ma dalli Consigli de i mali ministri, et Gouernatori dei luochi di loro Ma, di Preti, et di Frati, quali per partecipare delle loro rubberie, hanenano fomentate le cattine intentioni di quei tristi, et oltre questa tacita, seheue corretta giustificatione loro, hauendo detto di hauer pensiero di lasciarne alcuni in quella Città per presidio contra Turchi, et per quegli altri rispetti, che all' hora rappresentassimo, sebene mostrò di hauer anco di buoni pensieri, et di aspettar

morte dell' Edliugh à nome nostro, per amicitia con alcuno di là, fosse atta à far bene il seruitio, et raccommandassimo questo nostro desi-

tassimo, sebene mostrò di hauer auco di buoni pensieri, et di aspettur risposte per buone risolutioni dalla Corte, per leuan il Capitano da Fol. 19quella Città, per il pagamento fermo di quel presidio, et per altre cose à proposito per il bnou fine del negotio; resdassimo però noi maggiormente sospesi con l'animo della sua uoloutà, et tanto più, quanto si dimostraua quasi nouo à tutte le cose, come il Cap' Zuech, che commandama al presidio Alemano, discorse col Candido, onde pensaua di ualersi per informarsene di persone, che per accidente, e per natura poteunno esser poco ben affetti al servitio di questa Ser". Rep", da quale si tenensauo offese, come il Conte di Teresti, et altri simili, et adoperaua, et consultaua tutte le cose col Capitano di Fiume, huonio per molte cause à noi sospetissimo, et di rapace natura; ma entrato in

Fol. 20.

Fol. 20"

gratia dell' Arach doppò la morte dell' Edlingh, et che seppe manteneruesi fino alla partita di S. E. da quelle parti, reggendo, et inclinando la sua uolontà à qual parte più le piaceua, onde sempre più si seoprina il flamo, che doucua apportarei la morte del detto Edlingh.

Da tutte queste cose, quali rappresentassimo puntualmente alli Ece" Y", nossi noi à desiderar maggiormente gli ordini, et commissioni loro, sollecitauimo ililigentemente per hanerli, et frattanto, tutto che dissegnassimo di accostarsi à Segua, per sodisfare quel Sig", et non raffechare li suoi pensieri di preparare le cose all' essecutione, non per questo pensauimo di concludere alcuna cosa senza esse commissioni: ma hen disponer il tutto al buon fine, et raccordare tutto quello, che giudicauimo à proposito per il toro sentitiò, et per la stabile quiete, et star fermi ned dimandare, e pretendere lo scacciamento di tutti gli Vscochi contenuti mella Capitolatione, non con il dar nota alcuna di loro; se bene ne bantenimo procursta una buona informatione, se non in caso, che launessimo scoperto, che dell'annotti da not'ossero lasciati in Segua: una ron procurrare, che non si lasciassero in quella Città, senon il permessi dalla detta Capitolatione,

Si preparassimo però per passar à Besca, luoco noco discosto da Segua nell' Isola di Veglia: ma in quello instante capitò à noi il D' Luccadello, mandato dall' Arach, quale per parte sua ci rapportò esser à S. E. venuta la risposta dalle Mi delli suoi Principi, con l'auttorità per all' hora di essequire tutto il concordato; onde in essecutione di ciò l'hauena mandato à conferirsi l'operato da lui fino à quel tempo, perche potessimo aggiongere, et raccordare quello, che ci paresse à proposito, et si potesse dare al negotio l'ultima mano. Disse poi lo stesso, che già nel congresso di Veglia haucua detto l'Arach, così circa la quantità de i banditi, facendoli pochi, come de i Venturini, et aggionse, che quella settimana dissegnaux con publici proclami licentiarli tutti: et attorno li stipendiati repplicò il concetto taute altre nolte pronunciato di nolerli metter altroue, allontanandoli da Segna, et da gli altri luoghi maritimi; ma desiderare da noi la nota di quelli pretendenimo donersi scacciare, per potere doppò le debite informationi sodisfarci. À questo proposito fù detto quello, che connenne, aggiongendo il numero de i banditi, et lasciandosi intendere circa gli altri, come ci parue necessario; ne si lasciò con prudentissima maniera, e discorso di V. Sera di mostrarle, quanto ci fosse parso disdiceuole, che quel Sig\* in luoco di scacciare, et castigare quei scelerati, li hauesse 4 .

Fol. 21\*

Fol. 22.

grauissime tristitie, et non eastigati; toccò queste attioni esser parto di quelli, che li consigliauano, et non prouenire da lui, che era tutto nobiltà, et ingenuità, raceordando questi essere delli participanti le rubbarie, et però indegni di essere ascoltati, et creduti: et à questo proposito non laseiò da parte alcuna delle considerationi, ehe si poteuano fare sopra molti disordini, che erano dalla loro parte: repplicando circa la nota, che dimandaua, il già detto, con aggionta, che quando douesse dirsi da noi, quali ci paresse, che fossero da scacciarsi, che li baueressimo iuelusi tutti, senza lasciaruene alcuno, ma sopra tutti il Capº Paradaiser più tristo de gli altri. Lunga cosa sarebbe il repetere, quanto puntualmente passò in quel congresso, nel quale in sostanza su toecato tutti li punti necessarij, cosi circa gli Vscochi, eome eirca il Capitano, et pagamento fermo del presidio, et abbruseiamento delle barche da Corso; ne si lasciò da parte il raccordar di far licentiare le genti pagate da Spagna, et tutto quello, che giudicassimo bene, et teneuimo in commissione; onde dandoci intentione il Loccadello, che circa la nota de gli Vseochi, che si dissegnaua lasciare in Segna, saressimo eompiacciuti di darla loro à noi, et nel resto promesso ogni buon effetto dalla uolontà dell' Arach, l'attioni del quale eon gli Vscochi accarrezzati iscusò con la dissimulatione per allettarli, et assicurarli; aggionse anco conforme il nostro senso per leuare ogni dubbio, che potesse hauersi, se non essendo doi per parte, si poteua eaminare auanti; essere uenuta l'auttorità nell' Arach solo, per quanto si hauesse ad essequire lo stabilito già tra noi à Veglia, doue erimo tutti quattro, ma che per il resto si aspettaua l'ordine dalla Corte dell'Imperatore. Partito questo con la nostra risolutione circa tutti li punti già accennati, con promessa di riferire, et

intentione, ehe resteressimo sodisfatti, capitò doi giorni doppò, mentre era tutta la Città eon noi seruitori di V. Ser" consolatissima per la sua felicissima assuntione al Principato, primai il S'Hierm' Coloredo 1) à rallegrarsene seco per parte del S' d'Arach et poi il Comm'. suo fratello, per il negotio, col quale si stabili, et si hebbe per accordata la apertura del libero comercio fra li sudditi reggi, et quelli di

al suo arriuo à Segna accarrezzati, et ben trattati, che sù la sua, et sù la nostra faccia caminassero baldanzosi per quella Città, trattando con lei, come se fossero meriteuoli di essere rimunerati per le loro

1) Alterer Bruder Rudolphs, k. k. General, + 1635.

questa Serms Repas per li 13. di Giugno, che ueniua ad essere doi mesi à punto doppò la resa di Zemino, e la licenza alli banditi, et uenturini, per publicar la quale hauendoci presentato un Editto imperfettissimo, lo facessimo riformar noi secondo il nostro gusto, e non ui fù più, che dire; ma nelli stipendiati si incontrò in difficoltà assai, così per la nota, della quale pure ci haueua data Fol. 227intentione il Lucadello, come nell' essecutione del scacciarli, adducendo molte raggioni, et del non dishabitar quella Città, et della diffesa delli confini da Turchi in particolare; ma hauendo noi ribattuto ogni cosa con l'essecutione, che si doueua dare alla Capitolatione, approbata dalli Communi Principi, stassimo saldi nel uoler la nota da loro, per lo auantaggio di uedere, se in quelli, che uolenano lasciare, ue ne fossero di macchiati, et nel dimandare, che tutti li compresi fossero scacciati ; insistessimo anco con uiue ragioni per l'abbruggiamento delle barche tutte, e per la restitutione della Artigleria della galea Veniera, et non hauendo lui ordine di prometterci altro, che buoni officij, ce ne diede larga intentione conaffermarci però che il suo Re uoleua, che questi trauagli hauessero fine con sodisfattione. Et con questo, che fu l'ultimo congresso, che si facesse alla presenza della Ser" Va mi son condotto al fine del primo delli tre tempi, che deuono da me considerarsi in questa attione. Partendo dunque doi giorni doppò la Sera Va, per uenir. à

riceuere il frutto del suo singolarissimo merito, e gloriose fatiche Fol. 23. lasciò raccommandata alla mia debolezza tutta la carica, per ogni rispetto molto ineguale alle mie poche forze; ma aiutato sommamente dalle sue prudentissime instruttioni, et dal lume, e spirito in essa riceuuto dalla sua presenza, mentre restai honorato di esserle Collega, confidando massime nell'aiuto di S. D. M. mi andauo consolando nella speranza di petere auanzarmi tanto, che non le hauessi à riuscire in tutto infruttuoso, et uolse il Sige Dio fauorirmi, che potessi dar principio alle mie trattationi con restar anco illuminato dalle Commissioni di questo Eccaso Senato, perche il S' Mes Otthobon, che uenne à portar alla Ser" V. l'auiso della sua assontione al Principato, portò anco à me lettere di 17, del mese di Maggio, con auertimento di tener uiuo il negotio dimostrando inclinatione, e prontezza, et procurando, che si caminasse auanti nelle essecutioni di alcuna di quelle cose, che si haueuano per mano così per lo scacciamento delli Vscochi, come per abbruggiarsi le barche da Corso, et disfarsi quelle fabricate con li dinari del Re, senza entrare in tratta-

Fol. 23\*\*

uenuta dell' altro Commissario, già eletto dal Re, per non accrescere il pensiero all' Arach di partire, per dubitar lunghezza; la quale commissione di destreggiare, et di procurar, che non partisse l'Arach, ci uenne in molte lettero di V. Sera, Il che tutto andai puntualmente, et con ogni desterità maggiore essequendo, come auisai, et come intenderanno al presente. In tanto mi fece sapere il Sr di Arach col mezo del Manzano, mandato per fermar un congresso seco à Besea, l'elettione del Baron D'Ech in suo Collega, la confirmatione dell' auttorità in lui solo frattanto, che l'altro uenisse di caminar auanti, et fece instanza; perche io ancora ò procurassi l'elettione di Collega, è auttorità in me solo di essequire. Et quanto al negotio di hauer la nota de gli Vscochi, che si doueuano scacciare, adducendo di dimandarla per dubbio di esser ingannato nel prendere le informationi di là. Accennò di non poter far di meno di lasciar qualche numero delli Vscochi meno colpeuoli in Segna per li rispetti già detti, di noler mandar 20 Capi loro principali nel paese dell' Imperatore, et degli altri aucora facendo intimar à tutti, che sotto pena della uita, e della robba douessero leuarsi da quella Città, et dalle marine con mogli, e figliuoli per 50 miglia luntano; che l'istesso hauerebhe fatto de gli altri, compresi nella Capitulatione, onde sarei restato sodisfatto: et del congresso mi hauerebbe fatto sapere, quando potesse succedere. Per il Cau' Colloredo poi mi mandò nota di 120 Vscochi, à quali era stato intimato il partire, alcuni douendosi allontanar più, et altri meno, secondo la qualità loro, et l'editto formato per il bando di essi, che sendomi parso imperfetto, ne feci formar un' altro, che ue li includeua tutti, et glicne diedi la copia, acciò procurasse, che l'Arach facesse publicar quello, come poi fece, Circa le barche da abhruggiarsi si repplicò il detto tante altre uolte, stando fermi di abbruggiarne alcune, et quelle del Re di uenderle, et circa il Capitano di Segna, et il stipendio del presidio fù promesso dal Colloredo, quanto si desideraua. Et perche pretendeua l'Araeh con queste essecutioni, che mi haueua fatte rappresentare, essequite, che fossero di stipulare tutto il negotio, et partire, et me lo fece anco dire, et à me pareua di essere à quel segno, che conueniua; riserbandomi à trattare nel congresso con lui, il quale cra stato fin' all' hora differito sotto coperta di noler prima dar fine all' incominciato; supplicai le SS. VV. Ecent, che mi esplicassero la loro uolontà,

mento di comperarle, accennandomi di andar destreggiando fino alla

Fol. 24\*

sola del S' di Arach, è se uoleuano, che si aspettasse altro Commissario; perche sebene, se non ne mostraua auttorità particolare dell' Imperatore, e del Re, pareua à me, che nou si potesse concludere con lui solo; nondimeno desiderauo, come conueniua, intenderne il suo uolere, et da quello, come non hò mai fatto, non discostarmi. Ma, perche l'Arach uoleua pur dar fine à tutto entrato forse anco in ambitione di concluder solo, per non lasciar parte nel negotio al S' d' Fol. 23. Ech, che si aspettana ogni giorno, sehene mi accennò nel convento di Besca di non uolernelo escludere, mandò un' altro internuncio il giorno dietro, che parti il Colloredo, et questo fù il Capitano di Fiume, il quale dopò fatto prous con molte ragioni di cauarmi di bocca. ch'io restassi sodisfatto delle essecutioni già de liberate circa gli Vscochi, che doueuano scacciarsi, insistè grandemente, perche dicessi io, è dessi nota di quelli, che di più desiderano fossero licentiati, dicendo, che quando fossero delli compresi mi hauerebbe l'Arach sodisfatto: ma uedendomi fermo in uolerla da loro, per l'auantaggio. che ui conosceuo à nettar bene quei luoghi, ne cauò fuori una di forse 150 huomini, la quale riceuuta da me, con quella, che haueuo io lasciatami dalla Ser" V" diligentemente fatta, mi serui per escludere da 16 in circa, che poi in più uolte furono licentiati loro ancora per gli ufficii, che ne feci; ne per questo mostrai di restar sodisfatto, ma continuai tuttauia à far instanza per molti altri, che mi ueniua rapportato essere delli macchiati, sebene trouai anco queste relationi in molti poco ucridiche: ma datemi secondo gli interessi, et passione. Conclusi in oltre seco con gran fatica l'abbruggiamento di 4 (quattro) barche, compresa quella del Petazzo, et quelle del Reofferi di uenderle à qualche suddito della Ser" V. Et poi per il rispetto, ch'hò considerato di sopra, uoleua ad ogni modo, che seguisse l'abboccamento con l'Arach il giorno dietro, et io, che aspettauo gli ordini di lei, et noleuo tempo per informarmi meglio della qualità degli Vscochi, che uoleuano lasciar in Segna, conoscendo massime, che uoleua riduruisi per la finale conclusione di tutto, lo rimesi al sabbato, cinque giorni doppò con pensiero anco, andandoui di allungaria doi, ò tre giorni con la scusa dell' andar à Segna per la uerificatione, et per ueder ad abbruggiare le barche, et in tanto aspettare di sapere la uolontà delle SS. V" Eccme circa il concludere: mandai però il Manzano à fermar la giornata per il sabbato, et

se doueuo concludere con la uerificatione in scrittura con la persona

Fol. 25\*

con tale occasione una nota di alcuni Vscochi delli datimi in nota, che desiderano fossero licentiati, et, sebenc mostrò l'Arach disgusto dell' Fol. 26. instanza, nondimeno addolcito dalli ufficij del Manzano promise considerarui sopra, et darmi sodisfattione, potendo; restando quanto al nostro abboccamento nell' appuntamento già deliberato. Andai dunque il sabbato à Besca, et poco doppò nenutoni l'Arach, fossimo insieme per lungo spatio di tempo, trattando, et altercando sopra tutti li punti, non uolendo diffondermi, et allungarmi maggiormente, per hauer già il tutto a suo tempo diligentemente rappresentato: fu però in esso fermato il numero degli Vscochi da scacciarsi oltre quali, leuati li putti, li uecchi, et gli inhabili, per molte informationi, ch'io ne hebbi doppò, et per quanto mi affermò all' hora l'Arach, non restauano in Segna 60 huomini da fattione, li quali poi si sono anco andati sempre diminuendo, et sono al presente ridotti à minor numero 40 di quelli, che incontrati con le nostre note è erano delli poco macchiati, è non annotati in essc. Essagerò assai il S' d'Arach attorno la poca fede, che si haueua in esso: disse, che non si doueua sempre credere à relatori, che per uarii interessi rapportauano per il più il falso, ct affermò, che nella nota, che le haucuo mandata per scacciare, ui

crane melti nomi suppesiti, con quali li Capitani rubbauano le Fol. 26\*\* paghe, molti de' stroppiati, et il resto di quelli, che mai auanti la guerra crano stati in corso, ma che con tutto ciò ne hauerebbe per sodisfarmi, fatti licentiare altri sette, è otto, quali anco non lo meritauano; et à questo proposito aggionse un concetto usato anco altre uolte da lui, ma più dal Capitano di Fiume, che di gratia non si allungasse più la conclusione con pericolo, che il tutto si interbidasse, come da qualcheduno si procuraua. Io con tutto ciò mostrando non contentarmi, sebene uedeuo la cosa ridotta à buon segno, instai da nouo per altra sodisfattione, et non potendo spuntare, lo pregai à pensarui, per far quello, che potesse à mia contemplatione, lasciando il negotio pendente: et così anco mi promise. Dissegnassimo del modo, et si trattò in oltre delli luochi, doue si doueuano mettere, et da quali alluntanare: et del Capitano mi diede la solita buona intentione, come anco del presidio, affermandomi, che quello sarcbbe mutato, et questo tenuto fermo, e stabile, et ben pagato con l'assigna-Fol. 27. mento già fatto sopra le Prouincie della Carinthia, e del Cragno, che

le quattre già promesse dal Capitano di Fiume; ma mi pregò à non sollenizar tanto quel atto, con uoler esserui presente, come io le haueuo richiesto, il che si conformò auco con la commissione, che ci diede V. Ser<sup>a</sup> doppò l'arriuo dell' Ecc<sup>as</sup> Contarini.

Promise l'artigleria tolta alla galea Veniera, quando se le desse quella ritrouata à Scrisa: et à questo proposito scoperse di hauer hauuti ordini, per dimandar riffacimento delli danni fatti in quel luoco, et à Noui, come luochi dell' Imperatore, che non haueua mai hauuto guerra con la Rep. ma che lui non uoleua entrar in cose di disgusto, et per il negotio de boschi, del quale si hauerebbe potuto trattare alla Corte, perche l'hauerebbe aiutato, conoscendolo riuscibile, et di utile al Re, et aggionse non essersi diffinito altre uolte, che se ne trattò, perche si entrò dalla loro parte in sospetto, che la Repea potesse con qualche fabrica di habitatione per li tagliatori di essi entrare in pensiero di possesso, il che non lasciai senza la debita risposta, come all' hora significai : et si è ueduto in molte occasioni. nelle quali è occorso parlare di ciò, che non ui si getterebbe il tempo, quando ui si pensasse, anzi hauendone presa memoria il S' d'Arach, per parlarne con l'Eccme S' Amb' Giustiniano alla Corte, si può sperare ogni buon essito, il che ho uoluto riuerentemente raccordare alle SS. Ve Eccme con questa occasione.

Fol. 27\*

Credeuo, che S. E. mi facesse dopò queste trattationi instanza per la deffinitione del negotio, come la fretta dimostrata in ciò dal Capitano di Fiume mi daua ad intendere: ma hauendolo ridotto à questo segno, mostrò per il resto di uoler aspettare il S' d'Ech già eletto, dicendomi, di non uolergliene leuarli la participatione, per goder lui più dell' effetto buono del negotio, che della uana gloria di hauerlo solo concluso, et jo ancora li aggionsi di aspettare da V. Sera ò auttorità di concluder solo, ò elettione di Collega, per farlo unitamente con lui. Aggiongendo poi circa la liceuza delli Vasselli di Spagna da Trieste, et della gente pagata da quel Re quello, che più uolte ci era stato commesso delle SS. V. V. Eccm, et sono state anco sempre rappresentate loro le risposte, che se ne sono hauute, et li concetti, con quali caminauano, che non reitererò, per non tediarle superfluamente, solo conuengo rappresentarle, che nel fine di questo congresso mi disse l'Arach, che hauendo condotto seco il Commissario di Spagna, venuto dal Campo in quelle parti per licentiare tutta la gente pagata

Fol. 28.

Fel. 29.

Erano ridotte le cose nello stato, che l'Ece" V" Ill" intendono, da poter molto hue contentarence perche col tenersi finori di Segna, et degli altri luochi di Marina gli Vscochi scacciati, che in fine erano, oltre li principali capi, poco meno di tutti quelli, che erano stati, ancor presidio pagato, come prometteuano, sipoteus dire di hauer accappato quel fine, del quale solo denessi tener conto, et il quale uiner raccordato nella capitolatione per principale, e solo scopo dell' Ece" V", che è l'essere libere da quelle uessationi, motestie, e danni, che tanti anni haueuano sofferto: ne potcua dibitarsi d'altro, senon, che non trettando dalla parte di là con realtà, non potesse manco esserui sicuezza in tal caso, che presto non si huesses à ritornare à peggio, che mai. Il che però non uoglio ne credere, ne inaginarmi: ma tutto può essere, e faccia Dio, che le cose si conergiun nello stato, che

sono; perche se ne potrà restare assai ben sodisfatti,

non con quelle risolutioni, e risposte, che desiderauo, et haueuo ricercato: ma con ordini circa le cose già rappresentate et con uno particolare di procurar con ogni maniera possibile, che il S' d'Arach non partisse, fino che il negotio tutto non era concluso, et sendo in quello instante arrivato à Fiume il Baron d'Ech, si come della partita dell' Arach tanto meno per ciò era da dubitare, così non mancaua altro per poter diffinire il tutto, che ò la Ser" V. mandasse ella ancora il suo, ouero desse auttorità à me di poter concludere solo, il che io con diligenza estraordinaria ricercai da nouo, et insieme gli auuertimenti, ordini, scritture, e modi, con quali fosse parso alla sua somma prudenza, che si concludesse, quando si fosse contentata del già concertato. Venne anco il Luccadello à Veglia, et mi auiso per parte dell' Arach hauersi già publicato lo editto stabilito contra gli Vscochi da per tutto; essere andato il Colloredo di suo ordine in tutti quei luoghi per scacciarli conforme ad esso con le robbe, et famiglie. Mi mandò una nota di altri undici, che à mia gratificatione, si contentaua, che si licentiassero; et fece dire, che haucua inuiate à Fiume

Mi capitorno doppò questo congresso lettere della Serta Va.

in any Corole

le harche, che doueuano essere abbrusciate, et che per il sabhato tre, ò quattro giorni doppò, hanerei potuto mandare, chi assistesse à uederne l'effetto, et in oltre li SS" D" Prandino, et Candido per accordar, et formare unitamente col De Luccadello la scrittura di uerificatione, et della publicatione della pace. Et in tanto me ne presentò tre, perche le essaminassi, et uedessi, se mi sodisfaceuano, doi, che doueuo far publicar io ancora circa la relassatione de i prigioni et apertura del comercio, et l'altra per la manifestatione di qualunque sorte di uaselli, legni, et barche da corso, che toccaua à lui solo, et in fine mi inuitò per la Domenica sussequeute à dessinar con S. E. Accettai l'inuito, e mostrai sodisfattione del proclama publicato contra gli Vscochi, et delle essecutioni, perle quali haucua mandato il Colloredo, et di quegli altri Vscochi, che haueua deliherato, si licentiassero, et sempre continuai à dimostrare speranza, che con noue diligenze più mi sodisfacesse in questo particolare per cauarne quel maggior frutto, che fosse possibile, promisi però di mandar à ueder ad ahhruggiar le barche, et li SSri Dri suddetti per la formatione della scrittura, et haueudo scorse le tre inuiatemi da S. E. ne npprobai due, come stauano, et dalla terza, che era quella de' prigioni uolsi, che si leuasse, come fù fatto, un particolare di taglie, che mi parue pregiudiciale, et era posto ad instanza del solo Capitano di Fiume.

Fol. 30.

El hauendole detto, come haueno anco allo stesso Arach, di aspettar ordini da V. Ser", in questi particolari, per difinir con la sua uolonià, et approbatione lo licentiai. Sucesse in tanto, che nel tempo, che li Dottori passauano secondo il concerto à Fiume, per formare la sertiture, uno schizzo della quale mandai à V. Ser" anticipatamente, perche potesse consideraria, et dirmene la sua uolonià, il Causaglier d'Ech passasse da Fiume à Segna, et parloto à pena peco spatio d'hora con l'Arach, ui ritornasse, et subito partisse di ritorno à Lubiana; cosa, che intesa da me, mi riusci inaspettata, et stranissima, uedendo, oltre gli altri rispetti, questo essere il terzo accidente, per il quale si prolungaua con tanto disseruitio della Ser" V. la conclusione del negotio.

Haueuo già ordinato alli sudetti Dottori per hauer inteso, che l'Arach, qual già teneua terminato il tutto in parola, pensaua cod desinare, al quale mi haueua inuitato, di sollenizare la conclusione di tutto il negotio, che douessero dirli, che non haueudo io rice-unto ancora

Foi .13\*\*

Fol. 30.\* ne ordine, ne auttorità per concludere, conueniuo aspettarlo dall'

Ecc\* V\* Ill\*\*, et però hauerei differito di andar à riccurer il

fauore ad un' altro giorno, si come anco dell' assister all' abbruggia
mento delle barche il auuerijà non farlo; perche ne uoleuo l'as
senso loro: il che tutto essi puntualmente essequirono. Quanto

alla acrittura l'Arach era pentito di farla più, adducendo non usarsi in

Alemagna; tuttusia lettaglica, la ricense, per considerarla, et si fermò

poi ella à suo tempo: dando in tanto loro conto, perche ne lo dices
sero, che il Colloredo haueua seacciati da Ledenizza altri cinque, ò

sei Vascobi, oltre il cià sicuifastimi.

Mi auisò l'Arach la partita del D'Ech, et adducendo, che hauendo ritrousto il tutto già concluso, et sendo chiamato altroue da affari importanti, se ne era uoluto andare: hehhe la risposta da me, che all' hora significai, et fù da V' Ece" Ill", che sommente se ne merauigliorono delle anoras lodata: ma questo no medicò il pregiudicio, che da essa si riccurua, per l'allungamento del negotio.

Non si intese mai la causa di cosi subita risolutione del Cau-Fol. 31. d'Ech, et si peanò solo, che seguisse per disgusti unti tra loro, ò per qualche suggestione del tristo di Ferretiche, che si abbocco seco auanti, che andasse à Fiume, se bene auco poteua esser nata dal uedere la fretta, che si baucua preso l'Arca di concludere, come lui pretendeua senza aspettarlo, mentre sapeua la sua elettione, et che per questo uno lauerese uoluto inferuenire al negotio, per la sola sottoseritione della sertitura.

L'Arach però, che insisteuu nel uolere, che si credesse hauer lui auttorità sufficiente, per diffinire il tutto senza aspettara altro dalla Corte, non considerando à quello il hauveno fatto dir io di aspettarla dalle Ecct V.", et che hauvese per consequenza uoluto certificarmi heae della sua, mandò à me il Capitano di Fiume, il quale doppò gli ordinarij complimenti, et l'escusatione fatta della paritta del Baron d'Ech, sotto il medesimo colore della conclusione già seguita di tutto, et che non fosse per ciò più necessaria la sua presenza, et di altri suoi affari importantissimi, approbò per nome del S' di Arach la scrittura di uerificatione portatali dalli SSF D' Frandino, e Candido con alcune aggiontarelle di poes importanza, come all'hora auissi, et mi pregò di subito sottoscriuerla: et hauendo io rispoto quello mi parue à proposito circa il resto, aggionsi di dubitare, che partità del S' d'Ech non polesse il resto, aggionsi di dubitare, che partità del S' d'Ech non polesse

seruire ad altro, che ad allungare il negotio, perche sendosi di già eletto à Venetia il successore di Vª Sera, alla uenuta sua, quando lui si fosse fermato, si hauerebbe potuto presto diffinire il tutto: et che circa il sottoscriuere la scrittura, et porre l'ultima mano à quell' affare, conueniuo soprasedere, fino che mi capitauano gli ordini dell' Ecc " V" Ill", alle quali di tutto haueuo dato conto, et non poteuano tardar à capitarmi. Mostrò il Capitano di questa mia risposta alteratione più che conueniente; disse, che poteuasi benissimo dar fine à tutto con l'auttorità già mostrata, et con quella, che di fresco teneua in lettere del Re l'Arach; che non si pensasse, che la uenuta di questo nouo Commissario da Venetia alterasse l'accordato, perche dalla loro parte non si sarebbe condesceso à far d'auantaggio di quello, si è fatto ne con scacciar altri Vscocbi delli già licentiati, perche pur troppo si erano dishabitati quei luochi, non lasciandoui se non gente inhabilissima à qualsiuoglia fattione, ne con abbruggiare altre barche, che quelle già preparate à Finme, le quali stauano anco in quel luoco con pericolo, et poca dignità del Re, et aggionse, che quando di tanto non si uolesse restar sodisfatti S.E. mi facena sapere, che si saria partito per la necessità, che ne haneua, douendosi ritrouar alla Dieta d'Austria per interesse della parte Cattolica, et se la Repa uoleua la guerra, et rifiutaua la pace, che queste furono le sue formali parole, non si poteua far altro, et era bene dichiarirsi; protestando però, che dalla loro parte si era fatto ogni cosa per fuggire li rumori. Non lasciai senza risposta conveniente tutte le parti di queste sue essagerationi; senza però toccar cosa alcuna circa il protesto, et fermandomi nel già detto di aspettar risposta da V. Sera, et il Collega già elettomi, lo risolsi, che hauendolo ella già eletto Fol. 327stante la elettione già fatta alla Corte del d'Ech, era necessario, ò che questo ritornasse, ò che S. E. proeurasse di hauere auttorità bastante da concludere sola, con tutte le clausule da poter mostrare, ò prouedesse in qualsiuoglia altra maniera, che fosse sufficiente; et sebene lui disse molto per rimouermi, preualsi nondimeno, e mi promise di procurare, quanto le haneno discorso, et si parti da me con hauer prima accordata la prolungatione in scrittura alli doi mesi del termine di poter trattare, che si auicinana al fine, et hauendola io sottoscritta in doi copie, le porto seco per farle sottoscriuere anco all' Arach. Hò uoluto rappresentare puntualmente, quanto passò con tanti internuntij, et con li Commissarij uniti, et separati acciò

Fol. 33.

eomprendano l'Ecce V'e IIIme, quanto si sia altercato, e disputato sopra tutti li punti, quanti ufficij, et ragioni siano state portate per bene concluderli, et che, se non si fosse arriunti à quel segno di perfettione, che in rigore si hauerebbe potuto desiderare, sij almeno stato ridotto à quello, del quale con honore puo contentarsi, et il uoler più era cosa impossibile, come haneranno compreso. Mentre dunque aspettano la risposta dalle SS, V. V. Ecene sopra tutto il giù concertato per compitamente concluderlo, fù fatta elettione dell' Ecc " S' Nicolò Contarini in mio Collega, et costui fù il primo, che mi auisò hauerla hauuta dal Campo: la quale mi consolò sommamente, sapendo, quanto dal ualore, et intelligenza sua poteua promettersi il compito sernitio loro in quello restasse à farsi, et che, se col suo mezo non si fosse auanzato alcuna cosa, ch'io non sperauo, niun' altro mezo sarebbe stato sufficiente ad operarlo. Auanti, che S. E. arriuasse, hauendo il Capitano di Fiume riferto al Sr d'Arach quello, che haueuimo passato insieme, si risolse quel Sr di ispedire alla Corte per la plenipotenza nella sua sola persona, stimando superfluo, come il Capitano mi scrisse, che li fosse mandato Collega, per hauersi, come asseriua, da effettuare il concordato fatto da tutti quattro uoi Commissarij à Veglia: onde pareua, che non si hanesse da aspettar altro, che la detta auttorità dalla sua parte, et dalla nostra l'Eceme Contarini, e le commissioni loro

Fol. 33\*

Alli 12. del mese di Giugno arrino l'ece" Contarini à Veglia, nedtto, et l'iceuto da me con sommo contento del mio animo nedto, et l'accuto da me con sommo contento del mio animo cha una dia con l'accuto da noi non haueus da rectare, glielo anisassimo, dimostrandosi pronti ogni totla, che lin in hauesse l'attorità di darci fine. Capitò in tanto à me, et questa sarà la terza parte di questo discorso, gli ordini di X. Ser" circa lo abbruggiare le barche, et il non assentire ad alcuna finale essecutione, che l'Arach solo uolesse dare all' accordato, et parendoci, che la frama risolutione scoperta nell' Arach, et anisata di non uoler Collegen, ne dare maggior sodistitione nel seaceiar più Vsocchi, à abbruggiar maggior numero di barche lo ricercasse, conseculo hance tempo di poter aspettarne, e riceurera di noui da lei, stante la plenipotenza, che aspettanua lui dalla corte, ricercassimo riuerentemente all' ece" V" lli", che considerate bene tutte le cosse predette, et la impatienza di questo Sig", quale sempre dimorette.

straua maggior nolontà di partire, si contentassero, nedendo le cose mutate dallo stato di prima, ouero di darcene di noni, ò di confermarci Fol. 34. li già dati, per la ridottione massime coll' Arach solo, et per la compreda delle barche del Re, restando già accordato di abbrusciar quelle altre quattro, ch' io serissi. Facessimo in questo mentre publicar la liberatione del comercio à Veglia, et ordinassimo, che il medesimo fosse fatto in Istria, et al Campo, rimettendo à loro il commetterlo nell' Armata, et in Dalmatia, per non uedere noi cessate le hostilità de Spagnoli dalla parte di mare.

Doppò che riceuessimo gli ordini ili V. Serti per diffinire tutto il negotio, con la stipulatione della scrittura di uerificatione, et per la compreda delle barche da farsi da terza persona con il dinaro, cho ci maudò, senza che ella ui fosse nominata: et esseudo nella stessa congiontura capitata dalla corte il S' d'Arach la plenipotenza nella sua sola persona, già ricercata, ce ne mandò à dar conto per il Capitano di Fiume, et à farci instanza di presta ridottione per stabilire la scrittura, ordinar le restitutioni, et perche lui potesse audarsene. Lo risol- Fol. 34"uessimo però, che saressimo de li à doi giorni passati à Finme, per firmare la detta scrittura già riformata con tutte le aggioute, che la Sera. V. ci raccordana, et hauenimo nellute nelle scritture de i Consultori, et le aggiongessimo, che hauendo ritrouato persone, che haueriano comperate le barche, le haueressimo mandate à trattar seco, acciò si desse fine anco à questo punto subito, come fû poi fatto. Volcua costui darci ad intendere, esser necessario auanti la sottoscrittione della scrittura degenire alla restitutione dei lunchi del Re, che erano in mano di V-Serth, ma noi lo facessimo capace, che doueua ella seguire in essecutione della scrittura formata, massime non hauemlo V. Serzi determinato, chi douesse restituire, et conuencudosi sgombrare li detti luochi dalle armi, et altre cose, che se ne douenano asportare, et sicome la supplicassimo à pensar subito, à chi commettere questo affare, così procurassimo di assicurare il Capitano, che si sarebbe fatto quanto prima, et che non fosse da metterui dubio alcuno. Voleuimo noi con questa attestatione auanzare, che si fossero licentiate le genti, che per differire forse con maggior riputatione, e per leuarsi dal duhio, che li moti di Bohemia ci potessero far entrar in pretensione di non stare al concordato, si tratteneuano tuttauia nel Friuli, onde si uide sospesa la partita del Marradas, et il ritorno à Finme del Coloredo, che doueua restar in suo luoco. La domenica in tanto conforme al concerto, doppò il proclama

Fol. 35.

Fol. 36.

fatto fare dal S' d'Arach in proposito delle barche da corso, et che potessero armaris, furnou abbruggiate quelle, che per tal effetto erano state preparate sul lido di Fiume. Et il martedi doi bore auanti giorno partissimo da Vegitia, et si conferissimo à Fiume, d'oue doppò li complimenti ordinarij col S' di Arach: per primo fii da noi fatta condoglienza della poca obedienza, che haueuimo inteso darsi da molti delli seclerati Viscochi saccacita alli suoi ciditi, apendon oni, che et à Noui, et nel Vinadolse ne ritrouvanon alemi, quali ui dimorauno, et in sprezza della sua auttorità hon ouleunon partirence; poi, che in luoco delle quattro barche, che ci fu promesso di far abbruggiare, non se ue fossero abbruggiate più, che tre, il che tutto scrinessimo anco alla Ser P. La pregassimo però al cosservanezi e nell' uno, e nell' altro di questi punti la conuentione, perche si potesse dar fine al negotio, come si desideraux.

Chiamò il S' d'Arach la M' del S' Dio in testimonio di hauer fatto nel proposito dello scacciamento degli Vascochi quel più, che haueua potuto, et saputo; mostrò di sapere di quelli, che erano à Noni, et nel Vinadol, et iseusò il non hauerui proueduto, per le trattationi, che diceuno di hauere con li Rappresantani la Ser-V'n; ma che doppò le nostre lettere hauendo inteso non esser di nostro consenso, haueua rinousti ordini rigorosissimi, perche fossero seacciati: et promise di lasciare alla sua partita ordini tali, che non sarchbe più occorso aleun inconueniente, et tanto si assicuraus di prometterlo, quanto sapeua la uolontà dell' imperatore e del Re, la quale al suo arriuo in corte hauerebbe egli fonentata con ogni suo potere, sperando in Dio Renedetto, che questa uolta si hauerebbe dato fine à questo tranuglisso negolio, con sodisfattione commune.

Et à questo proposito rammemorò le cose altre uolte dette circa li disordini causati dalle participationi delli superiori, cosa non creduta prima da lui, ne da altri no Cret. Confessò della barcha quarta da abbruggiarni, et disse, che le cra stata rubbata, et che haueua pensato di abbriuggiarne doi altre in quel luoco; ma che sendo già marcite sotto acqua, haueua giudicato meglio lasciarle, doue erano, et promise in fine, che se in essecutione del suo editto se ne ritrourano d'altre, le farebae abbrusciar tutte. Si lesse poi, et sottoscrisse da tutti noi la scrittura di uerificatione, regolata con le aggionte, regole, et modi contenuti ae gli ordini della Ser<sup>a</sup> V., et nelle scritture dei Consulteri in iure; ne restò di direi anno in questa occa-

sione l'Arach, che sottoscriueua queste scritture per solo fine di sodisfarci; non sendo cose, che si usassero in Alemagna; et raccordò auanti, che sottoscriuesse, essere necessarissimo ordinare la restitutione de' luochi, la quale secondo il capitolato douena precedere à quella de' prigioni, et uoleua in ogni modo, che noi la ordinassimo, perche potesse andarsene essagerando sopra la mala sodisfattione, con Fol. 36\*quale si trattenega in quelle parti, et il grande incommodo, et dicendo di non poter partirsi, se prima non si espediua il tutto : onde hanendo lui giù eletto il Colloredo per riceuere, ci pregana à commettere, à chi ci piaceua, la restitutione, per dar fine ad ogni cosa. Aggionse essere necessario in oltre il publicar l'amistà tra tutte due le parti, come era auanti la guerra, et il rimettere in gratia li sudditi, et restituirli libeni, et che al suo Re restaua il dar la parola di Principe, che la Serma Repea mai più hauerebbe riceuuto danno da Vscochi, et che li seacciati non sarebbono mai più stati riceuuti nelli luochi, di doue sono stati espulsi, il che affermò, che sarebbe stato fatto con ogni solennità. Dimostrassimo noi per risposta non essere da metter dubbio imaginabile nelle restitutioni da farsi per V" Serth, che di hora in hora aspettanimo gli ordini suoi circa esse, et che circa gli altri punti si sarebbe anco fatto, quanto conucniua, facendo particolare mentione di essi nella scrittura, come desideraua; sperando poi dall' altro canto, che data la parola dalli suoi Principi sopra il non permetter, che gli Vscochi scacciati, fossero riccuuti in quei luochi, non si sarebbe più mai riccuuto danno da loro, sarebbe pienamente osseruata, come conueniua, et

Fel. 37.

Passassimo doppò questo all' instanza dell' Artigleria della galea Veniera, et bauendoci data intentione di restituircela, ogni uolta, che da noi ancora li fosse fatta dare quella, che si ritrouò à Scrisa; se hene Va Serth ei haueua data auttorità di promettergliela, dimostrassimo pero noi esser dinerso il negotio; poiche la nostra era tolta in tempo di pace, et la sua in tempo di guerra; ma hanendocelu lui dimandata per termine di cortesia , condescendessimo à compiacerlo, ogni uolta, che fossimo informati della qualità, et quantità di quei pezzetti, ct doue si ritrouassero. Et con ciò fu dato fine à quanto à noi toccaua di operare per compimento di tutto il negotio, et restando solo, che Fol. 37" ella desse l'ordine delle restitutioni à chi le fosse parso, gliene repplicassimo anco all' hora l'instanza, et ordinassimo in tanto à Moschenizze, et à Bersez le demolitioni del fabricatoui da nouo, et l'asportatione Fontes. Abiling, H. Ed. XXVI.

S. E. tante uolte ci haueua promesso.

delle Artiglerie, e monitioni, facendole condurre parte à Cherso, e parte à Veglia, come da gli inuentarji, che per ordine suo li habhiamo portato, si potrà isederre, insieme con quella delle Artiglerie, et altre monitioni, che prima si ritrouauano à Veglia.

In questo tempo occorse l'accidente delle nouità fatte dal Ferletich in Carino, con l'asportatione di quei turchi schiaui, et di sleuni

Caualli, et à Pago nella giuridittione di Arbe di cinque animali bouini, sebene di questo danno non si e mai uenuto in tanta chiarezza, che si sia fermamente inteso, e con fondamento reale, se il danno sudetto sij stato fatto dalli detti Vscoebi, è pur da altri ladri sotto loro nome, parendo quasi impossibile, che in doi barehette potessero condur uia per mare li sopradetti einque animali, sendo 16 huomini in esse con altri prigioni; et potendosi anco eredere, che li pagassero, come altri di quei Segnani, et colui medesimo in altre occasioni haucuano fatto: ma sia come si uoglia, non lasciassimo noi di far tutto quel più, che all' hora si poteua, seriuendo, et rappresentando il danno al S' d'Arach, la temerità di coloro, che su gli occhi proprij suoi, e nostri hauenano hauuto tanto ardire, et dimandandogliene il douuto rimedio. con raccordarle il comandare, che non solo non fossero riccuuti nelli luochi. et giuridittioni di loro Mº, ma perseguitati, presi, et ammazzati da per tutto, come si conueniua, et ricercaua il disprezzo, che si uedeua essere fatto della sua auttorità, et nolontà; aggrandendo il fatto, et le circonstanze sue, quanto niù si poteua: et facessimo anco qualche diligenza dalla parte nostra, per aiutare, come ci parcua ricercare il bisogno. Auisassimo di tutto subito V. Sera, perche et fosse informata di quanto passana, et potesse, parendole, ordinarci alcuna cosa, et commetter alla corte aucora quello hauesse giudicato, conuenire. Instaua intanto il S' d'Arach et con lettere, et con messi per le restitutioni, dimostrando, che sendosi fatto dalla sua parte quello doneua et circa gli Vscochi, et circa le harche da corso, et douendosi, fatte queste due-cose, all' hora immediate deuenire da quella di V. Sert alle restitutioni sudette, non poteuano per la capitulatione più allungarsi, et mentre prometteua di rimediare alli sopradetti inconnenienti con ordini à proposito, mostrandone gran sdegno, et meraniglia, protestaua, che il suo tardar tanto in quelle parti era per apportar sempre più tosto confusione, che altro, et causare diuersi accidenti, e disordini, à quali pretendeua di apportar con la sua relatione sicuro rimedio, come ci haucua sempre detto, et confermar, et corroborar con

Ful. 38.

Fel. 38\*-

essa l'operato; diceua, come nelle stesse lettere, che mandassimo, si può uedere, che sarebbe sempre escusato appresso Dio, et appresso il mondo di hauere fatto dal suo canto tutto il possibile conforme al capitolato, et che V. Ser" bauerebbe molto ben potuto preuenire con li suoi ordini, et non induggiar tanto, poiche sapeua douersi fare tale restitutione, acciò potesse andarsene, et fermar bene il tutto, non solo Fot 39 per ouiare à disordini di tale natura: ma per fermare il presidio, far licentiare quel Capitano, et quel più, che fosse necessario. Il Ferletich, e Compagni ritornorono con la preda alla montagna nel Vinadol, et noi auisassimo anco di questo l'Arach, perche potesse farlo perseguitare, et deuenire insieme à quelle altre risolutioni, che fossero buone per sempre, come poi prontamente fece. L'afflittione del nostro animo era senza paragone, pensando à quello, che disordine tale hauerebbe potuto partorire ne gli animi dell' Ecc " V" Ill" di perturbatione, et trauaglio, et dubitando, che quella uoce, che correua da per tutto, che non si ouierà mai, che gli Vscochi non fossero, et non danneggiassero, potesse uerificarsi; pensauimo in oltre trattarsi della riputatione di tutti li Principi interessati, et di quella di noi ancora, mentre potesse giudicarsi non hauere noi con tanta fermezza negotiato, che si potesse essere sicuri da tali molestie. Impiegassimo però ogni nostro spirito, per farui apportar rimedio per il tempo auuenire, et se, si può credere, che sia desiderio in noi di seruire con frutto alla Patria, et di meritare la gratia dell' Ecc. V. come pur habbiamo sempre procurato in tutti quei carichi, che si sono compiacciute di darci, giudichiamo, che non si metterà in dubbio manco questo. Comprendessimo sicuramente essere l'animo dell' Arach grandemente commosso, dall' accidente, stimar sommamente intaccata la riputatione sua, come noi con lettere, et con messi procurassimo di imprimerlo, et non meno quella de i suoi Principi: onde continuando pure à far instanza per le restitutioni, et con protesti, et con addurci quello, che bò già rappresentato, che la sua dimora causaua più danno, che beneficio alcuno al negotio, deuenne à quelle progisioni di bando contra Ferletich, e tutti li suoi seguaci, ordinando, che fossero presi è uiui, è morti, li heni loro confiscati, et sottoposti quelli, che li riceuessero, et non li denontiassero alla pena della uita, e della robba medesimamente; che si puote comprendere dall' editto, che all' hora mandassimo, il quale fii tanto pieno, e rigoroso, Fol. 40.

che si come à noi non pare, che ui si potesse aggiongere cosa ima-

Fol. 35\*

Fol. 46\*-

Fol. 41.

ginabile; cosi non erediamo, che da alcun altro ancora si potrà raccordar cosa, che ui mancasse, è potesse metteruisi di più, dica ogn' uno quello, che più li pince. Ci fece in oltre rappresentare dal S' D' Lucadello il graue suo sentimento per questo accidente, gli ordini, che haueua dati, oltre il bando, al Zuech Capitano del presidio Alemano di Segna, che subito mandasse cento Archibuggieri à ritrouarli, combatterli, et ammazzarli, et che oltre ciò dissegnaua di fare quel più, che hauesse potuto per l' estirpatione di quei tristi, et sperana anco le succedesse. L'eccitassimo noi per risposta, dimostrando, che ogni diligenza, che si usasse per castigarli, era debita alli loro misfatti, alla riputatione dei Principi, et alla sua insieme, che più di ogn' uno ui era interessata, per essere li ladri in paese, doue le lor Ma hanno auttorità, et innobedienti à gli ordini suoi, eccitandolo à continuare nelle prouisioni, et à uedere tutti gli ordini già dati essequiti per la estirpatione totale di quei tristi. Nel mezo di questi disturbi ei capitorono le lettere henignissime della Serti Vra, et delle SS. V. V. Illine et Eccine, con quali approbando, et lodando la sottoscrittione della scrittura, et la ultimatione del negotio, et aggradendo le nostre fntiche, et huona uolontà dimostrauano sodisfattione compita dell' operato, ei dauano ordine di passar ufficio di aggradimento, et di lode col S' d'Arach, et di commettere le restitutioni dei luochi; et una scrittura da sottoscriuere per ultimo doppò restituiti li luochi sudetti: ma da procurare con ogni spirito, et ufficio, et con pa ola ferma, et quando hauessimo potuto con promessa in serittura, che l'Araclı fosse per sottoscriuerla; con altre commissioni di più circa il far condurre à Venetia le harche comperate à Fiume, et il mandarui anco le militie italiane; che tutte sono state puntualmente da noi esseguite. Sentissimo somma consolatione di nedere aggradite le nostre operationi con eosi lungo, e benigno testimonio di questo Ecemo Consilio, et maggiore l'haueressimo sentita, quando non ui fosse stato di mezo l'accidente delle nouità predette, che ce lo intorbidana; et perche il tempo serujua, che poco potesse tardare à capitarci alcuna cosa dalla Ser<sup>th</sup> V. per risposta delle lettere nostre con l'auiso di esso aecidente, suspendessimo il nostro andar à Fiume per alcuni giorni ancora doppò riceuuto l'ordine di passarui per communicar all' Arach la commissione per le restitutioni, et uolse il S' Iddio, che lo riceuessimo

à tempo opportuno con le lettere sue de i 14. Luglio, che ci solleuò

- Conste

assai, uedendosi espressa la sua uolontà circa gli officii, che doneuano farsi per l'accidente del Ferletich, et come doucuimo gouernarsi nel resto: onde ben instrutti di tutto, et con fermo pensiero di essequire, come sempre, le commissioni sue, si conferissimo à Finme, doue doppò li complimenti ordinarii, fu prima in essecutione delle lettere di 12. espresso à S. E. con amplificatione della perfetta sincerità della Ser<sup>th</sup> V", et di tutte le Ecc " V" Ill" l'ordine mandato per le restitutioni dei luochi, che teneuano di ragione della Ma del Re Ferdinando, subito, che da loro si era inteso la sottoscrittione della scrittura fatta alli tre del mese per ultimatione del negotio, con quelle lodi alla particolare persona dell' E. S. per la ingenuità, e prudente maniera, che haueua tenuta in così lunga, e fatticosa trattatione, et con quella attestatione della gratitudine, che ne hauerebbono elle sempre dimostrato, che ci commissero et potessimo meglio isprimere; grandissima significassimo, che sarebbe stata la loro sodisfattione, e contento di ueder così bene ultimato il negotio, se non fosse stata dimintita, et intorbidata da l'accidente delle infestationi, e depredationi fatte dal Ferletich, et Compagni, giudicando elle, che ciò non solo distruggesse ogni bene, fin' all' hora operato: ma offendesse notabilmente la auttorità non solo dell' E. S. ma delli suoi Principi ancora, contrauenendo al punto principale della capitulatione della pace, per conclusione della quale è dichiarito in parola de Principi, che la Republica, ne li suoi sudditi riceueranno mai più alcuna molestia da Vscochi. Fù però uiuissima, et efficacissima la condoglienza nostra: le raccordassimo l'intacco, che riceueua da tale innobedienza l'auttorità, et sua riputatione; essere necessario per dimostrare, che le fossero dispiacciuti tali accidenti, come si eredeua anco da loro, che ne facesse quelle più uiue dimostrationi, et essecutioni più rigorose, et seuere, che fosse possibile, non solo eon li bandi, et dichiarationi fatte fin' hora publicare; ma con spianar loro le case, ritenere le mogli, e li figliuoli, confiscare effettiuamente li beni, e la robba, et in fine con non lasciar cosa alcuna da parte di quelle, che possono apportar rimedio ad un tanto disordine per l'anenire, operando di modo, che essi Capi, et altri Vseochi rimangano perseguitati, et non habbiano facoltà di ritornare, ne di hauere ricapito in alcuno dei stati, ò luoghi delle Ma loro, senza che dicessimo non essere possibile, che l'Ece\* V\*\* III no acquietassero gli animi. Aspettar noi questa, et ogn' altra risolutione dalla uirtù et prudenza di S. E., quale considererà appositamente,

Fol. 41\*

. . .

quanto importi il fare uiuo, et essemplare risentimento di una tanta innobedienza, e temerità: onde per ogni rispetto ne la pregauimo con ogni affettuosa, e possibile instanza, acciò potessimo l'una parte, c l'altra, liberati quei paesi, e mari da così pernitiosa peste, ritornarsene contenti à casa, et ella conservarsi quella gloria, che haueua presuposto aequistarsi in attione di tanta qualità, et merito.

Dimostrò il S' d'Arach graue, e sommo dispiacere dell' accidente, approbò per giusto, et conueniente, quel sentimento di V. Ser", che le haueuimo rappresentato. Giurò di hauer fatto per il castigo di quei scelerati quel più, che baucua potuto, con mandar gente da Segna, per farli prendere, et ammazare, con tener loro le spie dietro per farli cogliere, cou publicarli per infami, castigo più seuero, che si dia in Alemagua à chi si sia, degni d'ogni supplitio, banditi da tutti li stati di loro Mi, con priuarli della robba, et sostanze, et con hauer mandato il Colloredo à Segna, perche come confiscati iucamerasse nella regia camera tutti li beni, che ritrouasse di ragione del Ferletich, et degli altri suoi compagni. Promise non si scordar mai questa ingiuria, et di riserbar à tempo opportuno, poiche al presente non poteua per essersi allontanati, il uendicaria, particolarmente andando coloro à servire Ferdinaudo Re nella guerra, come

Fol\_43. pareua, che dessero uoce di uoler fare, non potersi così ad un tratto tranquillarsi il mare turbato; ci pregò ad hauer confidenza in lui, et à credere, che quegli effetti buoni, che non si potcuano uedere al presente, si sarebbono scoperti manifestamente al suo arriuo in Corte, con quelle relationi, che si preparaua di fare, et con quei rimedij, che uoleua raccordare; non ritrouarsi all' hora alcuno di quei scelerati in luoco, doue le sue forze potessero arrivare, per eastigarli; perche sarebbe auco andato in persona, per hauere il suo intento; et à questo proposito ramemorò le loro astutie nel sottrarsi da i pericoli così in terra, come in mare, et le maniere sagaci, con che sapeuano guardarsi da quelli, à chi si conosceuano inferiori. Affermò desiderar tauto il suo Re di neder acquietati questi moti, che oltre l'approbatione data a le cose già operate, haucua auco ordinato à tutti li Gouernatori, et

Fol. 43 . Capitani dei luoghi di non dar ricetto mai più alli scacciati, di non tolerarli, ne lasciarli trattenere uelle giuridittioni à loro raccomandate; et quanto alla moglie del Ferletich disse essersi ella allontanata da lui, et iusieme la sua famiglia, ne poter per ciò esseguire il nostro desiderio, et dimanda, con farla prendere, como hauerebbe nolentieri

fatto, et essequi poi in uirtù di questi nostri ufficij di sette di quegli altri suoi compagni, e seguaci. Ci assicurò poi della mutatione del Capitano di Segna, et che con la elettione già fatta del Baron d'Ech in Generale di Croatia, sotto il quale sono et Segna, et tutti quegli altri gouerni, sarebbe stato compitamente prouisto al ogni cosa, ne sarebbe più successo inconveniente di alcuna sorte. Ma, se bene uedenimo esseguito tanto in questo proposito, et promessoci oltre di eiò quello, che più poteuimo desiderare, et le hauenimo dimandato à nome di V. Seria: conosceuimo anco il giouamento, che haucrebbe apportato al stabilimento del bene già fermato la presenza di S. E. alla corte, et comprendeuimo dalle sudette lettere di 14. la uolontà, che si haueua di quà, che si deuenisse alla restitutione, et ultimatione del negotio: si risoluessimo di portar auanti, et dirle, che à tempo debito haueressimo dato ordine per le restitutioni; ma che prima desiderauimo di fermar seco la sottoscrittione di una scrittura per doppò fatte le dette restitutioni, la quale hauerebbe poi ila essere ratificata dalli Communi Principi, et le facessimo leggere la mandataei da Vra Serti con le lettere de i 12., ma sebene alla lettura di essa non aperse bocca, nonlimeno si oppose poi uinamente al sottoseriuerla, et addusse quello, che all' hora le rappresentassimo; onde conformandosi noi con l'auttorità datnei dalle SS. V<sup>re</sup> Ece<sup>mo</sup> di poter mutare alcuna cosa, che non alterasse la sostanza di essa, fatta prima ogni opera, perche la sottoscriuesse, come staua, con quel più, che si puote all' hora addurre, et produrre la accommodassimo con lui insieme, segnando quel particolare del 1529, et aggiongendoui altro concetto più generale, che sodisfacesse ugualmente, e gliene lasciassimo una copia, et un' altra ne portassimo con noi, per considerarla dall' una parte, et l'altra, e risoluersi alla conclusione anco di questo. Preso questo tempo ci pregò ad accommodarlo di doi barche armate, perche uoleua nenire à nederei à Veglia, donc ci hauerebbe risoluto della scrittura, et fatto sapere l'operato à Segna dal Colloredo, nel proposito di incamerare li beni, che hauesse ritrouati di coloro, che erano stati confiscati: ma noi le offerissimo la galea loredana, che sola ci era restata et haucuimo con noi quel giorno, et gliela mandassimo poi aneo; et frattanto auisassimo alla Serti V, tutto l'operato, il concerto preso, quello, che aspettanimo di sapere del Colloredo, le opinioni nostre, et delli dottori, che hauenimo con noi, circa l'accommodare quella scrittura; et le aggiongessimo, elle sentendo noi, et

ol 44

ol. 44\*-

Fol. 45.

Fol. 46.

essi, che si potesse henissimo passarla con le aggionte, che si erano annotate, aneocele se le leansse quel particolare della pace di Bologua, quando nel resto bauessimo ueduto, che con le essecutioni già fatte, et che doseuano farsi dal Colloredo, si fosse à sufficienza adempito contra quei tristi i udontà di V. Ser', accordandoci nella formatione della detta scrittura, bauecessimo dato fine à tutto, con ordinare le restitutioni, come ci haueua ella data l'auttorità, uodendo, come haueuimo sempre fatto per aunnit, che le fosse nota ogni cosa in tempo, che se hauesse giudicato bene darci alcuno ordine, hauesse notato conoctunamente farlo.

Arriuati, che fossimo à Veglia, subito il giorno dietro ci uenne mandato dal S' d'Arach il D' Lucadello, il quale ci leuò affatto la speranza, che S. E. hauesse à sotioscriuere la serittura con quel

particolare della pace di Bologna, dicendoci, che parendole superfluo. il deuenire à particolari, mentre con la generalità si può fare, che dichiaratione si uoglia, et à questo non hauerebbe faite oppositione perche poteua conformarla con le sue commissioni, ci hauerebbe, quando di tanto si contentassimo, dato sodisfattione; ma perche uoleua ad ogni modo partire de li à doi giorai, adducendo di non potere in alcuno modo più trattenersi, dissegraua di sottoseciuerla subito, et lasciorla in mano del Colloredo, perehe subito seguite le restitutioni, Fol. 45\* ce la consignasse, mandandogliene una simile r!la Corie. Le facessimo noi le debite considerat ori sopra questa proposta di sottoscriuere la serittera, ma si riserbassimo anco di trattarne con S. E. alla sua uenuta à Veglia; nel resto stabilendo il proclama per la remissione in gratia de sudditi dell'una, e l'alica perte, et la scriuera formata per la restitutione, da registrorsi in quella di uerificatione, che si riformana, con queste aggionte alla prima già solloscrille.

Inuissimo noi la galea Loredona à Fiune à leure l'Arach, come li haueuimo promesso; ma sebene ui montò sopra, et si allargò amo sette ò otto miglia in mare, conuceme però per il tempo cattiuo fermarsi prima in un porto uicino à Buccari fino alla sera, et poi traungliato del mare smontare in terca, et riteuressene i Fiune; inuiò il Loccudello con lettere ad iscussosi, et rimisci il terminar con lui ogni cosa. Volcua per ciò il detto Lucadello persundere, stante la uccessità, che ci rappresentaua di hauere il S d'Arach di partire subito, che si contentassimo, che potesse lasciare la scritte a sottoseritta al Collo-colo, et andersene; ma noi dimostrendo le i malorittà di cossi scrittera.

quando fosse fermata auanti le restitutioni, non potendouisi metter giorno, le aggiongessimo trattarsi di poco tempo; onde doppò, che quel S" si era fermato tanto in quelle parti, non douere rincrescerle di fermaruisi ancora per un poco, per terminar il tutto, come conueniua, et le dicessimo, che il giorno dietro saressimo stati con S. E. à Fiume, et ui saressimo andati con speranza, che comprendendo non essere alcun pregiudicio il nominare la pace di Bologna, ci hauerebbe sodisfatti; oude, sebene ci affermò il detto Lucadello, che con tutto che l' Arach conoscesse non essere ciò di alcuno pregiudicio, non hauerebbe pero acconsentito mai à tale nominatione, et ce ne leuò affatto la speranza; non tralasciassimo con tutto ciò di farne de li à doi giorni, che andassimo noi à Fiume, efilcacissima instanza con l' Arach medesimo pregandolo à non alterarla, dimostrandole non essere pregiudiciale in alcun conto, et ramemorandole le ragioni, che moueuano la Ser' V. ad includerui quel preticolare; ma in uano fù speso ogni nostro officio, perche non fù mai possibile il persuadernelo; onde conoscendo noi in effetto di hauere con le aggionte cautellato bene ogni cosa, et ouiato ad ogni pregiudicio, che potesse considerarsi, e temersi, lasciando doppò molte reppliche questo punto per accordato; si uoltassimo à persuaderlo di non pensare alla partita auanti l'auiso delle restitutioni, et lo facessimo in maniera, hauendo l'occhio alla perfettione di quella scrittera con tanta caldezza delle Ecc " V ' Ill" raccomandatuci per la sottoscrittione; che, sebene si mostrò risolutissimo di andare, et ci pregò instantissimamente, à non impedirglielo, dimostrandori essere seruitio notabile del negotio, che andando presto potesse ritrouer il Re à Vienna; noi però si most cassimo alt ctanto risoluti di non poterui assentire : onde finalmente condescese à fermarsi, pregandoci però à dare gli ordini quantoprima per le restitutioni, per abbreuiare in ogni possibile maniera il tempo alla sua partita. Si risoluessimo dunque dopò tante instanze, tanti congressi, tanto tempo framesso, come intendono le SS, V. V. Ecc ", et tante essecutioni fatte, et uedute, con l'aggionta della retentione di sette delle mogli di coloro, che erano stati compagni del Ferletich, et con quegli altri Editti, con quali si comandaua il perseguitarli, il non riceuerli, et il corfiscarle li beni, che mandassimo nelle nostre lettere, non parendoci, che ci fosse cosa, che ci ostasse, è che potesse desiderarsi d'auantaggio, lette, e rilette auco molte uolte le lettere sue di 14. con le quali rimetteua à noi l'essecutione del

F 01. 40

Fol. 47.

Fol. 48.

negotio, et dimostrouno desiderio ardentissimo, che si utimasse, et che, sebene nel principio conteneuno alcume difficoltà, tutte però nel progresso, e nel fine erano riuocate; di dare gli ordini pre le restituoi dei luochi; et deputassimo cel S' Prou' Contarini, quines i era molto bene meritato questo honore eon la maniera, eon che haueun gouernato, et custodito il huochi di Moschenizze, et di Bersze, non solo col buon secutivo di V. Ser<sup>6</sup>. na con sodisfattione compita di quei popoli, il S' Nicolò Malate-sta per Moschenizze, et il S' Co. Giolo Martierengo per Bersez, animando con ciò questi due gentilbuonini, quafi doppò hauer secutio à V. Ser<sup>6</sup> nella guerra del Frinci, erano ucutul con l'Ecc\*\* Contarini in quelle parti,

Dessimo anco gli ordini necessarii à gli Eccmi Sti Prout Thiepolo,

alla continuatione di ben seruirla.

e Giustiniano, et sù il tutto eon gran sodisfattione à suo tempo di mano in mano bene essequito. Si pose ordine per la publicatione del perdono generale alli sudditi per il giorno dietro, che fù alli 25. di Luglio, giorno di San Giacomo Apostolo, la quale tù fatta così à Fiume, come à Veglia; et si sottoscrisse la scrittura di ucrificatione, già sottoscritta un'altra uolta; ma riformata con le aggionte del sudetto perdono, et del capitolo delle restitutioni, che nella prima non ui erano. Non laseiassimo da parte il rinouare l'ufficio, per la restitutione dell' Artigleria, et ne riportassimo promessa piena di ordinarla con lettere, per quando hauessimo uoluto; instando però lui ancora per la restitutione delli doi Falconetti di Scrisa altre nolte dimandati, ò quando non si ritrouassero quelli stessi, per la consegna di doi simili; acciò apparesse, che sendo stato rimesso à lui questo negotio, non l'hauesse trascurato. Noi le promettessimo di sodisfarlo, stimando, che tornasse conto con cosa di tanto poeo nalore ricuperar non solo un pezzo bellissimo, ehe ualena molto; ma che staua in mano loro con poca riputatione dell' Ecc " V": tuttauia hauendo compreso essere riuscito di poco gusto questo nostro senso, sebene si è rihauuto quello, eome auisassimo; non però le habbiamo noi fatto consignar cosa alcuna, non essendosi ritrouati li suoi, et loro ne tengono così poco conto, che non ne fanno, ne faranno forse altra

instanza. Ci raccordò l'Arach doppò questo il seriuere all' Ecc. S' Amb' diustiniano alla Corte per la conuentione per li banditi, et fuggitiui, et l'informarlo per li negotij de Boschi, et de confini, promettendo di trattarne seco, et affermandoci di tenerli per altretanto facili à concludersi, quanto li giudicaua necessarii per il fermo stabilimento del negotio. Noi ne scriuessimo però subito à S. E. pienamente. et le mandassimo anco la scrittura formata sopra ciò à Veglia; et resta solo, che se le Ecc " V" lil e giudicano à proposito il dargliene commissione, con mandarle la copia di quello con Milano, quando non lo habbiano fin' hora fatto, gliela diano; acciò opportunamente possa trattare con l' Arach, che disse di parlargliene suhito; et nel partire ci pregò, et sù posto ordine di mandar il secretario à Fiume con la scrittura da sottoscriuere subito, che fosse capitato l'auiso delle restitutioni, le quali si andorono essequendo, come è noto, con tanta lentezza, che si fraposero molti giorni auanti, che ne seguisse l'effetto, et se ne hauesse l'auiso; sendo corso dall'ordine, che fu dato alli 24, di Luglio, alla finale essecutione, che segui alli 3. di Agosto, dieci in undici giorni, tempo assai bastante per ogni risolutione, e sospensione, che si hauesse uoluto commettere, quando alla Serta Via non fosse piacciuto quello, che in essecutione delli suoi ordini di 14. haueuimo concluso. Ma in luoco di questa ci peruenne alli 27, la lettera di Va Serti de 24, Luglio, scritta il giorno stesso, nel quale da noi furono ordinate le restitutioni, con la quale ci ueniua commesso, che non hauendole ordinate, douessimo puntualmente essequire gli ordini suoi di 14. dell' istesso mese facendo sapere all' Arach di non poter deuenire alla totale essecutione dell'accordato, con la detta restitutione, mentre non fosse proceduto nel caso del Ferletich, come ci era stato descritto nelle dette lettere di 14., per dimostrare esserui ferma risolutione, che non si continui in tali pessime detestande operationi. Noi, sebene giudicauimo, come ci pare tuttauia, che fossero state le cose contra il Ferletich, e suoi seguaci con le douute dimostrationi benissimo esseguite, come si esprimeua nelle dette lettere di 14., saressimo nondimeno andati ritenuti à dare gli ordini sudetti, quando queste lettere ci fossero capitate prima, ne haueressimo hauuto aleun riguardo, per obedire alle commissioui sue, che si fosse potuto romper affatto, come si sarebbe senza dubbio rotta la trattatione, ne uoluto considerare manco, che in niuna lettera loro scrittaci prima, ò doppò hauessero l' Ecc\*\* Vº Ill™ dimostrato maggior desiderio, che si ultimasse il negotio, quanto in questa, nella quale et col dimostrar di tener per facile l'ottener dall' Arach le sodisfattioni, et essecutioni, che ci commetteuano di dimandare, ci ordinano di fare esseguire le restitutioni,

Fol. 45 \*

Fol. 49.

Fol. 50.

premer tanto nell' assignamento per il presidio di Segna, et mutatione di quel Capitano, et castellano, che s potesse rompere, ò dissoluere, ci faccuano conoscere chiaramente, come haucuano auco fatto per il passato, premerle molto più lo ultimarlo, et restituire, che dissoluerlo con rottura; ma non per ciò crediamo noi hauer tralasciato manco di hauer l'occhio à questo; ma bene di hauere et ottenuto le essecutioni. dimandate contra quei tristi, et ordinate le restitutioni, come si conueniua, senza transgredire le sue commissioni, perelle col proclama italiano, che inuiassimo sotto le nostre lettere di 16., non solo si bandisse Ferletich, et tutti li suoi seguaci da tutti li stati di loro Ma, nelli quali non possino più ritornare, et ritornandoui sinno fatti dalli Gouernatori, et Capitani di tutti quei luochi ammazzare, et prendere uiui, ò morti : ma si sottopone alla pena della uita, e della robba, chiunque li ricettasse, desse pratica, ò fanore, ò sapendo, doue si ritrouassero, non li denontiasse, si confiscano li beni à tutti; et si mandò doppò il Colloredo ad incamerarli, come si può uedere dalle scritture, che di uolta in uolta mandassimo nelle nostre lettere. Et quanto alle mogli, et figliuoli, et al spianare le case, se beue ci disse l' Arach non accostumarsi in Alemagna tali essecutioni contra persone, che non possono portare le iniquità di altri, si dimostrò tuttania nolonteroso di compiacerci, quando hauesse potuto, et non si fossero coloro eon tutte le famiglie absentati; et si può anco credere, che lo dicesse di cuore, sendosene ueduti degli effetti, con la carceratione di sette delle mogli di coloro, che le capitorono doppò nelle mani, et non hauendo case, per essere Ferletich da Ischio, et gli altri Venturini, et forestieri, questo particolare non si poteua essequire contra quello, che non è in essere, et tanto meno dimandare, ò pretendere; con tutto ciò contra quelli, che li ricettassero, quali per essere del paese non

et ultimare tutto il negotio, ottenute, che le hauessimo; et col non

Fol. 5.6" rigore di far abbrusciare le case, et ci promigle, che si essequisse tal rigore di far abbrusciare le case, et ci promise ance di farbe essequire, et di iasciar ordini alla sua partita, che fosse essequio, con quali essecutioni, et ordini preteudendo l' Arach di essere passato ad essecutioni seuerissime, et inusitate, et parendo à noi, che dentro a i liunti delle commissioni delle SS. V. V. Ecc." di 14., non restasse altro da poter dinandare, ò pretendere, denenissimo, come ci commetteuano pur a i 14., et ho recitato di sopra ad ordinare le restitutioni.

À che fare, non può dirsi con ragione, che siamo stati troppo frettolosi, per essere corsi tanti mesi doppò stabilito lo scacciamento de gli Vscochi, et abbrusciate le harche, et pure, fatte queste due cose, si doueuano immediate per la capitulatione ordinare. Per essercene tante uolte stata fatta efficacissima instanza, etiam con protesti dall' Arach, et con uoler lasciar la scrittura, che si doneua sottoscriuere per ultimo, in mano del Colloredo; et per essersi da noi frapposto tempo à bastanza, et dilationi sotto tanti pretesti della detta sottoscrittione, et prima di aspettarne le commissioni, come aspettauimo dalle Ecc " V", per ordinarle. Et, se hauessimo potuto comprendere, essere diuersa la loro uolontà, et intentione, et che forse lo stato delle cose presenti, per li moti, che si neggono, le hauesse fatto mutar opinione, et uolontà; il che, per essere noi loro fidelissimi Ministri; et Rappresentanti, poteuano, como ci pare, molto bene confidare, niun' altro rispetto ei hauerebbe condotti ad ordinarle, haueudo noi premnto, come in ogn' altro caso premeremo sempre, nella puntuale essecutione di tutti gli ordini loro, come siamo ohligati. Per questo, Scrmo Principe SS' Ecc", non saremo noi di quelli, che confessino colpa per non hauerla, che sappiamo, commessa, ne ne dimanderemo perdono, credeudo di non hauere transgredite; ma anzi benissimo essequite, per il nostro senso, et capacità, le loro commissioni, et siamo anco certi, che non seudo cosi facile il raccordare, come l'opponere, non sarà, chi possa dire particolare alcuno, che habbiamo ommesso et non esseguito; ma parlando sempre con quel termine, e riserua, che si conuiene. ci pare in oltre, che, se ad alcuno di quelli delle Ece " V", che possono proponere, quali tenemo tutti per zclantissimi del seruitio publico, non pareua, ehe, si fosse da noi fatto, quanto si conueniua, facile sarebbe stato il rimediarui; et con commetterci qualche aggionta, che si potrebhe ottenere facilmente ancora per l'editto, che inuiassimo sotto le nostre lettere di 16., et col sospendere le restitutioni almeno del Friuli, che erano più uicine, sendo corso per il primo punto otto giorni di tempo, et per il secondo dieci almeno; le quali se hauessimo tardate noi, et per ciò fosse occorso qualche accidente, che hauesse apportato la continuatione de i passati trauagli, come facilissimamente, e senza dubbio succedeua, lasciamo considerare, quale saria la carica, che haueressimo, et quello, che di noi si direbhe: troppo difficile per tanto crediamo noi, sarebbe il ritrouar il mancamento, e l'errore, non ui essendo, et il raccordar quello si potesse esser fatto d' auan-

Fol. 5t.

---

taggio, come facile sarebbe state il rompere, se si hauesse uoluto, et risoluendo diuersamente, disoluere ogni cosa, con la subita partita dell' Arach, il schiffar la quale ci era con tante altre lettere stato aueritio.

Queste nostre grani perturbationi furono grandemente nel medesimo tempo accresciute con la partita da Segna del Capitano Zuech con tutta la sua Compagnia, che ui era in presidio, et sentissimo di tale risolutione grandissima molestia, et trauaglio, dubitando, come all' hora auisassimo, che sendo successo questo accidente tanti giorni donò la partita del Colloredo, che era andato à riceuere li luochi dei quali haucuimo ordinata la restitutione, anzi dopò la restitutione di Moschenizze, e Bersez, et dopò, che si poteua credere, che fosse seguita anco quella delli luochi dell' Istria, et la partita del detto Colloredo per riceuere quelli del Friuli; onde fosse impossibile il ritrattarne la commissione, potesse essere di concerto, ò per liberarsi dalla spesa, come mostrò di dubitare l'ece " S' Amh' Giustiniani, quando l'Echembergh li significò, che doueua partire, ò per ualersene nelli presenti loro bisogni: si notena facilmente fuggire tale inconneniente, mentre sapendosi tanti giorni auanti dal detto Sr Ambre la futura partita del sudetto presidio, ui fu tempo bastante per commetterei, che allungando l'ordinare le restitutioni, stessimo prima à uedere quello ne seguiua, anzi sendoci peruenuta la Fol. 32vcopia delle lettere, che ne conteneuano l'auiso, auanti gli ordini nostri per le dette restitutioni, fossimo in dubio di quello, che doueuimo fare, sehene non haueressimo mai creduto, che fosse partito quello senza uenirne un' altro in suo luoco; ma ci capitorono in quell' instante le loro lettere di 14, sopradette, con quali dicendoci, che non insistessimo tanto nel procurare di assicurarci dell' assignamento per il detto presidio, che per ciò si nenisse à rompere la conclusione, et ultimatione del negotio, ci parue di hauere chiara la mente loro, et però non ui facessimo altra risolutione sopra: bene dopò successo il disordine facessimo più uolte ufficij efficaci col Sr d' Arach, et per dolersene, et per altra prouisione, come all' hora rappresentassimo, et lui dimostrandone gran dispiacere, ci pregò sempre à non dubitare, che per ciò douesse esser abbandonata quella custodia, et ci fece dire in oltre, che douendoui uenire ad ogni modo una compagnia, che per questo solo seruitio si leuaua à Graez, haueua in tanto dato diuersi ordini, per farui assister, et altri soldati,

et gente paesana, in modo, che sarebhe stato prouisto benissimo à quel bisogno. Aggionse di hauere commesso, che il Zuech fosse castigato, per essersi partito senza licenza, et per suoi proprij interessi di ritrouarsi presente alle ispeditioni di Bohemia, di hauere ispedito corriero espresso alle Mºs dell' Imperatore, e del Re, con l'auiso di tal successo, onde non poteua tardare la prouisione, confessando l'obligo, che haueuano le Ma loro di supplire à quel bisogno, conforme al capitulato, et facendoci repplicare il concetto taute altre uolte detto circa gli ufficij, che conoscena di essere obligato di fare alla corte, l'efficacia de' quali sarebbe dimostrata, et conosciuta da gli effetti, che ne sortirauno. Gli auisi, che teneuimo noi da altra parte, et da quelle persone in particolare, che impiegauimo per ciò, erano ueramente conformi, et ci ueniua rapportato, che oltre li Tedeschi, quali sono soliti star in presidio della Città, et di quei Castelli, ui si trouassero anco cento paesani, che guardauano quella entrata, et questi, che dimostrauano di goder grandemente della conclusione della pace, si sforzauano anco di mantenerla con il tener lontani di là tutti quei tristi, che ne erano stati scacciati; et essendoui poi arriuato auanti la nostra partita da Veglia il Capo Burgunder con gli officiali della sua compagnia, et con parte di essa, si assieurassimo all'hora della uerità di detta prouisione, et al presente, che ui deue esser gionta Fol. 53" tutta, non si può più duhitarne, come manco della quiete di quelle parti per liora, con gran contento di quei populi, quali tutti si dimostrano inclinatissimi alla pace: ma, se si lascieranno lungo tempo senza Capo quelli confini, et senza qualche altra provisione, come si ritrouano al presente, si può ben auco all'incontro dubitare, che possano rinouarsi li disordini, et ritornarsi forse à peggio, che mai; ne potra poi dirsi, che ciò segua per colpa nostra. Oltre quanto hanno già inteso l' Ecc " V" Ill" delle essecutioni ordinate contra Ferletich, et seguaci, commise anco il S' di Arach quella scorreria, che si fece da Fiume fino à Segna da tutti li Capi delli luochi di quel distretto, che ui si mossero ad un tiro di Artigleria nell' Alha del giorno, scorrendo ogn' uno il suo territorio particolare, et sebene all' hora non ne segui effetto buono alcuno, per essersi coloro, sentitone l'odore, ritirati per la montagna nella Morlacca; si può non dimeno sperare, che douendosi ciò continuare ogni uolta, che si sappia, che alcuno di quei ladri ui ritorni, se ne caui alcun frutto, quando però si uoglia essequire l'ordinato, et di già se ne è ueduto un buon segno con la Fol 51.

Fol. 53.

presa di quel scelerato Vie\* Vuiglienouich, che come da molti ci è stato rappresentato, fu quello, che tagliò la testa al poucro sopracomito Veniero, il quale auco si può dubitare, che per il medesimo rispetto di non ui essere Rappresentante la Serti V. di là, che lo impodisca, possa esser liberato, è fuggire quella morte, che à noi era stata data intentione di farle dare, che per ciò, et perche non si potesse negare, che fosse uera la prigionia sudetta, si risoluessimo di seriuerne al Capitano di Fiume, et ne habbiamo hanuto quella risposta, che riceuuta à Rouigno, habbiamo prescutata nell' ecco Collegio, et è stata letta in questo Eccmo Consilio; la quale contenendo cose di molta consideratione per il seruitio delle SS, V" Ecc", crederessimo, che fosse bene non lasciar senza risposta. Scrisse in oltre l'Arach al Baron D' Ech, eletto Generale di Croatia, done hauena inteso, che nolesse andar Ferletich, et al quale si hanena lasciato intendere colui di uoler donare un hellissimo cauallo enuato dalle ultime depredationi; perche Fol. 54\*lo facesse riteuere, e eastigare; et il Capitano di Segna, oltre l' haucr detto, forse per mettersi in gratia, di hauer tolto à colui la barcha, con quale era uscito, si offeri, col fine, per quanto si crede di hauere grossa taglia, di farlo ammazzare, et promettenasi di haucre appresso di se instrumenti à proposito per tale effetto: instando per ciò per buona corrispondenza con li Rappresentanti V. Serti, affine di essere auertito, se alcuno degli Vscochi capitasse, ò danneggiasse, per poter essequire gli ordini, che confessò hauer hauuti in tale proposito. Et potendo essere, che questo fosse raccordo di buona rinscita per il seruitio dell' Ecc " V" Ill" non hò uoluto lasciar di rappresentarglielo, perehe lo possano metter in quella consideratione, che le paresse; come anco se stimassero bene accarezzar, et trattenere con qualche presente, ò trattenimento di Capitani di Fiume, et di Segna; non ui essendo maggior sicurezza di questa, auanzando con qualche poca spesa la molta, che si conuiene fare di guardie, e soldati, et uisitare alle uolte quei luochi da alcuno delli Capi da mare, per tenerli in officio; ma sopra tutto stimeressimo à proposito l'accettar al seruitio di questa Serma Repan di quella gente, siano Vscochi, ò Segnani, et mandarli ad habitar con le sue famiglie lontani in leunnte, ò sopra l'Armata; perehe così si anderiano disfacendo, et legando il perieolo, che potessero commetter più danni; il che, sebene raccordato da noi con più mnni di lettere, mentre erimo in stato di poter noi

stessi esseguirlo, non fù però posto in alcuna consideratione, non

dandocene manco risposta, et ciò può forse anco esser stato causa di partorire questo disordine. Continuana in tanto nel S di Arach la solita uolontà di partire, et sollecitaua con lettere, et con messi, per sapere da noi alcuna cosa delle restitutioni; ma, sebene ne riceuessimo prima di lui l'auiso; nondimeno desiderando bauere auanti, che andar à Fiume per la sottoscrittione dell' ultima scrittura, alcuna cosa della uolontà dell' Ecc\*\* V\* intorno molti particolari, che poteuano trattarsi con tale occasione seco, ritardauimo il conferiruici; ma finalmente sendogliene capitata la noua, et hauendocela subito auisata, con farci instanza per la missione del Segretario con la detta scrittura da sottoscrinere, come haucuimo prima concertato, et dirci, che al tutto nolena partire il giorno dietro, si risoluessimo per non lasciar il negotio imperfetto, senza la detta Foi 55'. sottoscrittione, raccomandataci dall' Ecc V" così efficacemente, di non tardare d'auantaggio, et andassimo à ritrouarlo. Venne lui però alla nostra galea, per honorarci maggiormente, et compli cosi per quello aspettaua à V. Serta, per la quale ci diede le lettere, che inuiassimo, come alle nostre persone appositamente, Ci ringratiò de gli honori, et della corrispondenza, che haueuimo dimostrata all' affetto suo uerso il bene della Christianità; onde si era finalmente con sodisfattione reciproca, uenuti al fine di un tanto negotio. Giurò di hauer hauuto mira di aggiustare tutte le cose col rispetto debito à gli interessi della Serth V., re disse, che partiua contento di uederle ridotte ad un stato, che con l'aiuto, che hauerebbe dato lui alla Corte, le pareua poter promettere una perpetua quiete, et buona amicitia con li suoi Principi. Parlò delle prouisioni fatte contra Ferletich, et compagni, et mostrò sicurezza, che non sene hauesse à sentire più molestia, et di farlo cogliere, et castigare. Dimostrò di esser passato à prouisioni estraordinarie, et non più usitate in quei paesi à nostra contemplatione. Ci confermò l'ordine contra li ricettatori di quei tristi, con la pena della uita, e della robba, et con l'abbruseiamento delle case; essecutione, che ripigliò, non mai più fatta, ne ordinata in Alemagna, haueua uoluto commettere in ricompensa del disgusto, che ragioneuolmente haueua apportato à V. Ser" l'ultimo accidente, et aggionse circa il presidio di Segna quello, che già è stato detto. Noi lodassimo l'operato, et la buona intentione di S. E.; l'eccittassimo à quel più, che si poteua per il buono stabilimento del negotio, con gli utficij Fontes, Abthly, Il. Bd. XXVI.

Fol. Suv.

del presidio; per la mutatione del Capitano di Segna; et per quanto potessimo giudicare, che potesse conferire al buon seruitio di V. Sera, et in fine facessimo uffitio molto efficace per la sottoscrittione della scrittura nel modo, che ci era stata da lei mandata, senza alteraria: ma hauendo lui dimostrato sommo disgusto di tale tentativo con quelle parole, che all' hora auisassimo, di non essere obligato à tali sottoscrittioni; di non essere ne noi, ne lui eletti per far noua capitulatione: ma solo per essequire la già fatta: si uenne alla sottoscrittione della riformata, et si diede fine à tutto il negotio con essa, quale per appartenere simplicemente à V. Serth, et non alli suoi Principi, et che importaua à lei sola, et non à loro, et per essere anco stata ella presentata da noi, desideranimo auidamente, che fosse fermata con la sua sottoscrittione, credendo, non di douerne rapportar biasimo, è reprensione, come quasi scoprissimo nelle sue lettere di 9. del passato: ma lode, rispetto à gli interessi suoi; poiche, se lui per la sua parte ce ne haucsse presentata una simile, senza dubbio alcuno non l'haueressimo noi sottoscritta; lasciando però al prudentissimo giudicio di questo Ecc. Senato il considerare, quanto peggio sarebbe stato il lasciarlo partire, senza che la sottoscriuesse; sebene deue riuscire con somma merauiglia il considerare, che sapendosi per lettere nostre di 24, luglio, che doppo le restitutioni si doueua sottoscriuere la detta scrittura, non ci sia mai stato detto alcuna cosa circa essa, se non con le lettere di 9. di Agosto, nel qual tempo si doueua esser certi, che il tutto fosse già terminato. Con qual occasione aggiongeremo anco, stimar noi nostra gran disauentura che gli

suoi alla Corte; per la fermezza, et assignamento del pagamento

rollini di quà ci siano, non sapiamo per qual causa, uenuti sempre Foi. 57. fuori di tempo; schene noi habbiamo sempre data commodità auuntaggio, per poterceli far hauere opportunamente, come dalle nostre lettere si può uedere. Il che seruirà per quante ragioni potessimo addurre per nostro scarico, e per fine di questa mia attione, nella quale, se con qualche lunghezza hanessi forse trattenuto truppo le Ece" V" Ill"", supplicole ad iscusarmene, hauendo ubolto con la unartaione di molti particolari notificar anco à quelli dell' ece" loro, che non si fossero all' hora ritrouati nell' ece" Senato, quanto si sia ottenute con le speranze, che si possono hauere della fermezza di quella quiete,

che prouata prima con gli ufficij, si sarà forse ottenuta col mezo dell' armi, sehene con tanto dispendio et altri accidenti partoriti dalla guerra, quanti sono intesi, et sono ordinarii di essa.

Mi fauori II S' Dio nel principio di questo importante affare, che hausesi à sernice la Ser<sup>3</sup>. V. nel maneggiano, et trattarlo, la prudenza, et uirtù singolare della quale lo ridusse anco à segno, che non è stato poi ne facile, ne possibile à poter esserne sturrebato il buon essito da tanti accidenti cattiui, che ui si sono attrauersati, et io seguitando li documenti, et fiastruttioni prudentissime accidenti da lei, non bò potuto deniare da quel dritto camino, che con esse mi dimostrò, et segnò; fino che soprauenuto l'Ece<sup>4</sup>.
Contarini, col mezo della grande isperienza, et ualore, che sh essercitato in tanti altri carichi, et col suo solito ardere, et zelo nel publico seruitio ui sì è posto fine; ne potena essere certo principiato, ò finito da miglior mana, che dalle loro.

Troussimo alla carica di Generale in Dalmatia l'Ece\*\* S. Giust' Ant Beligno, il quale, sebene in cattino stato di sanità, vappi nondimeno mirabilmente à quel bisogno, che teneuimo della sua singolar isperienza nelle cose attinentì à questo negotos: Sig\* attissimo ad ogni gran maneggio, et di quel nulore, che non ha bisogno del mio testimonio, per essere notissimo da gli effetti, che in seruitio delle cose di V. Ser§ se ne sono ueduti.

Il medesimo si possono promettere le SS. V. V. Ecc<sup>®</sup> dall' Ill<sup>®</sup>
S' Filippo suo Fratello, Capitano contra Vscochi, eletto Gonernator
de' Condennati; poiche incaminato da giouine nel seruitio, et carichi
da mare, ui si impiega in maniera, che non può duhitarsi, di non
uederlo ottimo imitatore delle uirtù fraterne, et atto ad ogni seruitio
della sua Patria.

Maneggiò con tanta prudenza l' Illi<sup>na</sup> S, Aluise Zorzi Prou' della Cauagleria dell' Istria, oltre quello, ehe aspettaua alla sua carica, il negutio della restitutione di Zemiao, che non poteun desiderarsi d'auantaggio, hauendo essequite quelle commissioni, che ui hebbe, con ogni decoro, et riputatione di questa Ser<sup>na</sup> Rep<sup>n.</sup>.

Habbiamo molte uolte rappresentato secondo le occasioni il medio dell' lli<sup>20</sup> S' Francesco Pisani, Prou' di Veglia, et la maniera prudente. con che regge quei populi; aggiongo al presente alle S. S. V. V. Ecce" meritar quel gentil huomo sommamente la loro gratia, per li sopradetti rispetti, et per il splendore, con che li accompagna.

Fossimo condotti à Veglia dalli Clar<sup>20</sup> SS<sup>40</sup> Pietro Pisani Gou<sup>4</sup> di Galen, et Fabio da Canal sopracomito, quali unito al ualore, hanno deditissimo l'animo al seruitio dell' Ece<sup>40</sup> V<sup>40</sup> Ill<sup>41</sup>; onde et et on le galere benissimo all' ordine, et atte ad ogni impresa, et con la uita, et sostanze danno chiaro segno di non hauer maggior pensiero, che quello del servitio loro.

Fel. 58v.

Godessimo aneo un pezzo l'assistenza del Clar<sup>mo</sup> S' France seo Gussoni sopracomito, alla uirtù, et ualore del quale sendo troppo angusto campo il fermarsi à Veglia, si ridusse però all' Armata, doue si essereita, come hà fatto sempre.

Et habbiano goduto sino al fine, con molta nostra obligatione quella del Clar-® Y. Lorenzo Loredano, Gou" di galea, il quale indeffessamente, et molto tempo solo lià sostenuto la carica di condurei hor quà, hor là; sebene et per la qualità della galea, ridotta somma perfettione, et per il ualore, et isperienza della persona, ern degno di maggior impiego. Venne ad accompagnarmi, et si fermà anco te mesì meco il Clar-® S' Alessandro Valier dell Ille S' Francesco, gentil' huomo, che per ogni conditione di ualore, apirito, et isperienza unch hà die inuidiar alcuno della sua qualità, et che, come ha giù dato saggio à questo Ecc-® Senato, et à noi in questo uiaggio di quanto uaglia, dà largo campo di promettersi di lui ogni gran riuscita.

Fol. 59.

Condusse! Ecc. Contarini seco il Sig' Francesco suo nipote, giounie di somma espettatione, et ornato di ogni uitr\(\tria,\) che, sebene unico, et sola radice della sua nobilissima cass, dedicatolo nondimeno tutto ai seruitio della sua patria, usole habilitarlo pi\(\tria\) tosto con l'osseruation delle cose \(\tria\) quei maneggi, e he possono renderlo atto \(\tria\) excririra, che conscruarla nelle morbidezze, et negli aggi senza fatico.

Douerei dir molto attorno il merito, isperienza, e ualore degli Gee" SS" Dottor Frandino, et l'andido, dattidi da V. Ser" per gonsultori nelle cose, che fossero potute occorrere della carica: ma mi rimetterò à quello, che è noto ad ogn una dell' Ece" V", et non sha bisogno di testimonio; solo affermandole, ehe ogni sogno, che daranno à questi ualorosi, e degni soggetti della loro munificenza, e gratitudine, sara ottimamente impiegato. Il Sig' Gio: di Manzano, adoperato da noi tanto, et che cosi uolontieri si è sempre impiegato in tutto quello, in che stimassimo bene ualersi di lui, manchò di uita nel fine di tutto il negotio: era soggetto di spirito, e ualore, et merita la sua memoria, et le sue fatiche, che la Ser<sup>a</sup> V. le rimuneri nelli suoi più congionti, conforme al suo nietoso instituto, et antiera caratià.

Fol. 55\*.

Venne à portar l'auiso della felice assuntione al Principato di V. Sea" il S' Sea" Marco Otthobon, gentil' buomo di quel merito, et ualore, che è noto, et che quotdianamente impiegato nel suo serutito, apparisse chiaro à tutti, et non hà bisogno di mia testificatione. Ad imitatione del quale m. Marco Antonio suo figliuolo, che serui per coadiutore fino alla partita di V. Sea" da Veglia, si dimostra et con la uolontà, et con l'opera, che uolentieri, et proutamente impiega nel seruirin, altretanto desideroso della sua gratia, quanto si sforza di meritarla con la sua prontezza, et buon seruitio.

Habbiamo hauuto per Segretario m. Giacomo Vendramin, quale con tutte le sue indispositioni, carica di casa, et famiglia prontamente eletto da me uenne à seruirei : et hà durato tutto il tempo nelle immense fatiche, che lià conuenuto fare per la multiplicità della serittura, congressi, et trattationi, senza stancarsi con la uolontà, per rendersi meriteuole di quei fauori, che dalla benigna giustitia di V. Serti li sono stati impartiti, testificando con l' opera, che ogni fatica, et ogni impiego nel seruitio dell' Ece" V" saranno prontamente da lui abbracciati; quando non sij rihuttato dalla sforzata necessità, come conosce esser al presente, per la dispendiosa Residenza di Milano, alla quale è stato dall' Ecc " Collegio in sua absenza destinato; non essendo ueramente in stato, ne per le sue continuate indispositioni, ne per la sua fortuna, et carica di famiglia, et casa; non bauendo massime prouisione, ò emolumento alcuno dall' Ecc" V". di poter abbracciar questa, come uorebbe, et l'Ece" V" à suo tempo intenderanno.

Fel. 60.

M. Gio: Perazzo successe per Coodiutore nel luoco dell' Otthobon, et hà compitamente corrisposto alla mia aspettatione, et alla proua fatta altre uolte della sua uirità dall' Ece\* Contarini. Per questo lo rappresento all' Ece\* V\* degno della loro gratia, et di quel merito, che nell' affaticarsi per loro si uà più sempre acquistando. Di me non dirò altro, senon, che quella buona sulosatà, che sempre prontamente hà spesso in loro seruitio, abbracciando le occacasioni, che di seruirle mi hanno elle alla giornata porte, è stata con ogni candore, spirito, e diligenza spesa anco nella upasata; et se bauessi hauuto maggior telestro, sarel anco restato più consolato, per più uslere à seruirle: ma ad ogni modo, hauendo dato, quanto hò potuto, uengo ad hauer sodifiatto pienamente al mio debito; et spero, che alle mie imperfettioni siano l'Ecc<sup>a-</sup> V<sup>a-</sup> Ill<sup>a-</sup> per hauere benigno rigurardo.

## Relazione

## di Germania de s. Polo Minio.

1620. 9. Novembre.

Sermo Principe.

Il lungo, fatíceso, et pericolosissimo peregrianggio, c' hè conuenuto far io Polo Minio seruitor deuctissimo di V. Sea\*a, astretto da miei grautissimi interessi, et dall' obligo di condur alla Patria la mia famiglia, sicome m' hà dato occasione di urder, praticar, et osseruar molti particolari de gouerni; et delle potenze de diuersi Principi, della natura, et affetti de loro suditi et penetrar con fondate information; l'origine, le cause, et il fini delle correnti commetioni della Germania; così stimando che nelle congionture de prescuti tempi, il raconto di ciò veridico, con l'incontro che l'Ece V. V. hauerano d'altre relationi, et da tant' altri suisfi, possa conferir a qualche occreenza de loro interess' Ho giudicato mio debito di dar riuerente parte di quanto segue.

La piu stimata soleuatione contra la casa d'Austria è statta quella dell' Orgaria, quando fa chiamato Cabriel Betlem Principe di Transiluania alla Corona di quel Regno, da Caluinisti, et Luterani; essendosi perciò ueduto l'Imperator Ferdinando l'anno passato ridoto in estrema necessità, batuto fin sopra le porte di Viena, nella qual Città haueua anco infiniti nemici: onde fiù gran merauiglia c'habbia potuto saluarsi; dalla qual graue opressione restò allora in parte olleuato per il Rè di Polonia i) suo cognato, il quale permisse a Giorgio Humonai i) ongaro di condur in ongaria buon numero de

<sup>1)</sup> Siglamund III.

<sup>2)</sup> Georg v. Homonns, Judex Curise and Oberster Mundschenek.

Fol. 1.

cosachi da quel Regno dalla parte di sopra Cassouia; che Betlem dubitando d'esser assalito alle spale, conuene retirarsi in Possonia.

Questa mossa non solo diede uigore a Boemi, ma anco fece rissoluer gl'animi occulti, e dubij, onde nell'Austrie, nella Morauia, nella Slesia, et nelle terre franche, si scoprirono infiniti contrarii a S. Maestà, Betlem maneggiò con molta secretezza questa pratica, lasciandosi intender di far gente per soccorer l'Imperator: ma dall' altro canto mandò secretamente et cautamente, Marco Vaiuoda in Boemia a serar l'unione; al quale Boemi per sua mercede promissero me scudi et tutto questo fu con assenso de Turchi, quali conoscono perfettamente quanto importi per loro la diuisione della Germania, restando sicuri per questa strada da una guerra da quella parte tanto da essi stimata, oltre la speranza di poter metter piedi col mezzo di queste riuolutioni nell'ongaria superiore, come senz' altro può succieder, se la prouidenza Diuina non resiste. Passò Betlem con gran felicità in ongaria, et senz' oppositione s'impadroni delle fortezze di Sachomar 1), et Tochai; et della Città di Cassouia, e quasi di tutt' il Regno; eccetto del castello ili Possonia, doue stà la Corona custodito dal Palatino Forgaz; prese anco a mau salua il general Audrea Doci 2) mandandolo prigione in Transiluania nel castello di Fogaras, doue poi passò ad altra nita, et sù quello che gia 4 anni mi fece prigione in Sachomar.

D'allora in quà hà fatto ogui suo possibile per impadrouiris della corona, nos aempre il castello s'è tenuto per l'Imperator et la fation de Catoliri ancor che debule, hì saputo così hen maneggiarsi, c hà fatto ressistenza senza forze, col solo negotici bene promettendo; hora spaggendo sensi di discordia fra Caluinisti, e Luterani. Finalmeute tà deliberato far usu dieta generale in Bistrizza, con l'assistenza non olo di tutto il, Regno, ma ancor d'Ambr' di S. Maesta Cesarea, et d'altri Principi confinanti. Questa auco perche Betlem scopri che il progresso di essa non li toranna z conto: suadi, et il negoti esti imperfetto, et per mio creder penso, che non riuscirà così facile a Betlem potersi incoronare. Circa le sue forze, hà delle use genti assoldate in Transitianni intorno a \( \frac{1}{2} \) soldati, la maggior parte a causilo: ne può haucre anco causti dall' ongaria altri \( \frac{1}{12} \). E di et d' anni 40 incirca senza fajiulio in nom totto sana. Hà un solo fratelle poce atto a

<sup>1)</sup> Sauthmar.

<sup>2)</sup> Andreas Dozi, General-Capitin v. Oberungern.

Fol. 2.

gouera ar Populi, che però Transiluani non lo uogliono per Principe; tutto che Betlem l'habbia tentato. Non è molto amato nella Transiluania gouernando con termini tiranici, se ben hora si guarda d'usarli; anzi si sforza quanto può di rendersi beneuoli gl'Ungheri. Era gentil'huomo prinato; ma principale, et richo di essa Prouincia. Consegui il Principato quando Turchi del 1613, scacciarono Cabriel Battori, del quale egli era Ambor alla Porta ottomanna, et maneggiò il negotio con accortezza che Turchi glielo diedero. Ultimamente era caduto in grandissima diffidenza di essi, et se non succedeua questa sua mossa, che tanto a loro torna a conto: Schender Bassà generale delle trè Pronincie, hauena ordine con bona occasione prinarlo di uita; ma lui insospetito, caminaua tanto cauto, et sempre con bone guardie, che non fù possibile effetuarlo. Mentre si preparaua, et faceua genti per entrar in ongaria operana tanto tacitamente, spargendo anco uoce, che intendeua dar agiuto all' Imperator che pochi auanti l'effetto se n' accorsero. Procurrò anco di rendersi ben affetti li Principi suoi confinanti di Moldauia, et Vallachia, hauendo con Ambasciate honoreuoli complito con essi, et particolarmente col Principe Gratiani 1), del quale assai piu dubitaua; per il che lo gratificò d'un imprestido de c(echi)" cinquemille; se hen dopo la sua partenza non restò per questo esso Gratiani di tentar, così alla porta, come nella Provincia col mezo d'alcuni mal contenti; di farsi elleger Principe; il che essendo per tempo capitato alle sue orecchie, prouide, et concepi tant' odio contra di lui, che d'allora in quà l'hà sempre perseguitato, et l'hà messo in tauta diffidenza con Turchi, ch' è succeduta, come hauerà inteso la Serta V. la prinatione sua dal Principato della Moldania.

Il Bassa di Buda, et quello di Temisuur, hanno ordine ad ogni suo como nuoresi in suo agiuto; ma egli mon si servirà di questi soccosi, se non astretto da grandiasima neccessità: ben di continuo stà in officio con loro, guardandosi però dal laseiarseli aprossimare; et piu tosto procurerà, et si conteuterà, che gli mandino in agiuto qualche handa de Tatari; poi che di essi non tenne, che gli leuino fortezze, come farebano Turchi, seruendo Tartari solo a terrore, et per farincursioni, e depredationi et non per fermarsi in alcun luggo. Si fà stimare, et temere, essendo perettò in concetto d'humon ualorsos. È

Fol. 27.

<sup>1)</sup> Gralinni, Fürst v. Nanns, seil 1619. Woiwode der Moldan.

Fol. 3.

Caluino, se ben in Transiluania ui sono piu Luterani, Ariani, et Sabbatarij, che Caluini fra questi ui sono grandissime discordie, ancor che al presente siano tutti uniti; ma in caso di caduta della casa d'Austria, nascerano indubitatamente molte dissensioni fra di loro.

Bhalla Transiluania caua d'entrata e<sup>et a</sup>na, piu se ne cauano in Moladia, et Vallachia, tutto che le Prouincie siano assai piu pouere, et meno habitate, perche in quelle si mèttono le grauezza a beneplacito del Principe. ma in Transiluania hà le sue contributioni, per le quali gli bisogna anco usar gran destrezza con Populi.

Può metter insieme sin "i combatenti, et piu quando si trattasse dell' interesse della Prouincia, la quale è dalla natura fortissima tutta circondata d'aspre Montagne con pochi ingressi, onde facilmente si può difiender. Ilà per entro molte fortezze di grandissima consideratore, et ui sono sette Città, oltre alcun altre, assai helle habitate da una collonia de Sassoni, i quali godono molti priuleggi, et giuriditioni, con la superiorità del Priucipe. La Prouincia è piena di rouo, non solo di belle Città com hò detto, ma anco di castelli, et uillaggi; hà siti stupendi; et in somma delle belle c liabbin eresto la natura.

Questo Principe però, si può piu facilmente mantenere, che gli alfandauia, et Vallachia, che sono in campgana aperta, senza fortezze, o rettrate; del stato de quali è ben ch' io ne dica alcuna cosa toceando appresso qualche particolar de Tartari che se ben sono materir così iontane, hanno però qualche conessione insieme. Il Principe di Moddauia hà d'entrata e''. Em piu, et meno, secondo,

che il Principe piu, et manco le pone; el l'amo passato ch' io mi son fermato colò, sò che il Gratinii i ha causti piu di mo Può metter in campagna sin me causali arciri, che sono la piu braua gente di quelle Protincie, tutta obligata seruir al Principe senz' altro stipendio per certe essentioni, che godono ordinariamente; his solo 500 tra fanti, e causlli pagati, della sua guardia. Paga di tributo alla Porta SS sonne d'aspri, che sono seudi mo l'aspri, che sono seudi mo l'aspri, che sono seudi della sua guardia. Paga di tributo alla Porta SS sonne d'aspri, che sono seudi mo l'aspri per ananzar di merito, uolontraiamente ne aggiones sei, che prima erano \$2; che con il donatiui, et quotidiani presenti alli Bassa questa spesa ascende alle 150 sonne. Vano, et utengono infiniti Turchi, che tutti rodono quel misero paese. Tiene il grau signor da poethi santi in qua, un Bassà generale a Moncastro per tener in freno quelle Prouincie, e per rispetto de Cosachi; lugo, et si tono nolto atto a questo seruitio per esser in mezo, et a con-

- Coule

fini de tutti, non molto lontano dalle boche del Danubbio, il quale serue a maggior agrauio di quelle Prouincie, perche sotto pretesti di fabricar, di fortificar, et d'altre inuentioni, uuol ancor lui auanzar cento e piu mille c<sup>ut</sup> all' anno.

Quel di Vallachia può cauarne d'entrata nell' istesso modo; ne paga alla Porta solo somme 33 di tributo, è sottoposto all' istesse mangiarie; ma però non a tanti pericoli com' è la Moldauia; et li Principi, e populi uiuono assai piu quieti. La Moldauia però è piu richa, li mercanti, et Baroni guadagnano molto piu in essa. Può cauar - soldati simili alli sopradetti: ma non tanto ualorosi: et qui sono Populi piu fideli et stabili. Da queste Prouincie potrebbe la Ser" V. cauar bona summa di Cauallaria, come racordai l'anno 1617 del mese di luglio con una mia copiosa scrittura; essendo che si possono condur per uia di Vidino, et della Bossina in 15 giornate a Spalato con facilità come jo con l'occhio proprio, hò diligentemente per seruitio della mia Patria osseruato, ne ui saria altra difficultà; ch' il passaporto, il quale con pochi donatiui si potrebbe non solo conseguire, ma anco sostentare; dica chi uuol in contrario cosi è la uerità, et questo scruitio si farebbe con assai manco spesa di denaro, e di tempo, che non s' è fatto d'olandesi, sicome in essa scrittura particolarmente hò descritto.

Fol. 3".

A questi à Principi torna grandemente a conto, che il Turcho sio occupato nella guerra con Christiani. Facilmente per sottames da tante granuezze et dal timore d'esser privii del carico in questo exno si soleuano, et fanno una gagliarda diuersione; si come in effetto s'è ueduto nelle passate guerre; et però l'Imperator et Polacelii, ne fianno grandissimo capitale, fomentano il seacciati, et il trattengono; ritrouandosi al presente in Polonia il figlioni di Simeno Vaionda, et alui era Rudulo Serban Vaiuoda della Vallachia che ultimamente morse, et thera uine Petrasso figliono del fannos ilichial Vaiuoda.

Li Tartari possedono un grandissimo paese, et sono de diucres sorti; matecando quelli che sono al proposito dirisolo delli precopansi, et di quelli che habitano di quà dal fune Nieper. Questi hanno per capo il gran Cum, et possono useir in campagna fin al n° di 70, oue 80 mille; obediscono il gran signor. il quale il manda alla guerra di Persia, de ongaria, et done piu il piace. Questi sono quelli, che tanto molestano Polachi, et vono come uendicatori dell' offese, e dello Cosachi a Turchi; da che nascono le continue differenze fra questi doi potentati: uodendo Turchi che Polachi tenghino in frenco cosachi,

Fol. 4.

Fol. Av.

gran consideratione.

et Polachi, che Turchi facino l'istesso de Tartari, onde di continuo si nutriscono disgusti fra loro. Ogn'anno entrano Tartari in Polonia, depredano, et fano una gran quantità de schiaui, ne se li prouede mai, tutto che sarebbe molto facile il fario, essendo questi da non stimarsi punto, spogliati d'armi, et d'ogni esperienza militare; non dimeno, o gran miseria de Polachi, si uede un solo Tartaro, legar, et condur otto o dieci di loro senza imaginabile diffesa, come se fossero tante pecore, et de fanciuli fano a punto come si costuma in questi paesi de capreti, portandoli in gropa nelle bissache; atachati alle spale, et daunnti; et ritornano così carichi di preda, che mille soli Cosachi sarebbono basteuoli fugar " di loro, ricuperando le prede; ma sono tanto tarde et debeli le prouisioni; et gl'animi cosi inuiliti; che al sentir solo nominar Tartari, tutti fuggono, ne il Rè, o gl'altri capi si curano metter guardie opportune alli passi, le quali facilmente potrebbono ouiar a tante miserie. Jo nell'uscir di Moldauia passato il fiume Nistro, poco mancò, che in essi non incapassi, perche doi mille di loro s'accostorono, insieme con alquanti Turchi, alla fortezza di Camnizza per riconoscer il sito, et diffesa di essa mandati a quest' effetto da Schender Bassà generale, et però hebbi un gran spauento, et conueni afrettar il uiaggio assai piu dell'ordinario. Questi sono signoreggiati dal grau Cam della famiglia Gierei, della quale ui sono doi colonelli. Il dominio è stato leuato dal Gran Turcho dalla persona di Meemet Gierei della prima et uera linea; perche non era cosi prontamente obedito, bauendolo condoto con ingano a Constantinopoli, et poi mandatolo priggione a Rodi, doue lo trattengono sotto diligente custodia. Questo Meemet hà anco un fratello minore, bellicoso, et grandemente amato da suoi suditti, il quale accortosi delli andamenti de Turchi, piu cauto del fratello anticipatamente fuggi ricouerandosi nel Regno di Persia, doue tuttauia stà molto ben ueduto da quel Rè. Turchi poi posero nel Dominio un cuggino di questi, dal quale hora sono in tutto, et per tutto obediti, tenendolo in freno con la priggionia di quello. Polachi in caso di guerra col Turcho procurerano d'bauer appresso di sè uno di questi fratelli per metter sottosopra la Tartaria, et diuertir qu'el paese per questa uia dalli loro danni, ch'è cosa riuscibile, et di

Deuo dir anco auanti ch' io entri nelle cose di Polonia qualche particolar de Cosachi, poiche tanto molestano Turchi, et sono tanto temuti da loro. Questi habitano in certe isolete del fiume Nieper che sbocha nel mar maggiore, alle quali con grandissima difficultà, et pericolo si pnò accostare con barchete, così per la rapacità del fiume, come per li molti sassi che sono attorno di esse, che però chi non bà la praticha può facilmente pericolare. Escono questi fuor di quel fiume con barche simili a punto a quelle d'uscochi, et nauigando per la costa sin uicino alla bocha del stretto di Constantinopoli, uano facendo prede di grandissima consideratione, con morte, et uccisione di quanti gli capitano alle mani; mettendo terrore sin all' istessa Città, retirandosi poi alle loro tane, doue sono sicuri da tutte le potenze del Mondo; l'esempio d'Vscochi è tanto simile, che non si può aggionger d'auantaggio, pretendendo Turchi, che Polachi possino trattenerli come suoi suditti. secondo c'hò detto: onde per questo, e per caggione de Tartari, sempre sono grandissimi rechiami da una, e l'altra parte. Possono esser circa m tutta buona gente, assuefata al patire, et che adopera benissimo l'arcobuggio. Polachi per dar riputatione alla loro militia la chiamano tutta sotto nome de Cosachi.

Il Regno di Polonia si separa dalla Moldania al fiume Nistro, che sbocha nel mar maggiore; chi uolesse discorer tutto quello occore di questo Regno, saria cosa troppo lunga per esser grandissimo, diuiso in amplissime Prouincie, pieno di Populo, et opulentissimo; ma douendo restringermi alla breuità, dirò che è bastante a sostentar una guerra col Turcho, potendo, quando si unischa alla propria, et neccessaria diffesa metter insieme cento mille caualli migliori de Turchi. Hà in se molte giuriditioni, assaissimi gran signori, et Principi, pieno di richissimi Prelati, et posso dir che quasi la 3º parte di esso, sia de beni Eclesiastici. Concorono tutti li Popoli del Regno con gran diuotione alle chiese, onde li religiosi hanno più comodità de Mondani. Si governano a Republica se ben hanno Rè; il quale non hà autorità nel gouerno di statto, dispensa però tutti li carichi, così Eclesiastici come secolari in chi piu li piace, pur che sia nobile Polacho. Sono li grandi fra di loro diuisi, dipendendo parte di essi totalmente dal Rè per li beneffitii ricceuuti, et che sperano riceuere per l'importantissima autorità di tanti carichi, di tanta dignità, et entrata, che concede a suoi dependenti Altri sono contrarij a questa fatione, dolendosi publicamente, che esso Rè habbia preso per moglie dei Austriache contra il gusto, et l'interesse del Regno hauendo naturalmente poca inclinatione alla casa d'Austria Che con detrimento della libertà della loro Republica pregiudichi spesso alli prinileggi del Regno, facendo da se stesso molte

Fol. 5.



Fol Sy

Fel. 6.

cose scaza l'ordinarie diete. Ch' habbia sotratto il Marchese di Brandenburgh dal solito Homaggio douuto al Regno. Che si lasci piu gouernar da donne e da Gesuiti, che dal proprio giuditio, chiamani dolo effeminato, et di poco ualore; uantandosi questi che s' hauessero capo proportionato alle forze, et grandezza del Regno, prudente, et sauio che farebbono le merauiglie. Hà questo Rè appresso di se una gentildona Todesca, che andò con la prima sua moglie in Polonia, la quale chiamano la Pana Orsola 1), c'hà saputo cosi ben captiuar l'animo suo, ch'ogn'uno cerca d' bauerla fauoreuole per ottenir gratie, et fauori, conuenendo cosi fare anco la propria moglie, et li figliuoli; et è opinione, che con questi mezi si sia grandemente arrichita. Tutto il Regno bà riceuuto gran disgusto, che habbi tacitamente permesso a Cosachi di passar al seruitio dell' Imperator contra li publici proclami da lui stesso ordinati: dicendo che il termine del buon gouerno ricereaua, conseruarsi neutrali per non disgustar li loro confinanti, da quali ricceuono col comercio tant'utile, et beneffitio, in loco del quale perciò hora non aspettano altro che danno, et guerra, uiuendo in continuo pericolo d'ongari, et Slesiti c' hanno longhissimi confini seco, potendo queste nationi entrar nel Regno senza impedimento, per esser il pacse aperto, et la Città di Cracouia poco forte: attribuendo anco a questo il motto di Turchi, che all instanza di Betlem Gabor si siano mossi a molestar li confini di Polonia per diuertirla dall'agiutar l'Imperator, et dal disturbarli l'incoronatione, et così tirato sopra il Regno una tanto importante guerra. Hanno anco Polachi in se stessi molte discordie, et diuisioni, perche li grandi che sono li Palatini, li Starosta ciò è capitanij delle Città, li Duchi, et altri gran signori seruono per capi di fatione al resto della nobiltà pouera, et al Populo onde ui sono molti di essi, che possono metter in campagna fin otto, et dieci mille persone. L'esempio del Palatino di Cracouia morto nel tempo ch' io mi trouauo in quella Città lo dimostra chiaro, perche sotto pretesto delli disgusti di sopra narrati, si soleuò contra il Rè, facendo un Rochos come loro dicono, mettendolo in estremo pericolo di perder la corona. La contadinanza è talmente tiraneggiata, che sono neccessitati per sicurtà propria prohibirli ogni sorte d'armi fuor che bastoni; il che certo è degno di gran compassione, perche li trattano come se fossero tanti schiaui,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ursula Jeint, ein Hoffräulein der Königionen Anon ond Constantia von Pohlan, welche auch die Correspondenz des poloischen Hofes mit dem kaisarliches besorgte.

Hanno intimato una dieta generale per li 3 Nouembre prossimo così per il timore della guerra de Turchi, come per questi altri rispetti; et si giudica da persone saule, che in essa possi succeder qualche riuolutione: la fatione del Rè desidera la pace piu assai dell'altra; sono però in gran pensiero, essendo tutto il Regno circondato da capitalissimi nemici. Dalla parte di Moscouia non sono in tutto sicuri della pace; hanno il Turcho et Tartari alle spalle; sospettano d'ongari, et della Slesia: le piaghe interne sono anco graui; così per li mal contenti, come per quelli che desiderano la lihertà della conscienza, quali se hen frequentano le chiese, et mostrano esteriormente diuotione; ogn'uno però a ensn sua la fà alla peggio; credono pocho, et sono infetti della peste di Caluino, Lutero, et d'altre simili false religgioni. Nell' esercitar la Giustitia contra nobili si usa grandissimo rispetto, et partialità ogn'uno fa a suo mndo, et guai a quelli forastieri, che capitano in quel Regno senza l'appoggio di qualche grando; ma quando uiuono sotto la protetione di qualche d'uno di essi, sono rispetati; sehen poi li costa gualcosa, poco importa, guando per altro torna conto il farlo. Tutti li sopra narati rispeti fano creder c' habbino da procurar a tutto lor notere la pace col Turcho, non dimeno non restano di far qualche prouiggione, haucudo inuiato il loro generale con buon numero di cauallaria alli confini di Moldauia, nella qual Prouincia com hò detto si troua Schender Bassa generale, con Turchi, et Tartari, onde ben presto s' intenderà qualche fatione. Il Gratiani tiene intelligenza col generale de Polachi, et se Schender Bassà in guesta sua prinatione del Principato non lo coglie all' improuiso; fuggirà unendosi col campo Polacho; sapendo io che tiene il suo hauere nel castello di Chotin situato sopra fiume Nistro alli confini; l' hà pressidiato di persone confidenti; inuiatoui ultimamente 4 pezzi d'artigliaria. Le quali turbulenze si preuedeuano sin quando mi trouauo in quella Provincia, havendomi mostratto il Principe Gratiani li commandamenti della porta, che douesse andar al campo con tutta la sua gente sotto Schender Bassà, et romper con Polachi, et l'istesso anco a quel di Vallachia; il che mi fece rissoluer più che da fretta partirmi da quelli paesi; mutandomi dall'opinione c' haueuo di repatriare per uia di Constantinopoli, perche dubitauo incontrar nelle militie, che giornalmente capitauano per quell' istesso camino dalla Dobrizza, et Bulgaria, et per li trauagli dell' Ecc " S' Bailo per li quali tutta la nostra natione si trouaua intimorita, et in gran confusione.

Fol. 6.

Fol. 7.

Fol. 7.

Il gran Marescial di Polonia hà trattenuto appresso di se con ordine del Rè m. Simon Nicolich, che altre uolte era Dragomano di V. Serth in Constantinopoli, il quale ueniua meco in questa Città a trouar la sua famiglia, con fine di mandarlo, in caso continui la rottura col Turcho; in Persia, così per muouer il Persiano, come per chiamar il fratello del gran Cam de Tartari per metterlo in Dominio et dinertir da quella parte il timore, et il danno Se Turchi sono spinti da Betlem Gabor et se hanno quelli fini che si discorono, d'auantaggiarsi nel dominio del ongaria superiore, et di nutrir le discordie della Germania . non resterano mai di molestar, et tenir in continua gelosia Polachi da quella parte della Moldania, per dinertirli dal disturbo che possono dare ad esso Betlem, et di prestar agiuto al Imperator potendo farlo con li pretesti de danni de Cosachi, et del preteso donatino o tributo, che denono Polachi a Tartari; senza dar materia di condoglienza all' Amhasciator della Maestà Cesarea alla Porta; sapendo io per uia del Principe Gratiani, che quotidianamente ricceueua littere dal Baron Lodouico de Molart, che Turchi passauano seco offitij di uoler mantenir la tregua, et che non hanno parte alcuna nelli motti d'ongaria uolendo mostrar d'esser neutrali per ogni buon rispetto in caso passassero felicemente le cose del Imperator. Nell'occorenze di guerra impongono Polachi estraordinarie grauezze di miliona de ducati per uolta,

Il Rè nel suo particolare ananza assai: per che non solo ha buone intrate et assegnationi, ma in queste occasioni di grauezze estraordinarie s'a nuantaggia molto, onde è opinione c'habbia assai oro. È d'ett di 54 anni; 34 che regna. Ha il primogenito con la prima moglie d'ett di circa 22 anni, amato dal Regno, onde è cosa sicurissima che l'habbiano da elleggere dopo il Padre. Ha poi altri figliondi con questa seconda a quali può abbondiartemente proueder; rispetto alli Vesconati di 300 in .... fiorini d'annua intrata, che sono nel Regno; et altri offitigi digrandissima auttorità, et richezza.

Li grandi del Regno desiderano grandemente l'unione con la Sero-V. I' hò scoperto da molti discorsi passati col gran Cancelier, col gran Marascial col Duca diSbaras, et col Starosta o capitano di Sandomir, et da molti altri con che m'è accadato trattare per riccuere agiuto nel mio uiaggio, senza 'apoggio de quali, non sarei nell'ippesenti tempi mai uscito da quel Regno ne passato per la Slesia, salno, li quali non solo con honarcouli esteriori dimostrationi, hò conosciuto affectionati: ma auco con effetti d'inuti, et de fauori prestatimi nell' usci sicure del Regno mi si sono in questo confirmati; et per il mio debol senso giudico, che se la guerra col Turcho anderà inanzi, che la Serte V. sarà ricercata di lega, la quale si persuadono potersi concludere facilmente per non ui esser fra queste doi Republiche, come dicono, diffidenza, ne interesse alcuno de confini, potendo la Polacha per terra in paesi lontanissimi dall' Italia infestar il Turcho, et far grandissimi acquisti; et la Veneta per uia di mare, et auco di terra in paesi medemamente lontanissimi dalli suoi far l'istesso. Ne deuo restar con quella piu riucrente maniera, che posso, et deuo de dire a questo proposito; che nedendo l'institutione sapientissima et prudentissima appoggiata al termine di statto, et del buon gouerno di questa Serma Repea di tener Ambi per quasi tutte le corti del Mondo che stimerei anco molto a proposito osseruarla in questo Regno, nel quale ni concorono così importanti dinersioni, come sono quelle de Turchi, et d'Imperiali; oltre la riputatione, et agiuto che ricceuerebbono da questo li negotii de particolari, che pur sono di gran consideratione, così per terra come per uia di Dauzicha per mare aggiontaui la materia tauto importante delle Biaue, et l'apertura gia incaminata della strada di condur genti da quelli paesi; non ui uedendo contrario di momento rispett' alli segnalátissimi beneffitij che da ciò si conseguirebbono; Fol. 8. et quando in questa congioutura de tempi la Sert V. hauesse publico ministro in quel Regno, potrebbe senza dar minima gelosia fomentar Polachi in questa guerra col Turcho, che tanto importa all'interessi di lei; et far anco in altri tempi secondo il bisogno altri offitii, ne

quali nou deuo, ne posso per hora penetrare.

Passai col fauore de quelli signori Polachi necompagnato da persona
d'auttorità nel Ducato di Stesia, comandato assolutamente dal presente
nuouo Rei di Boenia. li populi del quale sono così deutoi, et aflettionati al
son nome et ando pertinaci contra l'Imperator che è cosa di merajufia.

Contribuisceno uolontieri grosse summe di denaro, caua anco buon numero di Militie. Al presente è in esso general dell'armi il Duca di Briga? o cogunto del Marchese d'Amspach!) general dell'unione; nella qual terra di Briga assai bella, et populata, fui molto hen trattatto, et spesato; assistendomi di coutinuo doi principali gentil' huomini di esso Duca. Che mi trattaero un giorno piu del mio uolore. Era

Johann Christiau, † 1639, war Herzog von Brieg; hier ist jedoch Johann Georg v. Jägerndorf gemeint.

<sup>2)</sup> Josehim Ernst. † 1623.

Fontes. Abthlg. H. Bd. XXVI.

Fel. 85.

rissentito, che fù eaggione che non potei uisitarlo. Hebbi un honoreuole passaporto, che mi seruì mirabilmente per quella parte del uiaggio sin in Angusta; per doue sono passi, et giuriditioni molto pericolose, col mezo del quale fui non solo bonorato; ma anco accompagnato nelli pericoli. Jo m'allontanai da Pragga per non incontrar nelle militie, dalle quali non si può aspettar che insolenza, et danno, et allora il Rè faceua la mostra de 1500 Inglesi in quei giorni capitati d' Inghilterra. Entrai nella Sassonia et qui anco m'allargai dalla Metropoli doue si tronana il Duca con in combatenti, perquanto potei sotraber da buona banda: nelli pensieri del quale, pochi anzi niuno può penetrare. La fama corcua che fosse per dichiararsi a fauor dell'Imperator, ma effetti non si nedono. Ben è cosa certa che li progressi, et acquisti del Duca di Baniera non li gustano punto, et è cosa certissima che li suoi populi come tutti infetti della religion caluina, et Lutera, non sentirano mai uolontieri d'agintar l'Imperator onde bisogna attender di nederne col tempo gl'effetti; perche alcuno non potrà in questo apponersi così facilmente al uero.

Passai poi per il Vesconato di Bambergh paese Catolicho, et per consequenza Imperiale, non potendo questo Principe far altrimenti per li suoi interessi.

Ariuai a Norimbergh, una delle terre franche, ma principale fra tutte nell'esser contraria alla casa d'Austria, agintando Boemi con denari, et con tutto quello può, onde S. Muestà Cesarea l'hà piu in norma di tutte le altre.

Sahito fuori di Norimbergh, entrai in quello del Marchese d'Anspaeh, generale com ib detto dell'unione; il quilea flora si ritronava alla diffesa del Palatinato del Reno: in questa giuriditione ei passano a tempi presenti molti prierio; i per che li concedono stati condotti a faltit, et banditi da altri Principi; onde bisognò anco in questa aprir hen gl'orchi, et afrettar il camino.

Giossi poi in Angusta lifeto d'hauer passato per tanti perieoli

sano et saluo con tulta la mia famiglia. Questa Città fin hora si mostra diuncta dell'Imperator, fui honorato, et presentato de pretiosi uini da quelli Signori; si come anco seguì a Norimbergh, et in Vratislauia metropoli della Slesia, con missione di particolari persone a nome del boro Sensto a complir mece; caminando i sempre con quel decoro che si comicine alla nostra nobittà, oltre anco alle mie forze per honore tella motra notione.

Fol. 9.

Incontrai poco di quà d'Augusta l'Ill<sup>no</sup> et Ecc<sup>no</sup> S. Ger <sup>no</sup> Triuisan Amb' che proseguiua il suo uiaggio per Fiandra con circonspetione, et indicibile prudenza, sano, et allegro con tutta la sua compagnia.

Continui il mio uiaggio per il contado del Tirol, et in Insprucho i ritrousus l'Arciduca Leopoldo, Principe di natura audace di poca prudenza; minaccia assai, et hà piu del precipioso che dell'ardito; dalle cui attioni restorono talmente disgustati il populi dell'Austria et della Città di Viena, che poscor in grandissimo pericolo l'anno passato l'Imperator suo fratello; è nemicissimo die questa Ser\*\* Rep" hà opinione, che Boemi, et tutti li nemici della casa d'Austria siano de qui fonentati; onde di continuo mostra can parole segni di adegno; il che hauendo inteso discorer in diuerse occasioni stimo che sia particolare degno della nottini di V. V. Esc.\*

Dalli confini della Slesia fin in Augusta si teneumo li mesi passati stettissime guardie, che aleumo non potesse transitare, ne al seruitio de Boemi, ne a quello dell' Imperator ma essendosi per ciòreso il comercio difficile, interotto, et perieuloso con danno de tante Pronincie, così dell' una, come dell' altra fatione; risolsero quelli Principi accordarsi, leuar le guardie, et laseiar ogn' uno passar done piu l'piaceux; la qual congioturus seruì mirabilmente per il mio uinggio; che altrimenti non sò come haurei potuto nassare.

Il Duca di Bauiera è ancor lui gagliardo in campagna con 15 II al mile combatenti; faceudo qualehe progresso piu degl' altri nei! Austria, et seben dichiarisse farlo a nome di S. Cesarea Maestà, tuttatuis si tiene, che alla restitutione dei luoghi ui sarano delle diffentith.

L'Imperator pub haner  $\frac{\pi}{12}$  soldati distribuiti come la Ser<sup>a</sup> V, ntende dalli quotidiani auisi; con pochi denari, et con gran promesse, et speranze d'altri; attorniato com' hò all' Ecct V, rapresentato dall' ongaria quasi tutta ribella: Dalla Morauia: Dall' Austria: Dalla Siesia, et dalla Boemia; dalla maggior parte delle terre franche nemiche capitalissime, il suo statto, et la propria Viena piena de mal contenti. et ribelli.

Nella Croatia, Carintia, et altre Prouincie, ui sono molti contrarij; onde nella consideratione di queste turbulenze, è giudicato incerto l'esito loro; come anco la Ser<sup>a</sup> V. con la sua infinita prudenza può d' auantaggio scoprire; hauendo io sentito discorrene da

7\*

Fol. 9.

persone di grand' intelligenza, et maneggio delli affari del Mondo, et dire che si contenterebbono morir allora, che cesserano questi mott<sup>i</sup> di Germania.

Tutti questi particolari sono stati da me raccedit con studiosa diligenza per desidere di potarta il alla notiti dell' Ecc' V. V. le qual suplico a riconoscer in questa dimestratione il grand' ardore della mia natural deudione, et agradire la pienissima mia usolottà di non unuer figituolo infrutuoso della mia Patria, et seruitor inutiti dell' Ecc' V. V. bramoso dell' occasioni di consacrar anco la uita in loro seruttio.

A tergo: 1620. Scrittura presentata nell ece\* Collegio dal

Nob. ho: s. Polo Minio a 16. Ott\*\*.

L. C.

1620. 9. Nou\*

fù letta nell' Ece\*\* senato in questo giorno

Aut: Aut: Segr: m. p.

## Relazione

## (di) Germania (de) S. Francesco Brisso (et) S. Simon Contarini.

## (1620.)

Ser" Principe Ill" et Ecc" Sig".

Fu în ogai tempo la fortuna madre molto amoreuole della SerCasa d'Austria; prerche în piu parti dell' uniuerso, dello stesso uniuerso ha quasi piu à lei donato, che à molt' altri gran Prencipi insieme
uniti, non fece: donato diciamo, perche senza uidenza d'arme, placidamente per uia di donace, et d'altri prosperi accidenti, si è ella natzain modo, che l' Ottomana ne medesemi tempi comparsa nel Mondo,
seconda le resta d'Imperio, et forse, hen considerate, non l'ausaza di
forze. La stessa fortuna, per giucco quasi, come fa spesso nelle cose
humane, tal uolta ha uduto recarle alcun disturbo: ma se con una
mane l'bà esosso, l'ha con' l'altra fernata. In Hicromonia, lasciama
andare i tempi antichi; à quegli di Carlo quinto, la turbò ella assai; ma
rasserenolla anco di poi hen presto, con la uirtì di quel famoso Imperatore; si che dello stato, et della goria no restò sciema punto.

A tempi presenti, la S' V'', et le SS, VV. Ece" da frequenti suisi di quelle parti intendono sempre, et da questi nostri pochi fogli d'auantaggio intenderanno aucera, le sue perturbationi uenir tranquillando, et doue perdente di prouincie, et di regni inter i mesi adietro restaua con mali pressaggi anco di preggio, hora, tolto di mano à nemici il perduto, à rischio del loro poco meno gli lascia sbattute loro le corone di capi.

In Hispag na poi la stressa casa, che preheminentie dal Cielo nogde? I Rè d'Aragon si annulano per farfa grande, et in questa nostra Italia ancora: i Rè di Portogallo si perdono per ampliarla: I Duchi di Borg ogna si estinguono per lume darte, dimi-

Green Cond.

Fol. 1".

Fol. 2.

Fol. 27.

nuito alquanto però con la parte, che in Fiandra i Sig'i de stati le sottrassero. I Duchi di Milano mal gouernandosi, le aprirono la uia all'occupatiore di quello stato, con tanto disanantaccio de uicini.

I Mondi nuoui nacquero per quasi darle, con i tesori di quelle parti, incirconscritto l'imperio, che in terra gia poco meno tanto si spande, quanto fa il sole in Ciclo, simbolo altiero e fastoso da lei per cio tolto appunto, per emulare quasi con l'ampiezza, et con la gloria del suo nome, il lume, et il giro di lum da questa hora ne partimo, et à quella di Hiermanja ritorniamo.

Il presente Imperatore Ferdinando secondo, che de gl'Imperatori del Mondo da Giulio Cesare in qua compresiui quegli, che in Constantiuopoli regnarono ancora, empie hoggi il numero centesimo settuagesimo quarto; il diciottesimo di quegli d'occidente doppo Costantino; il quarantesimo quarto de Tedeschi; l'undecimo di quegli di Casa d'Austria, nel quarantesimo terzo anno dell'età sua ), toltone il Papa, supremo principe della Christianità; Sig" si mostra assai humano, et di temperata complessione, che per gl'effetti anco piu apparir farebbe. se da spagnuoli, che il lor uolere interamente ne fanno, non fosse quasi nel contrario cambiato. È questo Prencipe di statura anzi alquanto scarsa, che maggiore del mediocre, pieno, et compresso nella persona, di pelo, che non gionge al hiondo; d'occhio azzuro, il quale con un uetro, che hor nella spada, hor nella mano porta, aiuta spesso per meglio seruirsi di lui. La barba, il moto, il uestito alla spagnuola per apunto usa. Il concetto, et il ragionare tutto diverso da quella natione però, perche tutto benigno, cortese, et aperto si sa conoscere, il che ben comprendemmo nelle audienze, che hauemmo da lui, quando alla sua presenza giunti nell' incontrarci alquanti passi, nel tenire buon pezzo il capo scoperto, ne uoler, se non con noi coprire, dando di mano alle nostre berrette, se l'indugio li parea troppo; et nell'accompagnarci piegando il ginocchio egli etiamdio, mentre riceuea le nostre riuerenze: modi in uero humanissimi affatto diuersi dal sussiego, et dalla durezza spagnuola.

Si pasce alla Tedesca abbundantemente, di uino generoso uuole i primi bicchieri, adacqua i seguenti, e dentro ui spreme la scorza del cedro frequentemente, mangia uolontieri de saluaticini, capri, Cerui, et

<sup>1) 1620-1621, (9.</sup> Juli).

simili animali; la caccia grandemente le piace, et quattro giorni almeno la settimana, doppo le messe, ui impiega, e trouasene bene di salute. Nelle parti dell' animo ben corrisponde sua M' à quella religione, et à quella pietà, che uogliono andar unite in soggetto nel Ful. 3. Mondo cosi eminente. Ode il giorno due messe, tal nolta anco due prediche, la festa almeno, in Italiano l'una, in Tedesco l'altra: con l'essempio tenta di persuadere i suoi popoli al uero culto di Dio, per se alla pace inclinata si mostra; assiste di continuo à consigli delle cose sue; ode ciascuno uolontieri, non isprezza l'instanze de poueri, anzi bene spesso per le strade andando, si gli uienc ueduto alcuno, che l'habbia di qualche cosa supplicato, suole anco dirgli, hè ueduto, hò espedito il uostro memoriale, sta nelle mani al tal Segrie. De religiosi ama assai la conversatione, spesso con Gesuiti, et con Capuccini si troua, de quali alquanti, et Venetiani, et dello stato sono in Vienna, et co quali anco d'altro, che de negotij dell' anima suol trattare, mentre massime à l'ambittione, à la semplicittà de gl'uni, et de gl'altri di quei Padri, gli stimolano al mostrarsi domestici di sua Ma; la quale anco lor da se molto inclina. Communicasi tutte le domeniche, et molte delle altre feste ancora; è nel donare magnanima, et larga, quanto però l'angustie sue comportano: ma la uerità è pure, che se hoggi in mano le arriua una buona somma de taleri, domane non ce n' è piu, così di caualli, et d'altro, che à Prencipi suole spesso peruenire; et perche Fol. 3". come che abbundino gl'oblighi, et le occasioni di dare a seruitori. che in guerra, et altre cariche seruono sua Ma, et à lei manchi d'ordinario in questi tempi il modo di rimunerargli parte fra loro l'honore della chiaue dorata, in tanto che uicino quattro cento sono i soggetti riconosciuti da lei d'ogni natione con questa prerogatiua, onde altro per la Corte non si uede hoggi, che dalla cintura pender cotali chiaui à soggetti credutine degni; quando per tenire quell'ufficio nel decoro, che l'accompagna, à tempi di Rodolfo soura una meza dozzina di queste chiaui senza piu eran dispensate; per la qual cosa con iperbole comunemente si dice adesso, che quasi il ferro, et l'oro della Hiermania tutto mal possi bastare all'uso di quelle chiaui.

Ama l'Imperatore la musica grandemente, et non solo nelle chiese, ma la uuole nelle proprie Camere ogni di; raccoglie d'ogni parte i migliori musici, che può hauere, gli stima, et gl'accarezza. Non crediamo bene entrar à parlare à V<sup>n</sup> S<sup>n</sup> et alle S<sup>n</sup> v.

ecc" di certi universali, intesi gia mille uolte da loro, de gli stati

Fol. 5.

dell' Imperatore et della Hiermania, come de confini, d'entrate, et cotali altre cose, che hoggidi uan per le hocche di tutti, di cui le stampe abhundano ancora; oltre che la nostra breue Ambria non ci ha dato apena spatio di poter intender quello, che di maggior rilleuo passa in quelle parti. Le diremo adunque solo, che da Carlo V. in quà non hà sentito la Hiermania maggior commotione in tutte le sue parti, et in tutti i suoi popoli della presente, il che ben si comprende da freschi uestigi, che ci ha lasciati, et tutta uolta ci lascia la guerra, perche le Campagne, et le uille non pure, ma molte delle Città prencipali, et nelle chiese, et nelle case rappresentano miserando spettacolo dell' empietà, et della rappacità de soldati, che per lo piu nemici della Cattolica nostra religione, non hanno lasciato adietro uiolenza alcuna del senso, et diuerse schiere specialmente de soldati poloni heretici mandati gia da quel Rè all' Imperatore in aiuto, doppo hauere mille sacrilegi commessi, iuano per le strade uendendo i calici, le patenne, et cotali altri sacri arnesi d'oro, et d'argento, alle chiese rubbati, che bene spesso da altri heretici poi erano comperati à uili usi, onde tal uolta tratte

Fol. 4. le reliquie de loro unsi uendutt, uedeansi gl'ossi de santi fra le mani tenirsi di quei soldati, ò traendosegli di seno, ò delle calze. doppo hauerne fatto mostra s'alcuno per essi olesse dar forse loro qualche denaro, non lo trouando fastiditi gettauanle per le strade empiamente. El perche estimiamo noi, che à hen rappresentare a V<sup>n</sup> S<sup>n</sup>, et alle S. S. V. V. Ecc<sup>m</sup> lo stato de gl'affari presenti dell' Imperatore ci conuenga delle cose passate acennar i principi, ci faremo breuemente alquanto per esse indictro.

Estinta dunque la speranza, che à Mathias Imperatore passato fosse per nascere figliuoli, onde à se prole, et successore all' Imperio restasse: Massimiliano Arciduea suo fratello, il quale per l'ordine di natura douca succeder capo della Casa d'Austria, uedendo se, et Alberto ultimo fratello senas altra successione, ò facilità d'hancia, per preuenire tutti gl' meonuenienti, che potessino accadere doppo la morte loro, applieò l'animo di fermare la successione in Ferdinando; il quale egli, et Alberto e clessiono il oro stati in litermania, et lo stesso il Rè di Spagna facesse ancora di certe pretensioni, che ci tenius; la qual unione de stati tritaatsai da Massimiliano con il Rè Catolico, ne riportò il consecaso, con questa conditione però, che ceduto fosse alla Casa di Spagna uno stato in Hiermania, del quale si trattasse poi et su questi termai restonne patto fermo in iscritto.

Per hauere l'opinione non solo, ma il consenso di ciò da Alberto l'anno 1615 andò pure in persona in Fiandra Massimiliano; il quale etiandio fè trouar busno al fratello quanto gl'andaua per mente. Gettati questi fondamenti restaua l'importanza dell'edificio à fermarsicò à la uolunti di Mathias Inperadore, il quale si mostrò molto renitente, non tanto per la poca inclinatione, che hebbe sempre uerso Ferdinando Arciduca all'hora, quanto perche uedendo tutta la Casa d'Austria unita a uolergili dar successore (gran dispositione di Dio) stimò, che quello à lui da Ferdinando fosse fatto, che eggi à Rudolfo fece, et, che per diuerso modo poi i regni, et i sudditi della Boemia, et dell'Ougheria fecero quasi interamente allo stesso Ferdinando, priuandolo di quelle corone, se hene conforme l'istabilità delle cose del Mondo, quel ne succede, che ne uediamo.

Al conscentimento di questo grave concetto parea, che da Ministri di Matthias generalmente non s'inclinasse, mentre ben loro si daua à conoscere l'auttorità, et forse le persone loro ne prouarebbono alteratione, et danno, il che ben succedette al Cardinal Glesel in particolare per le male sodisfattioni, che Ferdinando, Massimiliano, et gli Spagnuoli passauano di lui. Si battè sopra questo chiodo lo spatio ben di due anni continui, et in fine superata la uoluntà de Mathias, non senza abbundanti promesse, et sicurezze ancora date al Cardinal Glesel, che continuarebbe nelle cose del gouerno, la presenza, et l'auttorità sua, del 1617 fù congregata la Dieta di Boemia, et senza l'interuento di Slesia, Morauia, et Lusatia, per opera de Baroni Cattolici della Boemia, contra la uoluntà de gl'heretici, a 16. di Giugno, sù dichiarita la successione di Rè di Boemia in Ferdinando, et à 23, dello stesso, ne segui la coronatione, et douendo partire l'Imperatore da Praga, mise il gouerno tutto in mano a Cattolici. I quali mal inclinati alla contraria setta, dipendente da Cesare si dierono immediate à contrauenire à priuilegi antichi de gl'herctici nelle cose specialmente della religione; onde frambe le due proffessioni crebbero à merauiglia i disgusti, per la qual cosa l'anno presso 1618, trattandosi dell' elettione di Ferdinando in Hungheria, hen si uidero gran renitenze, et furonui proposte conditioni inamissibili. I Baroni della Boemia beretici, preso gran uigore da queste renitenze de gl' Hungheri, si assemblarono in Praga, et quantunque l'Imperatore con seuerissimi editti lor commandasse di separarsi, non ostante i repplicati precetti, continuarono ne lor congressi non solo, ma dalle gelosie nelle disperationi tirati, il 23, di

ol. 5°.

Fol. 6.

Fol. 6".

furore nella Camera, oue i Consiglieri di Cesare raunati stauano, ne gettarono dalle finestre il Slauata, et il Mescianschi 1) quiui Luogotenenti Imperiali, et il Segretario Filipi 2); onde impratronitisi del Castello, et de denari delle contributtioni, deposero quei uecchi Magistrati, et ne crearono de nuoui da lor dipendenti, et fattosi dare dalla Città il giuramento, ui ammassarono gente alla diffesa. Per questa causa il 16 di Giugno con celere anscieta fù precipitata da partegiani di Ferdinando l'elettione sua in Rè d'hongheria; à gl' 11 di Luglio ne segui la coronatione in Possonia, con tutte quelle pregiudiciali conditioni, che gl' Hungheri sepero dimandarne, et di quei giorni appunto furon attese le promesse ancora amplissime fatte gia al Cardinal di Glesel, con la priggionia della persona di lui nel Castello di Giergrepach 2), et con la confiscatione de tutti i suoi heni. Continuarono Boemi ne loro mottiui con buoni progressi, et l'Hungheria staua osseruando fin che mori Mathias il 1619: 20 di Marzo, che riuoltossi affato poi con l'assistenza et armi del Gabor Prencipe della Transiluania; et perche quello successe in appresso ben resta chiaro alla nottitia delle SS" V. V. Ecc", non ne toccaremo piu innanzi, solo

diremo, che doppo molte aggittationi di uarij accidenti, la fortum dell' Imperator Ferdinando in modo risorta si trous, che humiliatesegli le Prouincie rihellate Bohemin, Alsatin, Lusatin, Morauin, et la maggiore parte dell' Hungheria, seacciato il Palatino 1), che essule non solo, con hando Imperiale, quasi rammingo hor à questo, hor à quello amico si porta, ma toltogli lo stato ancora, separati, et disarmati li Prencip dell' Visione, che uenia à Cesare chiesero, non pare à sua Maria.

Maggio, armati si portarono dentro il Castello di quella Città, et con

adesso gran turbine soprastia; à uero però, che in Noisas ciò è in Castel nouo;), fortezza nell' Hungheria di singolar consideratione Foi. 7. si trous il Torzo i) prencipalissimo ribello dell' Imperatore con altri, molti Sig" dello stesso partito, risolutissimi tutti di diffendersi; onde assai da gl'Austriaci si teme, see quella piazza da alcuno di quegli che la tengono, è non si uende, è per altra maniera non si tradisce,

<sup>1)</sup> Smečanský, d. i. Martinic, von seiner Benitzung Smačno so genanni.

<sup>2)</sup> Philipp Fabritius.

<sup>3)</sup> Ablai Georgenberg in Tirol.

b) Neuhäusel.

of transmiser.

e) Stanislans Thurso.

non sia per cadere; perche resta ella messa in un posto assai uantaggioso, che da due parti con il paludo la guarda, dall' altra ancor con l'arte è rinforzata molto, è di 7 Beloardi, piena di monitioni, da uiuere, et da combattere, hà m buoni soldati, 60 pezzi d'artigliaria et in se racolte tiene pur tutte le ricchezze, et gl'haueri di Sig", et Baroni non solo rifuggitisi in essa, ma la maggior parte de gl' altri di quel regno ancora. Forma quella piazza importante frontiera alla Bohemia, all'Austria, alla Morauia, et alla Slesia, se per uentura restasse ella in mano a gl' Hungheri, è eutrasse in quelle de Turchi, potrebbono i nemici scorrere fino sotto Vienna, et nel piu adeutro ancora le prouincie adiacenti, per non esserui altro forte d'arrestarui l'incursioni. Vna parte anco della Caualleria del Gabor restaua da quella piazza, non piu, che 3 leghe luutana, mentre egli piu adentro, uerso il monte, et il suo stato si trattiene ancora, che tanto meno all'Imperatore lascia facile speranza di poterla occupare con le genti di Bucoi, et del Conte Rambaldo Collalto, le prime ultimamente cresciute in numero di forse mal pagate con penuria di uiueri, et con delle infirmità fra d'esse; le seconde di sotto a 6 milla, accompagnate elle ancora da poca sodisfattione, uallore, et tedesche tutte, et uiuono con la distruttione del paese.

Fol. 7",

Dalla diffesa, ò dalla perdita di questa importante piazza di Noiaus dipende per quanto uiene detto, lo stato delle cose à uantaggio altrettanto dell'Imperatore, quanto a sostegno del Gabor, et de gl'Hungheri, i quali però se fossino tolti effetiuamente in protettione dalle armi de Turchi, di che sommamente l'Imperatore teme, et alla Corte molto si ragiona, non pur difficile, ma pericolosa ancora assai farebessi la conditione di Cesare, spetialmente per gli humori indigesti de sudditi di molte Prouincie, che manumesse da lui, e sbattute, et derrogate ne loro priuileggi insurgerebbono contra S. Ma Impie ad ogni inuito di fortuna, che potrebbe anco essere abbracciato con maggior uigore dal Conte di Mansfeld nelle parti tra la Boemia, et la Morauia, et da qualche altri ancora. Quello, che di ciò accader s'habbia, come sicuramente non si possa ancor affirmare probabile è non dimeno, che Turchi, i quali con animo non buono restano con la Casa d'Austria, et che la ragione di stato loro anco mostra, migliore per loro douer esser la uicinanza de gl'Hungheri deboli da loro dipendenti, e diffesi, che quella dell'Imperatore, che uuol dire de gli Spagnuoli, nemica, et forte, siano esse per sostenire il Gabor, et gl' Hungberi nelle pretensioni loro, onde sotto

Fol. 8.

Fol. 87.

Fol. 9.

quella guerra, et inuiatouisi in persona gia con gran forze lo stesso Gran Sig", potranno con facilità per la uicinanza de loro stati, et arme, ostare alla fortuna fin quà molto huona dell' Imperatore. Il quale non lascia però senza pensiero ancora il Marchese d'Agrendorf 1) in Slesia, fratello di Brandenhurgh, egli ancora dichiarito ribello, per qualche unione di gente, che ujene facendo, sotto pretesto della sola diffensione de gli stati suoi; ma del partito heretico, amico de nemici di Cesare, con qualche intelligenza forse con il Conte di Mansfeld, che tra confini della Boemia, et del Palatinato superiore ingrossa pur egli ancora ogni giorno di soldati specialmente de shandati da Prencipi Uniti, sotto pretesto di uolere la sodisfattione de suoi crediti. pare da quella parte ancora apparir possa del torbido all'Imperatore; ma non mescolandosi Turchi con gl' Hungheri à danni di sua Ma, che repplichiamo, non essere in tutto ancor ben certo con le forze, che ella tiene, si può credere habbia à superare interamente gl' inimici suoi; se bene le rigorose risolutioni de castighi, che s'intendono sia per dare à prencipali ribelli della Bohemia, et il sacco doppo la presa di Possonia permesso da Bucoi à molti luoghi dell' Hungheria, contro la promessa lor fatta di preseruarnegli, potrebbono piu forse cauti, et ostinati ctiamdio rendergli uerso d'essa. La quale se rompesse il Rè Catto con gli stati uniti della Fiandra, uerrehhe in oltre à sentire diminuiti gl'aiuti di quel Rè, mentre egli non potrebbe con tanta applicatione assistere a lei, sostenuta fin qui grandemente da quel Rè; il quale non solo per la pietà che à Dio professa, hà uoluto diffenderc l'Impe dalla felonia de sudditi suoi eretici, ma perche trattauasi del proprio interesse per il patto in scrittura seguito gia, che dicemmo di sopra fra Cesare et lui, che mancando l'Imperatore senza posterità per essere la Boemia decaduta da suoi privilegi, stante la ribellione sua contro di lui, et cessando in consequenza, secondo Spagnuoli intendono, la prerogatiua d'essere in auuenire piu regno elettiuo, habbia egli à diuenire patrimonio della corona di Spagna concetto che mirabilmente afflige Bohemi, i quali con pensiero molto diuerso, rispondono non esser di ragione uadino estinte le loro tauole, et priuileggi

antichi fermati con la bolla di Carlo quarto, mentre, che non han essi

coperta di portare le forze loro contro la Pollonia, stando gia dichiarita

<sup>1)</sup> Johann Georg, Markgraf von Jügerndorf.

nell' unicersale al Preneipe lore manezho, anzi sempre mantenutagli la fede, et l'ubhidieuza; l'errore essere stato d'una parte di que libros solamente, i quali potendo nelle persone, et beni riceuere quel eastigo, che il loro fallo coascente, non par conuenga, gl'innocenti habbino à socombere, et l'errore di pochi, si castigi con la pena di tutti: Ma come si uadino queste pretensioni, egli è par uero, che tutto distrutto resta il regno di Bohemia, et la Città in particulare di Praga dall'inglusio, et libidine de soldati: Assai communemente si ragiona alla Corte delle confiscationi de sudditi ribelli per la maggior parte prigioni, et della utta dubiosi, douer entrar il ualsente d'oltre einque millioni di fiorini in mano all'Imperatore; il quale forse uien ampliando queste suume, per amplian insieme le speranze di sodisfattioni à credittori immensi, che sempre gli stanao dattorno, chiedendo donari.

Il consiglio dell' Imperatore stimolato fortemente dall' Amb' di Spagna, uorrebbe si tagliasse il eapo fino à 24 Sigri di 150, che si trouano prigioni in Praga, rei di fellonia contro Cesare, et sin quando si trouammo alla Corte, diceuasi esserne stabilito fra quei Consiglieri questo parere; sua Mª parea nondimeno difficile si mostrasse all' assenso, anzi un giorno, ehe si trouò in Consiglio mentre di ciò si trattaua, dal dispiacere di quel proposito, si mise ella in un sudore si grande, che le goccie frequenti ne le stillauano dalla fronte; onde costretta fu dire à Ministri: Io non posso piu hormai qui fermarmicontinuate di ragionare, et pensateci meglio. Teme forse l'Imperatore possa il sangue di quei SSri augumentare anzi, ebe estinguere l'incendio negli stati suoi, restandogli per auentura in mente à qual iattura la corona di Spagna portasse il rigore del Duca d'Alua in Fiandra per eotali mal pesate risolutioni, oltre che ben comprende la Ma sua il pensiero de gl'oppressi da lei poter anco risorgere à suoi nuoui danni, secondo gl' accidenti, massime se da Turchi con sostenersi il Gabor si uenisse per consequenza à dar uigore à prencipi dell' alta Sassonia, cui gia da Carlo V. non come à gl' altri furon gli stati renduti, i quali beredi dell'ingiurie, che quell'Imperatore à suoi maggiori fece, proffessano mala uoluntà con il presente, et contra di lui uniti gia con il Rè di Danimarca, et con gli stati della Fiandra, quantunque per se non uaglino molto, non è però, ehe non possino apportare de danni alle genti massime Spagnuole nel Palatinato; il quale stimano Imperiali non sia per esser loro tolto con forza d'arme, shattuto Fol. 9.

Fol. 10.

Fol. 10.

non ehe l'aiuto effettiuo, ma gli nega etiamdio rieouero ne suoi stati il Rè suocero Inglese 1); Il quale per mostrar di far alcuna cosa nondimeno inuia a Cesare dentro à suoi termini languidi però il Milort Gibi 2) suo Amh re per fare nuove instanze alla Ma sua di reintegrare il genero Palatino in quello stato, per il qual fine trattenendosi ancora alla Corte gl' Ambi di Danimarca, ua indugiando l'Imperatore far loro sopra ciò altra risposta, fin à tanto giunga à lui il sopradetto Amh" Inglese; nella qual risolutione si deura far qualche riflesso aneora, che i Preneipi gia uniti accommodatisi con la Ma sua, il fecero con che da lei si leuassino le genti Forastiere del Palatinato: et se hen pare habhino essi Prencipi disciolto il loro essercito, rimane egli nondimeno come dire, unito al Conte di Mansfelt del modo, ehe accenammo di sopra, sotto prettesto di uolere le paghe sue. Nella Dieta, ehe a Rattishona uuole fare l'Imperatore, ehe à San Giouani era chiamata, et che gia differita resta per la renitenza del Marchese di Brandemburgh, senza il quale il Duea di Sassonia non uuol esserui aneora, si douea trattare del Palatinato, eredesi però, ehe raffermandosi ella di nuouo, non ostante le pretensioni soura quello stato di Bauiera, et de Neuhurgh, il primo per essere della propria Casa, et per la somma de suoi rilleuanti erediti con l'Imperatore; Il secondo, non solo per esser egli ancora della medesima stirpe, ma piu innanzi assai dell' altro nel sangue, et per eiò capace dell' heredità, possa la Ma sua rissoluersi non assentirlo ne all' uno, ne all' altro de quei Prencipi, ne allo stesso Palatino aneora, ma sia per infeudarne il proprio pieciolo figliuolo. eon ehe all' instanze del Rè Inglese, et di Dannimarca paia sodisfarsi. et in un tempo medesimo resti punito il padre dell' ardire, et dell' errore, diehiarandonelo incapace. Ma questa, et ogn' altra risolutione

rimanendo il Palatino d'ogni uigore, et di speranze ancora, mentre,

Fai. 11. di Cesare, durbiarandonelo incapace. Ma questa, et ogni altra risolutione
Fai. 11. di Cesare, durba prender regula da quella de Turchi; i quali se prenderanno, come s'intende, con l'armi ince à sustencre il Gabor, andrà
con gran misura sua M" nel autrire, et nell'accumulare maggiori gli
sdegni ne sudditi suoi, et potrebhe anco per aucuntura allo stesso
Palatino restituire lo stato, se gl' accidenti ue la consiglieranno, ma
se Turchi eon altro impieso delle forze lore à nu determinate im-

<sup>1)</sup> Jacob 1.

Fol. 11".

colmo dell' armi loro bauesse quiui ad impiegarsi, esser potrebbe ancora l' Imperatore seguendo la buona fortuna, che l'accompagna, con il sostento de gli Spagnnoli, ehe in Hiermania à proprij fini ben tengono l' ocehio, tornasse assoluto Sigre de stati suoi, mentre massime quello gli resta à superare, senza comparatione, assai meno rimane del superato. L'essereito dell' Imperatore in piu luoghi conforme i uarij suoi bisogni resta diuiso: sotto Bueoi terrà forse a soldati la Ma sua nell' Hongheria, che fomentati da forse sei mila condotti dal Conte Rambaldo Collalto, che in molta estimatione di Cesare uiue, caminano in quelle parti, guadagnando di quelle terre, che ò in tutto aperte, ò sostenute da poche forze, con facilità loro si rendono, et fin qui anco fan testa al Gabor; il quale uerso il monte rittirato in siti forti, attende i soccorsi de Turchi, ammassa genti, et per tirar innanzi il tempo, artificiosamente uorrebbe trattare, quasi come mezano di pace fra gl' Hungheri, et con l'Imperatore. Patiscono molto di uiueri queste genti di Bneoi nel posto, oue si trouano. Quattro regimenti di Spagnuoli hanno il quartiero loro nella Morauia, questi sciemati restano assai; ba fatto l'Imperatore piu d'una instanza all' Amb" di Spagna, perche faecia quelle genti passare in Hungheria, ma egli non ui hà conscentito, dicendo, che sono elle state dal suo Rè mandate per l'acquisto della Bobemia, et ehe senza nuouo ordine della Mª Cattolica, altroue non è per inuiarle. Altri quattre reggimenti nella Bobemia si tronano anco del Dnea di Bauiera, sotto il Preneipe di Lietistain 1), à eni dall' Imperatore quel regno è raccomandato. Nel Palatinato si alloggiano uicino - fanti lasciatiui dallo Spinola, che affligono quello stato, et dell' incommodo partecipano assai ancora le Città di Magonza, et di Franefort, l'una in sul Meno, l'altra in sul Reno, ne sono state, tal uolta, senza gran gelosia della libertà loro antica. Tiene anco l'Imperatore quel regimento, che gli pagaua il gran Duca, al quale sà istanze continue, perebe ritorni sua Alta à dare le paghe, ma fin qui altro non ne segue; tutte queste militie giungeranno ben uicino na fanti. Il Duca di Sassonia terrà egli ancora buon corpo di soldati nel suo stato; ma questi militarano sempre à parte in seruitio dell'Imperatore, ne con Bucoi, ne con Bauiera uolsero unirsi per lo passato, andando quel Preneipe con de rispetti particolari

prese, non curando molto del Gabor, tendessero nella Pollonia, et il

Fol. 12.

<sup>1)</sup> Karl von Lichtenstein, erster Fürst (1608),

Fol. 12+ .

Fol. 13.

molti, stante la religione, che professano i sudditi suoi, che con molte scontra di quelle de sudditi dell' Imperatore da sua Mt perseguitate. Per non potere l'Imperatore pagare questi soldati è costretto dar loro. come dire, in preda il paese, poiche la descrittione rimane estinta; et quando si forma un terzo, se gli consigna nella tal prouincia tante miglia di paese da foraggiare, per la qual cosa il tutto ci uà à rubba: onde non è contadino, che spogliato d'animali, et di sostanze non resti mentre doppo essersi ben pasciuti i soldati per trouar qualche denaro, che lor manca sempre, daranno un uitello per un fiorino, un bue per due; per lo piu non è anco soldato, che non habbia il suo carretto da condur seco per menarsi dietro il bottino, et mandar lontano à torre ciò, che piu gli piace; per la qual cosa tanto è il numero di questi carri, che per ogni terzo abbunda, e tanto è quello delle genti basse, che gli conducono, che di grande imbarazzo, et ritardo sono tal uolta al marchiare, spesso tenendo anco diuertito il soldato dall' ufficio suo, in tanto, che quel paese, che non resta in mano al nemico, premuto resta così forte dal soldato amico, che forse miglior partito tiene quello di questo, mentre l'inimico per concigliarsi qualche affettione, cerea forse piu temperato mostrarsi per il proprio uantaggio. Sproueduto senza modo rimane l'Imperatore di denaro anco per i domestici hisogni, et la narratione di sopra ben ne sa sede, mentre dalle provincie soggette, non puo cauare le solite entrate, di-gioie, argenti, et d'altro hà fatto de gl' impegni assai; à sudditi Bohemi non incolpati di fellonia hà richiesto, non hà molto, un donatiuo di cento mila taleri.

Grauezze, et taglie grosse hà posto la M° sun fin qui tre uolte à mercanti di Virnan, che sofficiscon malamente così dure, et frequenti richieste; per lo che forse nasce, che nessuma cosa in quella Città si puo pagare, che quasi non si uuoti la borsa, nutrendouisi una carestia smisurata di tutto. Dalla casa del commune in Vienna, che suole in se riceuere, et gouernare i beni de pupili, et nella quale da molte ue entran denari per unantegio di quella Communità, ha l'Imperatore tolto ogni cosa, appropriandola à suoi bisogni, con promessa, che quando possa, le restituirà il tutto. À queste angustie pare possa andar unita ancora l'infedicità delle monete, che per gli stati si spendono ciò, che uogliono, in mettallo così basso, et mescolato, che non si puo ueder cosa piu misera, che le zecche dell'Imperatore, et le più di que-gl'altris [sig" sono tutte in nano (de) gli febrezi condeben pare tanto possi g'altris sig" condeben pare tanto possi

far à pieno chiara la condittione di questo negotio. Al Duca di Bauiera, che con molte istanze richiede sempre à Cesare forse due milliona de taleri, spenduti da lui in unire, et manteuere l'essercito à diffesa di sua Mia, non hauendo in contanti, onde sodisfarnelo possa, hà ella à sua Alte assignato l'Austria superiore, spatio einque anni à contargli il suo credito, ma presto questo gran tempo andrà, crediamo, allo shorso promesso; in tanto discontenti quegl' Austriaci di uiuere sotto que Duea, et sotto il presidio che di "de migliori soldati, che egli habhia, ui tiene, si consigliano fare lo sforzo, che potranno per offerir denaro all' Imperatore da sottrarsi à quel Duea, ma ne questo con facilità si potrà da loro mettere in effetto.

Al Duea di Sassonia per l'assistenza che hà fatto egli aneora à sua Ma Cesarea di huon corpo d'essereito, ehe però non uolle unir mai, come altroue dicemmo, à nessune dell' altre genti, che la seruirono, hà, ella assignato la prouincia della Lusatia, ma non se contenta sua Alta, la quale conosce quella prouincia, secondo i ripartimenti della Hiermania, esser membro della Slesia, et hauer bisogno l'assignamento, per rendersi ualido, dell' assenso delle prouincie uicine, ad alcune delle quali pensando l'Imperatore, ò leuare, è moderare i priuileggi stante i motti passati, et non acconscentendoui elle, rimane del buon essito incerta la promessa al Duea fatta. Il quale oltre ciò discontento rimane ancora, ehe hauendo egli haunto commissione dall' Imperatore di trattare fra Slesiti, et fra sua Ma, et per ciò hauergli ella dato, secondo sua Alta afferma, la plenipotenza di farlo, non uuole hora Cesare sottoscriuere l'accordato per aleune discrepanze de priuileggi, di lihertà di conscienza, et d'altro onde fù pure per questo rispetto mandato ultimamente in Slesia dall' Imperatore l'Arciduca Carlo 1) suo fratello, per uedere d'auanzare ne propri fini, ehe altri non sono, ehe d'estinguere à quei sudditi i priuileggi, et rendere quella prouincia, come anco il regno di Bohemia, feudo decadute alla Casa d' Austria. Ternato di là Carlo non hà auanzato altre. che lo spasso, anzi il pericolo d'un here continuo, secondo l'uso di quelle genti, che di salute à gran pregiudicio il condusse, onde suhito gionto à Vienna fù necessitato mettersi in una purga reffrigerante, et Fol. 14. ue lo lassammo ancora, restandosene quel negotio però senza altro stabilimento fin qui, con mala sodisfattione di Sassonia per le conside-

Fol. 14.

<sup>1)</sup> Karl Joseph, jüngster Aruder R. Ferdinand II. + 26. Dec. 1624.

Fonles Abthig. 11. Bd. XXVI.

Fol. 15.

Fol. 15v.

alcuni alla St Va., et alle Sigro Va. Eccus. Grande fù quello, che nel colmo delle prosperità de nimici suoi, nel suo Castello à Vienna entraronle innanzi forse ciuquanta di quegl' heretici piu principali, et con maniera assai orgorgliosa, per lo fomento dell' armi, che haucano de lor confederati uicini, le chiesero alcune essorbitanze, accio che negandosi loro, hauessino eglino, come dire, occasione d'assicurarsi della persona di sua Ma, che era il lor fine, mentre gia l'abundante setta loro, cominciaua quasi tumultuare in Vienna, che mal proueduta di soldatesca, mal hauerehbe potuto resister loro; ma in sul pericolo appunto entrarono in Vienna quattro Cornette di Caualleria fiorentina, et sentitosi da coloro il calpestio de Caualli, che non aspettauano, mutarono stile, et à maggiore placidità ritornati, il piu hreue, che puotero, uscirono dall' imperatore. Altro fauore di sommo rilleuo fecele il Sig' Dio di quei giorni appunto, che scorrendo il Conte della Torre le Campagne uicine Vienna, et per l'abbundanza delle genti sue patrone della Campagna, mentre Bucoi, con le sue d'inferior numero assai, incalzato dal nemico mal potea anco attendere alla rittirata, apparue, et crehbe d'improuiso cosi folta una nehhia, che al Conte gia uicino turbò il modo di piu seguirlo, togliendogli affatto l'uso del uedere, per la qual cosa auanzatosi gia Bucoi al fiume à canto la Città, fermatosi alla testa del ponte, puote passare le genti sue, et ridussele tosto in sicuro, che se per lo contrario accadea zuffa tra loro, potendo facilmente i meno essere da i piu superati, gran rischio era, non trascorresse il tutto à manifesta rouina : da questo accidente ammunito l'Imperatore stimò hene, di cacciare fuora una meza luna dalla parte uerso quella Campagna, che guarda la Città dal lato appunto oue essa allogia, et assicurarsela maggiormente da gl' approcchi del nemico, che potea da quel canto fin dentro le sue stanze, con il moschetto incommodare la Ma sua. Il terzo prospero auuenimento fu quando il Palatino ò troppo audace, è poco consigliato stimò bene in Bohemia attacarsi con l'arme di sua Mª Cesarea, et del Duca di Bauiera, perche accadutone infelice il successo, perdutassi la hattaglia, perdute anco restarono le speranze sue tutte; onde ricuperato l'Imperatore quel regno, se gli humiliarono anco i Prencipi uniti; il Conte di Nansau rittirò le sue genti in Fiandra, et fermossi con felici altri progressi di poi la huona fortuna di sua

rationi di sopra; il quale negotio non par forse difficile à creder, si habhia à terminar bene, di quel modo, che diuersi altri graui pericoli di sua M<sup>11</sup> le furono gia diuertiti da Dio, e stimiam hene raccordarne

- Conste

M\*. Della persona della quale, de suoi stati, delle sue speranze, et de suoi periculi, hauendo noi fin qu'ilscorso à Vr. Se et alle Sije. Ye Kee\*\*, come ella s'intenda con gl' altri Prencipi breuemente consideraremo anco al presente, et prima con quegli della Hiermania, i quali diudiensosi in due parti, difidenti, et affettionali, tra primi rimangono tutti quegli, che portatele contra l'armi, se bene seco ricompostiui dio, restano, come dire tanti torrebi, che accessi in prima un gran perio, benche spenti, rimangono in facilissima dispositione ad ogni pieciola milità di nuoi unti, d'appiciarsi un altra udica, ct questi sono Langrauio d'Assia, il Duca di Vitembergh, i' due Marchesi d'Aspach, et di Bada, con quegl' altri di minor conditione appresso.

Fol. 16.

Fra dipendenti da Cesare sono Sassonia, et con Bauiren, de quali habhiam detto di sopra; il primo de suoi crediti non sodisfatto, con applicatione mal buona, non resta dell' Imperatore contento, come auco sun Mª Ces' di sua Alt' non rimane sodisfatta parendo con quegli di lei, della quale rimanghi per ciò auco la riputatione alquanto offesa. Il secondo per hauere impiegato la persona, gli stati, et l'oro in seruitio dell' Imperatore, ono stima essere stato riconosciuto basteumiente, quando ben s'accerge le sue sperance del Palatinato non potere hauer luogo, per non uolersi dall' Imperatore l'ingrandimento maggiore di quel Preneipe, benebe cognato della Mª sua, con unire il Palatinato alla Bauiera; lo hautere anco hautto de gl' incontri con Bucoi nel maneggiare di dell' arme il lasciano poec contento.

Fol. 16'.

Con il Rè d'Inghilterra hà l'Imperatore occasione di passar pin huona uoluntà che altre, perche quantunque resti tanto quella Mª interessata con il Genero Palatino, marito della figliola sua, che prole, et successione di lei, ma senza stato in fin hora si troua, bà fianorio le ragioni dell' Imperatore assai, mentre non hà egil, che d'inutile mezano seruito in quelle turbulenze, et in su la caduta del genero, non hìo stile suo primiero alterato punto, anzi che non haundo quel Rè consecutito ne al genero, ne alla figliola il ricouero in Inghilterra, pare in questo anco habhia tento le parti dell' Imperatore, con tanta ammiratione forse del Mondo, quanto è stato il danno dell' affitico parente, et quello della propria riputatione mentre gran corona tenendosi nel Mondo, non hà uoluto, non hà saputo mostrarsi tale in occurrenza à lei toccante si forte, et per ragione del sangue suo abatuto, et per ragione di quella religione, ond' egilsi proffessa capo, et diffensore.

Fol. 17.

Con il Gran Turcho per ciascuno ben si uede quale possa fra questi due imperatori passare l'affetto; uerrebbe Cesare continuare con Itotamano la pase, et ur l'îla prouocato con abbundanti Amb', et con frequenti istance, ma in fine non pare habbia ottenuto il suo fine, perebe per rajione di stato, metteda o jue conta o Turchi haucer dalla parte dell' Hungheria per confinante il Gabor Prencipe di Transiluania Ioro Vassalo, et da loro posto in quel Prencipato, che la casa d'Austria, con la quale in continua minicitia restano, resta assai chiaro anco, non possa che d'ambe le parti succedere delle perturbationi massime, che g' Amb' di Gesare sono da Costuminono ji arntiti gia, et deurà elle meglio comprendersi infra non molto, mentre le dichiarationi à fauore del Transiluano, si mettuno in effetto dal Treme effetto

De gl' ellettori Ecclesiastici in Hiermania non parliamo, per che se bene han prouato de danni, et de gl' incommodi, restano nondimeno unitissimi à sua M<sup>ta</sup> Cesarea.

Degli altri Preaciji (Christiani, con il Paps intratticae l'Imperatore perfetta corrispondenza, et per essere sun Mª Cesarea, di senso
mollo deuoto, et pio, et per riccurere ne gli anfratti suoi presenti
uenti mila seudi il mese dalla B. S., la metà piu, che non le assenti
Fot. 17. già il passato Pentefice; tinee in Roma Amb" ordinario ) al presente,
che poche uolte furon soliti gl' imperatore ipassati di fare. Continua il
Hiermania, et l'Imperatore rincontro continua le richieste à Sun Santità d'ainti piu ampli, ma et l'uno, et l'aitro non passa à piu di quello
si uede.

Con il Rè di Francia mestra l'Imperatore amoreuole uoluntà, et uorebie il deuere in molto obligo gli restasse anocra per la langa interpositione di quella M° con tre suoi eminentissimi Amb' s) mezani fra Cesare, et suoi nemici; ma quel che di ciò neramente sia, mal si pro indoninare, perche anzi, che confidenza sono tal uolta passate nell' Imperatore delle gelosie da gli Spagnuoli suegliate. La trattanione u' é stata lunga, il fratto unano, perche senzi altro buon effetto si partirono gli Amb' accarezzati, et presentati nondimeno dall' Imperratore. Il Rè di Francia pioi desideroso in gloria del suo arbitrardo el suo arbitrardo del suo arbitrardo.

<sup>1)</sup> Fürst Savelli.

<sup>2)</sup> Herzog Carl v. Augouléme; Graf v. Bethane und Abbé Proux ,Herr v. Aubespine.

Fol. 18.

Fol. 18\*.

mondo piu sempre si stendi, uolentieri intraprese quel pensiero, ma il pensiero, et la spesa hano auanzato, ci credemo, la sodisfattione delle parti.

Con il Rè Cattolico non solo bene s'intende Imperatore, ma messogli in mano tutto l'arbitrio di sè, et delle cose sue, di esse, quello suole al presente risoluersi, che à Spagnuoli ne pare, et il Conte d'Ognat 1) Ambre di quel Rè fa conoscere, che in Hiermania possegga piu tosto il titolo di Dittatore, che d' Amb", mandando innanzi, e tirando indietro tutti quei sensi, che ò gli possono giouare, ò gli possono nuocere: et come che lo sforzo dell' armi, che assistono all' Imperatore dipenda dal Rè Cattolico, bisogna à Cesare fare dell'altrui la sua uoluntà. Il qual termine anco ben resta espresso mentre hà firmato la scrittura, che in mancamento di successione di maschi, restino diuoluti i suoi stati, come dicemmo, alla Casa d' Austria di Spagna, et nelle femine ancora. Ne consigli, nelle diuotioni, et nelle ricreattioni di Cesareassiste sempre l'Ambre Cattolico; i Ministri tutti han dipendenza da lui, et il Sig' d'Hechembergh 2) specialmente accettissimo all' Imperatore, sicome anco il Sig' d'Arach a). Se bene di questo Amber d'Spagna habbiam in piu luoghi secondo l'occorrenze in questo nostro discorso parlato, non uogliam piu tacere à V". S" per quanto la commune uoce rifferisce à ciascuno, che egli si troui in mano, diremo d'utili, per parlar modestamente oltre m scudi tratti da denaro reggio, che in mano gli peruiene in tanti reali, i quali facendo fondere, et ristampare nelle monete bassissime, che sotto l'Imperatore corrono, immenso è l'utile, che à se ne fa peruenire'; oltre di ciò uende tutte le caricheehe secondo l'occorrenze uaccano nella militia: Nella quale lascia si redima ciasenno da gl' errori, che si commettono tutto il giorno con il mezzo però di grossi donatiui alla sua persona; la quale poco innanzi il nostro gionger à Vienna squarcciò la querella, et il processo di certo Cauallier accusato di graue eccesso, per un eassone d'argentaria dorata, che gli mandò donare, ma potrebbe essere, che andando in Hispagna, egli aucora in simile proposito passasse per l'angustie de gl'altri.

<sup>1)</sup> Don Inigo Vetez de Guevara, Conte d' Ofiate.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Johann Ulrich Freiherr v. Eggenberg, v. K. Ferdinaud II. im J. 1623 in den Reichafürstenstund erhoben. 

† 1634.

<sup>3)</sup> Karl Freiherr v. Harrach, gebeimer Rath und Kämmerer 1627, in den Reichsgrafenstand erhoben. 

† 1628.

Fel. 19.

Fol. 19.

Con il Rè di Polonia per la uicinauza, per il parentado et per, la consonanza di interessi cotara il Turco, viue l'Imperatore in buna dispositione, che male nondimeno fra entrambi al presente puo apparire per le contrubationi, che da ciacena delle parti si trounao, bauendo ogni uno assai che fare alla propria Casa. Se Turchi però nel uolere aiutar il Gabor con l'Imperatore rompessero, non hà dubbio, che essendo con il Rè Polono anco in guerra, mirebbon contra loro questi Prencipi i consigli, et le forze di quel miglior modo lor fosse conceduto, ma non è gran cossa, che à tutta dua tocchi soccombere con gi apparati cosi grandi de Turchi, se giongono massime à lor fin, di shattere il regno di Polonia, crescendo nelle utitorie l'orgogiio, et la libidine il loro del dominare; onde à gran rischio andrà h Christianish non solo da quelle parti, ma gran pericolo potrebbe scorrere anco da queste, mentre un Rè giouine, tenendo la fortuna per lo crine, uolesse bene sperimentaria.

denze grandi. Di sua Alt' non hà Cesare migliori sensi, che s'habbiano gli Spagnuoli. Conserua sua M'a ben à mente i tentatiui, et le pretensioni. che nelle sue piu graui premure, hauea il Sig' Duca di Sauoia d'aspirare all' Imperio, et le pratiche, che ne tenne specialmente con il Conte di Mansfelt unito per conformità di natura, et per interressi con il Sige Duca; non le esce di memoria ancora, che per lo passato si trouasse un suddito suo in Vienna sospetto di noler ammazzare l'Imperatore, et mentre in su l'essaminarlo si staua, con un coltelle ammazzò sè medesimo. Non hà sua Altezza notuto far credere à Cesare ncanco diuersamente, perche piu uolte gl' habbi profferita una delle figliole in moglie, ui tenghi, quello, che non solea, Amb" di continuo et come Viccario dell'Imperatore in Italia, pretendi seguire le parti della Ma sua, che cerca in oltre di persuadere delle sue ragioni in sul Monferrato contra il Sig. Duca di Mantoua; et certo Dottore da Turino, forse per questo, et per rinouare il titolo di Viccario perpetuo in Italia in quel Sig' Duca, douea ogni di giungere à quella Corte.

Con il Duca di Sauoia, se non aperti disgusti, passan almeno diffi-

Molto è l'amore, che resta fra l'Imperatore, et il Gran Duca di Fiorenza, et maggiore sarebbe aneo, se continuar uolesse quell' Alt- ad assistere con aiuti continui alla M" sus nelle presenti occorrenze, Nipote rimane il Gran Duca dell' Imperatore per la madre sorella di lui; pretende sus Alt' un di ottenere per l'unione del sangue, per i accorssi dati, et per una buona somma d'oro, che darrebbe all' Imper-

ratore, il titolo di Rè di Toscana; ma pensiero, che à Spagnouli non piace, non havrà luogo, tanto meno nel Sigi Duca di Sauoia pretendente egit ancora per la grandezza de suoi natalli, et per l'emulatione con il Gran Duca lo stesso titolo; ma potran bene crediamo, uiuere, et morire ambe due quei Prencipi con questo desiderio.

Fol. 20.

I Duchi di Mantouu, et di Modena per ragion di fendo dall' Imperatore dipendone, porta loro sua M' molto affetto, perche essi anco nelle perturbationi sue han pur mostrato di fare qualche cora; Mantous per i suoi trauggii del Monferrato con Sauoia, in continua utigitanza à quella Corte uine. Modena userrable pure l'aiuto di Cesare presso il Pontefice per la ricuperatione di Comacchio, et di qualch altre possessioni tentegli dalla Chiesa, ui trauaglia interno sempre il suo Ministro, ma fin qua nulla imprime, ò riporta. Il Duca di Parma, egli ancora per il nodo, che con Spaganuoli il lega, unito resta etiandio à Cesare, che per ciò licea anco di lui buona opinione.

Fol. 20°.

Con questa Serma Rep", crediamo Noi, seguendo l'ingenuità della sua natura, passerehhe Cesare buona uoluntà, et ne suoi raggionamenti ben ce ne siam potuti accorgere del modo, ehe significammo anco à V" S"; ma la pessima dispositione de Spagnuoli verso di noi, che à lor modo uolgono, et riuolgono l'Imperatore, et l'Imperio, fà, che se ne ueggano gl' effetti in contrario; mentre massime non può Vea Sua con il candore delle sue operationi, superare i torbidi contrarij sensi, che in quella Mia sono continuamente da Spagnuoli sparsi, et di gratia, oue mai si trouò, che, perche infra duoi Amh<sup>ri</sup> presso un Prencipe ressidenti, restasse alcuna nolta le pretensioni discordi, con modo appunto imperante, egli dicesse ad una delle parti; ò dà all'altra le sodisfattioni, che uuole, è trattienti ne publici congressi d'essere più meco? strano procedere in uero, et che unito à tanti altri lor mali termini passati, e presenti, non pare altre cerchino che di torla dal suo uero, antico posto infra i Rè, et collocarla tra quello de Prencipi inferiori, per ueder anco, se potranno poi d'auantaggio abbassarla. Per questo crediamo che inuiati noi da Vea Sua suoi Ambei à Cesare, tolti i complimenti in camera passati dalla Mi sua con noi, neramente soaui, et amoreuoli, non habbiam à quella Corte riceuuto minimo honore, perche fermatisi ad una publica esteria, non uisita, non rinfrescamento, non segno alcuno di stima ei è stato dimostrato; et come, che la uoluntà de Tedeschi non fosse mai huona uerso questa Ser" Rep", mentre anco resta assai recente la memoria della guerra passata fra loro et Noi,

Fol. 21

Fol. 217.

Fol. 22.

senza che ci habbino potnto far sentire di quelle perdite, et di quei danni, che havrebbon uoluto, così amareggiando piu sempre gli Spagnuoli il gusto di sua Mª Cesarea uerso di Noi, con l'assoluto arbitrio, che n'banno in questo negotio del loro Amb", ce la rendon contraria forse con offesa anco della sua propria riputatione. Del quale in uero grauissimo, et pungente negotio quanto ben si conosce, non habbiamo hauuto noi quiui trattatione alcuna per non hauerna bauuto neance alcuna commissione da questo Ecce" Senato, et il capitare da Noi à parlarne, ò à l'Imperatore, ò à Ministri, grande ani-

mosità sarebbe stata. In quello ne fu commesso di dirne il nostro parere all' Eccme Sig' Ambiar Gritti 1) ben babbiam noi supplito piu uolte abbundantemente circa tutti i particulari, oltre la superba, et scogliosa natura di quell' Ambre Cattolico; quello, che si puo considerare in questa occorrenza è come accenammo anco disopra, che hauendo Spagnuoli con l'arme, et con l'insidie loro tutti questi anni infestato questa Serma Repon ne stati, ne sudditi, ne tesori, et in tutti altri de requisiti, che formano la grandezza d'un Prencipe; si sono rissoluti appresso nuocerle ancora nella riputatione, parte così esseutiale, che fondamento resta di tutte l'altre. La fortuna è stata in ciò lor facile per disporre à lor senso di Cesare. et secondo Noi, crediamo il tutto segue d'accordo con la Mª Sua, onde quando usate l'auuertenze tutte, sotto pretesto delle sodisfattioni dell' Amb" di Spagna, non uogli l'Imperatore assentire piu la capella, et gl'altri publici congressi innanzi la sua persona à l'Amb" di V" S"; piu che neccessario à noi pare, che ella à se lo richiami per non assentire à pregiuditio si graue, come fecero anco i Rè di Francia passati; che ci riuoccarono il loro pure, per altre pretensioni di Spagna, Altro ministro inferiore poi, se uorranno potran inuiargli,

Che V° Sº con suoi consigli, et denari habbia assistito à nemici dell'Imperatore, comune rimane alla Corte la ucec, la quale noi co Ministri ci siam fortati distruggere, mettendo innanzi il Christiano, et sinecro procedere della Repº. Hanno creduto ancora l'Antonino, che in Bohemia lungamente si trattenne, ci bausese un reggimento pagato da V° Sº contra l'Imperatore, et della dimora quiut di quel Causiliere molto si puasero: Non è preo da disperare, che la

Pietro Gritti. Wegen neinen Computenzatreiten mit dem Grafen v. Ofinte blieb nach neinem Abgrung der venetisuische Bothschafterposten durch dreinehn Jahre unbesetzt.

Fol. 22+.

Fol. 23.

uerità, Igliuola del tempo, non pallesi interamente à Cesare i buoni di V'' S' et i mali pensieri de gl' altri. Non uogliam lasciar di dire à questo Ece" Senato ancora, che per la strada in carrozza andando Noi un giorno per Vienna, ci fù'mostrato certo Husbocho di forse trent anni, alto di persona, et di brutto aspetto, c'he ammazzò gia, con la barbarie nota, il clariss" Sig' Christoforo Venier sopracomito'); restassene egli affidato dalla M'a sua, et come se fosse buomo da bene, usa con g' altri nelle publiche piazze, c's strade.

Alle lettere di V° S°, che presentammo di credenza all' Imperatore, non ci è meno stato dato la risposta, come in ogni loggo si suole, forse l'anfatto, che passas fira l'amb "di Spagna, et il nostro havrà diuertito sua Mº di rispondere per hora alle predette lettere, et per non connenir forse dir quello per ragione di complimento, che in effetto non hà mottlà di fare.

Due frattelli tiene sua Mi, l'Arciduca Leopoldo, et l'Arciduca Carlo; A Hispruch, ressidenza di Leopoldo, non trouammo sua Alt, tratteniuasi ella in quel dattorno à caccia, onde fummo uicini à credere, si alluntanasse ella forse da quella Terra, per declinare dall' occasione di trouarsi con gl' Ambei di Ves Sta, contro la quale è pur uero, restar ella malissimo disposta, et si come abbunda di sdegno, abbundasse di forze, molto disposto sarebbe à nostri danni. Fà professione di soldato, ne gl'accidenti gia di Cleues, et di Giuliers, fra quei Prencipi pretendenti, per gl'interessi del titolo soprano, che l'Imperatore di quei stati mantiene, fu da Ridolfo con arme inuiato, et quantunque molto ardito, conuenne non dimeno rittirarsi. Dallo stesso Imperatore Ridolfo fù anco adoperato contro il fratello Matthias, quando gl'occupò il regno di Bohemia, quiui anco arditamente condusse essercito, et s'impatroni d'una parte della Città di Praga, ma sopragionto da Matthias con essercito piu podcroso, anco di là si rittirò, senz' altro ' hauer fatto, che mostra di se, per andar assai sicuro infra le moschettate; uiue ambitioso molto di appropriarsi uno stato, et doue di cio uede lampeggiar alcuna speranza, pronto ui si dimostra. Nella impresa della Valtellina hà seguito, et seguirà sempre il pensiero de gli Spagnuoli, pretende egli ancora hauerci interessi propri per alcuni Castelli, et specialmente nel luoco di Santa Maria in Val Monestier, uno de

<sup>1)</sup> Vergl. S. 79 am Ende and 30.

et Possa.

Fol. 23\*.

Fol. 21.

superior della Vallellina: pretende anco certe antiche giurisdittinoli possedute gia molti anni dai Conti del Tirol nel metter Vicarij in crininale; et li fratelli Pianta, Rodolfo ciò è bandito come ribello, et Pompeo ultimamente ammazzato erano due Vicarij eletti da sua M<sup>12</sup>; et nella Val di Partenzo, in Tusus, in Rozzum, nella Val Thomiasca, et altri Communi in tutte tre le leghe della Rhetia, intende farsene ragione, et di qua forse nacquero le commottioni, che si dissero egli facesse, ma fu pur uero, che all' andarsene alla Corte noi, passando per i suoi stati, non uedemmo addunatione alcuna di sodati à altro motto di arme, larrossa celli molto di ner-

sona, è circonuinto dalla gotta, li suoi Arciuescouati sono Argentina.

communi de Grisoni nella Cadè confinante col Tirol, et con la parte

L'Arciduca Carlo di piu temperati pensieri del fratello all' Imperatore piu accetto rimane. Questo uisitato da l'oi, ci è paruto Sig" di modi assai benigni, et quantunque ci indugiasse l'audienza alcuni giorni per certa purga, che facea, giunti à lui noudimeno, nell' incontrarei fuori della Camera non solo, ma d'un mezzo corridore, che nella salla porta, ci raccolse humanamente, et esprimendosi Tedesco, che ne fii esposto in Italiano dal Conte Carlo di Portin, honorò assai in S' V", nerso la quale possiam forse credere non tenghi la mala dispositione di Leopoldo suo fratello, tiene questo l'Arciduca il Veseoutate di Persono, et la Nisèa usuello di Nissa

Hà l' Imperatore due figlioli, che stanno in Gratz; il maggiore havrà uicino dod ci anni, il secondo a, uiunon, come anco uine il Padre, con molta pietà uerso il Sig' Dio; Gesuiti g'il hanno in custodia; il primo habbiam inteso patire il mal dell' urina, s' andasse l' indispositione crescendo, che fit quella, che ammazzò gia il primo fratello, non se ne potrebhe far molto sicuro promostico; l'altro e dicono essere sano.

Questa fin qui non tanto abbundante sicurtà di successione all' Imperatore, puo tenere gli Spagnuoli in spernaze piu uiue, stante la cessione seguità in mancanza di prote de maschi alla M\* Sua della Sig\*\* di quegli stati, come altroue considerammo. Ilà anco Sua M\* due, figliole, femine, che se con la reputatione non si maritano, mal si uede onde habbino hauere altra dote.

Dobbiam anco dire à V" S", et alle SS. V" Eee" gran risso-Fol. 24'. lutione essere stata quella dell' Amb" del Duca di Fiorenza, che pretendendo lo stesso peso, et merito nel suo Prencipe, che in V" S'

resta, non hà uoluto per rispetto di non essere trattato del pari, uenirci non solo à uisitare, ma ne pur mandare un suo raggazzo à darne il buon giorno, pretensione in uero molto alta, et che merita il prudente rifflesso di questo Ecc " Senato.

L'Ambre del Sige Duca di Sauoia ne uisitò, mostrandone molta affettione, ei trattò d'Eccelenza, et le rispondemo con l'Illeo, non ci assieuriamo, che ne restasse in tutto contento. Strauaganze grandi sono in uero quelle, che passano hoggì di intorno questi propositi; poiche aneo l'Amb" di Lucca, et d'altri poco meno, che si fatti Prencipi, uogliono trattar del pari con la Ser" Rep". Ma chi uide mai neanco in altri tempi Francesi farsi Ministri di Spagna, à far in certo modo loro eonseguire la Valtellina prinandone Grisoni; et perche cessino à gli stessi Spagnuoli, et à Casa d'Austria, ninica sempre alla Francia i dissidi, et le guerre, con loro Ambri, per tanto tempo si sono intrusi, et maneggiate le differenze fra l'Imperatore et suoi sudditi, non si raccordando forse, che dalle tranquillità de gl' Austriaci, nacquero sempre le perturbationi della Francia.

Fol. 25.

Chi bauerebbe potuto mai credere nella perturbatione della Hiermania hauessino Spagnuoli potuto auanzar fin qui tanto, ehe se bene Tedesehi antiehi loro nemici restasser di quei Regni, et Prouincie, con lor priuileggi quasi estinti, perche d'elettiui fattisi hereditarij, senza la prole del presente Imperatore, si diuoluessino eglino alla Casa d'Austria di Spagna, con speranze d'unire la maggior parte del Mondo sotto il Rè Catto, et non se ne uedessero l'oppositioni, et i rissentimenti maggiori. Chi havrebbe mai potuto credere, che il possesso di 800 anni di Ferrara nella Casa d'Este andasse nullo ne sostentato fosse da gl'heredi d'essa, da Preneipi di questa Prouincia, ne da gli stessi Spagnuoli aneora:

Chi havrebbe mai creduto in fine, ebe gli Sig" de stati d'Olanda si uendicassino in libertà, et di sudditi del Rè Catte Prencipi fatti da lui, anco tali fossino confessati armassino contro quella gran potenza, l'inquietassero, e dannegiassero per tutti i uersi? e pure è uero, che fin quà senza l'effettiua assistenza di Francia, et d'Inghilterra, soli Fol. 251. brandiscono la spada, contra la potenza di Spagna.

Che s'habbia ad essere, ò di nuona pace, ò di nuona guerra fra il Rè Catte et i Sige de gli stati, molto uario ne passa per ogni parte il discorso, pare nondimeno preuaglia, ehe ammonita ciascuna delle parti da pericoli passati, et dal piacere della quiete presente, possa tratteuersi sul rinforzare dell'armi, anzi per auanzare nelle conditioni di nuouo accordo, che per tornare in guerra fra se un'altra uolta.

Alla Corte dell' Imperatore babbiam riceuuto ogni bonore dall' Ecc " Sig' Ambior Gritti, che pieno di prudenza, et di splendore bà tenuto sempre degnamente il suo posto, et se uirtù alcuna ualesse, a fronte la superbia, et mala inclinatione de gli Spagnuoli contra la Serma Repea, havrebbela certo Sua Eccas superata, tenendola Cesare in concetto di Sig' qualificatissimo ueramente; si come anco si fà conoscere il Clawo Sigro Mare' Antonio suo figliuolo, applicato egli ancora, à sostenere il publico seruitio et l'honore della sua Patria, con la quale uien accummulando ogni di gran merito certo. Habbiam conosciuto anco à quella Corte il Clamo Sig' Augiolo Corraro dell' Illmo Sig' Marc' Anto Cau', che à gran proportione rendendo le parti dell' animo, ad una lucida, et compostissima maniera della persona, nel mezo della poco buona fortuna, che quiui passano i Venetiani, tira pero à se le lodi di ciascuno, mentre nel discorrere, nella modestia, nel caualcare s'addopera, con ogni buon termine ueramente; et puossene però attendere à prò del seruitio publico quel uantaggio che da Sigri ualorosi antichi di quella Casa derriuò sempre,

Vi Insciamo anco il Clare Sig' Gio: Donato fù dell' Clare Sig' Iller". che in uero, con se medesimo garreggiando delle perfettioni del gentil' buono, ne forma un essemplare perfetto, et come, che nelle uirtà s'aunazi di continuo, apparecchia di loro à suo tempo honorato prescidio alla sua Patria, che grande occasione hà però di ridurlo fino d' adesso, à logni degno grado di stima uella sua nente.

Nostro Secretario è stato M. Marc' Antonio Padauino, che repplicando gl'atti con noi della sua intera uirtà, nel trattare con ogni rispetto, prudenza, fede, et assiduità la carica propria, ci bà messo in una compita obligatione d'attestare à V° S° et à questo Ecce\* Senato, sescre egli soggetto, che adempice tutti i umeri, et che merita affatto la gratia publica. Della quale potendo le Sigé\* V\* Ecce\* darle alcun segno, con abbracciare certo picciol benefitio, che serà loro per lui proposto, ne le preghiamo con tutto lo sforzo dell' affetto nostro, parendoci anco di unataggiare il publico seruitio, con uedere consolato, et honorato soggetto di tante parti, di Case et fratello di tim meriti, et bontà, et che nello spendere in tante cariche dategli fuora da V° S°, bà superato sempre il uigore delle proprie fortune, et ben habbiam conosciutto noi le uestiggia in literamaia, et alla Corte de

Fol. 26.

suoi buoni seruitij ueramente. Per ceaiutore habbiam hautu m. Moderante Scaramelli, gionine d'ottimo gioditie, et di singolar modestia ueramente, hà supplito sempre bene alla carica sua, non hauendo riguardo alle infirmità della persona, che nel pubblico seruitio hà pure contratte, mentre lungamente si è trattenuto als ceruitio della Rep" nel paese de Grisoni: rinouerà certo la memoria nella sua persona del ualore di suo pade, et merita in uero la buona gratia della S<sup>8</sup> V<sup>8</sup>.

. . . . . . . . . . .

Fra di Verona, di Vicenza, del Friuli, et d'altri luoghi della stato, habbiam hautto can Noi una copiosa, et degas mano di gentili huomeni, che con somma applicatione ei hanno in tutte le parti honorato molto, senza hauereri pur dato mai un minimo disgusto; quello, che nelle gran Compagnie nos suosole forse così sempre accadere; merittarebhono per ciò grandi encomio di lode; ma lungo sarcibbe condursi à fino dell' opra, et offessa quasil lor si farciba di non trattare perfettamente il merito dell' amore, della fede, et della modestia loro, con la quale hanno uolto serviter nelle nostre persone, la S' V'.

Alla quale di noi stessi, non sappiamo per fine di questa nostra relatione, che poter dir altro, se che quegli stessi in questa occorrenza di seruire la nostra Patria siamo stati pure, et eon quel fine suisserato, et cordiale à suo uantaggio, ei siamo addoperati, ehe in tante altre confidateci dalle SS, V" Ecens, Il decoro delle quali, quanto piu babbiam conosciuto i contrarij multiplici che alla Corte di Cesare, ne apportauano gli Spagnuoli con torcere quel Prencipe dalla sua natural buona dispositione, tanto piu eon il lustro del comparire, et dello splendore, habbiam uoluto sostenere: in modo che non pure à gl'altri, ma à gli stessi Spagnuoli è ella paruta riguardevole; et lor mal grado usel pur aneo di mezo il liuor loro, qualche uoce mista d'honore, mentre una uolta dissero; non sanno questi Venetiani far altro, ehe spendere, et certo la earestia in quei paesi di tutte le cose, ci hà fatto risentire nella borsa assai; tutto babbiam uolontieri sofferito per non cedere la piazza à gl'oppositori, et à malediei della nostra patria. Della quale con quei ministri, che habbiam potuto trattare di Cesare, habbiam sostenuto sempre le ragioni eon quel uigore, che habbiam anco rifferto nelle nostre lettere à V" S"; con il Sig" d' Heehembergh, et con il Sig' Chisel 1) specialmente maggior domo

<sup>1)</sup> Johann Jokob Khiesel, Graf von Gotscher.

maggiore quello, camerier maggiore questo altro della M\* sua. Tre altri de SS" del Cons\* erano alle riercationi de loro Castelli; Il Sig\* Fol. 28. d'Arach mandammo à uisiture, et à dirgli suressimo uolontieri undati da lui, ma non parue inclinasse à ciò forse per essere molto intrinseco dell' Amby d'i Spagna, ne ci uenna è uedere,

> Il giorno doppo, che prendessimo licenza da sua Mia il Sigd'Hechembergh, mando à chiamare il Sego Padauino, al qual disse, che mentre fosse stato di sodisfattione di me Erizzo, sua Ma uolontieri m' haurehbe armato Cau", et poco doppo in conformità pur per nome di sua M<sup>tà</sup> mi uenne à parlar il Conte Carlo di Porcia, al quale io risposi, come fu fatto rispondere al Sige d' Hechembergh, che i fauori de gran Prencipi deuon esser sempre grandemente stimati, et sopra gl' altri quelli di Cesare, al heneplacito del quale in tutto io mi rimetteuo, et mi fece poi dire, che il Lunedi seconda festa delle Pentecoste, hauerrebhe à ciò complito, et cosi mandò tre hore auanti il mezo giorno il detto Conte di Poreia suo Cameriero à leuarmi. non solo con le carrozze di sua Mia, ma con quelle de molti de suoi Ministri, et inuiatomi con tutta la Corte nel medesimo modo, che s'andò ... all' audienza la prima et seconda uolta, entrai in Palazzo, le stanze del quale erano ripiene de Prencipi, Baroni, et Cauallei in testa di quella dell' audienza trouai Cesare sentato sopra una Cadrega, che teneua un gran tapedo sotto; alla destra haueua il Vice Marescial di Corte che

dell'audienza trousi Cesare sentato sopra una Cadrega, che teneua un Fol. 26.

gran lapelo sotto; alla destra haucua il Vice Marecial di Corte che è il figliolo del Sig' Carlo d'Arach, con un stoccho nudo in mano, et à neza la Camera il Sig' d'Hechemberg maggior domo maggiore, che solo quelle mattina s'era leuato del letto, et accolto io henigamente da sua M\*, chinato il ginocchio, ella tre volte mi pase il stoccho sopra la spalla sinistra, profferendo alcune poche parolle Tredesche, doppo che leuato, et reso le debite riuer\* gratic, lei parimenti nel medesimo punto si leub da sedere, et mi disse, che haucua armato Cauall'ebi era sicura fosse per honorar degamente la Cauall'ebi era sicura fosse per honorar degamente la Caualleria, con altre parole piene di benignità, et honore, augurandoni felice ritterno alla Patria, accompagnandoni fin à meza stanza, dalla quale meco usci il Sig' d'Hechembergh, et m'accom-fo. 20. pagoò sino alla Salla delle guardie, et il Chisel Camerier maggiore fino alla scalle, et il Cato di Porcia insonò a casa, il quale fia tratte-effica del scalle, et il Cato del Torcia insonò a casa.

Fol. 29. pagnò sino alla Salla delle guardie, et il Chisel Camerier maggiore fino alle scalle, et il Conte di Percia insinò a casa. il quale fi trattenuto con altri gentil' huomeni quella mattina à desinar con Noi, et egli rittornò la sera per nome di Cesare ad augurere il buon uisquò, aggiongendo à me Erizzo, che essendo solito à Cuo' darsì una Collana, dispiaceua à Cesare la nostra presta partita, per non bauer potuto far apparecchiare cosa conueniente, tutta uia, accio io non apratissi, senza il solito segno della Cana", mi mandaua il suo impronto con quella cadenella, che se ben pieciola, non deuo io tener appresso di me, senza l'intero beneplacito dell' Ece" V; le quali se si compiaceranno rilasciarmi, tutto che sia di poce sollieno all' eccessive spese fatte da me in questa et altre cariche, riceuerò nondimeno per effetto singolure della benignità dell' Ece" V; et per testimonio della publica sodisfattione, del mio disuto, et cordialissimo seruitio, stimata da me più di qual si sia riche regalo, ò precioso dono.

À me Contarini non fi dall' Imperatore donato alcuna cosa; onde Fol. 20°non mi resta anco, supplient Y° 5° et Sige Y° Ecce" d'altro, che di
gradire la mia candida, et riuercule propessione nel loro seruitio, con
pregarle appresso supplire con la beniguità loro, oue non fossimo ambe
dua potuti giongere all'espressione intera del nostro deuere, con la
nostra Ser\*\* et dilettissiana Patria.

## Relatione

di S. Sebastian Venler Cav'. Proc'., Amb'. estr", in Germania.

## 1630.

Sermo. Principe.

Essendo molto ben certo, che V. Sertà, e le SS. VV. EEnt. si sono sommamente consolate della conclusione, et effettuatione della pace d'Italia, con ueder principalmente la Città di Mantoa liberamente restituita al sig'. Duca Carlo Gonzaga, che difficilmente si credena, donesse seguire, et che stando in potere d'Austriaci causaua del continuo gelosie, e sospetti molto vehementi, et spese eccessiue con poner in necessità le SS. VV. EEm. di abbracciar tutte l'opportunità, che se le rappresentassero anco con gran rischio per leuargliela dalle mani; hò esistimato, che sia per riuscir di loro gusto, che la principal parte di questa mia relatione sia, il porle auanti in ristretto, come è passato questo importantissimo, et gravissimo maneggio con li più essentiali accidenti, che sono accaduti, et ciò che mi è conuenuto d'operare per esseguire le commissioni delle SS. VV. EEne, e colpire nel segno della publica uolontà; per soggiunger poi quel di più, che stimerò necessario, et conferente à nostri interessi, studiando in quanto mi sarà possibile alla breuità, con ommetter molte cose, che seruono à sola, et infruttuosa curiosità, sono alle stampe, et si possono legger altroue facilmente, da chi sene compiacesse senza tenir ocupato tutto questo Ecemo, Senato,

Mentre l'anno 1630 si maneggiauano le Armi in questa prouincia per la successione nel Ducato di Mantoa, e Monferrato, che per ogni ragione peruenius al Duca Carlo Gonzaga, all'hora solamente Foste, Akhle, II. 82, XVI.

Fol. 2.

Fol. i' .

Fol. 2.

Ducă de Niuers, mà però l'era contesa per un capo dal Duca di Guastalla, et per l'altre dal Duca di Suosia, e Duchessa di Lorena col fomento de Spagnoli, che cou grandi dissegui speranano di profitta in questa Promineia; accade, che nella titti di latisbona si ridusta la Dieta Elettorale, per diuerse occorrenze dell' Imperio, alla quale rissoluà il Rè Christianissimo d'imuiarul per suo Ambasciator estraorianzi al Signor di Leone, che s'attrousua appresso li signori Suizzeri coll' assistenza d'un tal padre Gioseffi Capucino 9), creatura del signor Cardinal di Rosegüi con oggetto d'introdur negotio di pace, da quella corona all' hora grandemente desiderata per molti rispetti, che diffusamente furnor appresentati dall' Ece\*\*. sig'. Amb'. Contarini Ressidente appresso quella Maestà à questo Ece\*\*. Senato.

Ancorchè il sig. di Leone per sostener la dignità, e decoro

del suo Rè mi habbin affermato più uolte, che tale non fosse il fine Fol. 3. della sua missione, mà ben si d'osseruare ciò, che si andaua maneggiando in quella reduttione, per ostare in quanto le fosse stato possibile, alli auantnegiosi dissegni della casa d'Austria, con gran ragione resasi sospetta à cadauno, che desidera la publica libertà, soggiongendomi, che accidentalmente per motiuo delli Elettori imparticolare s'introdusse negotio per la pace d'Italia, nella quale tenendone grand' interesse la Rep". che si esistimana principal motrice di hauer in-Fol. 3v. trodotte le armi francesi in questa Prouincia, et molto ardente, e rissoluta in sostener gl'interessi del legittimo successore alli stati di Mantoa, et Monferrato, strana cosa parcua, che essa ancora non hauesse inuiato colà suo Amb"... come haueua fatto la Francia. Prencipe tanto superiore di forza, e di grandezza, da che prendeuano argomento li mali affetti alla nostra Rep™., et quelli, à quali gustaua per uarii rispetti la continuatione della guerra, di adossar ad essa la colpa di tutti li danni, et inconuenienti, onde altri, che bramauano sommamente la pace, desiderauano come punto molto essentiale, che Fol. 4. iui s'attrouasse un suo Amb'.. che mortificasse le male disseminationi, e ne facilitasse l'essecutione, et tal desiderio si scopriua principalmente nell' Imperator, così per sua riputatione, quando si fosse conclusa la pace, come perche si dissegnaua con aletamenti, e

François Leelerc du Tremblay, der unter dem Namen "Pere" bekannte Vertraute des Cardinal Bichellen. Kapuziner war er seit dem Jahre 1599.

speranze indurla à trattatique de loro agantaggio, e profitto, e far qualche compositione à parte con essa per disgiongerla et separarla dalla corona di Francia, con la quale non comple à loro interessi il ucderla strettamente congionta, et unita, Saputosi manifestamente da questo Eccio Senato il desiderio, che si teneua à quella corte di tal Ambascieria, espresso da principali ministri con grande chiarezza, et ponderato come il non farlo poteua pregiudicare alla conclusione della pace, della quale niueua desiderosissimo per il seruitio della Christianità, et per il proprio interesse ancora, massime essendo poco prima caduta la Città di Mantoa per supresa in poter dell' Armi di Cesare; et attrouandosi per il grande progresso della peste, et per altri accidenti in necesisità di desiderarla, e procurarla, rissoluè di deuenirne all' elettione, che eadè nella mia persona per oculti secreti della diuina providenza, mentre s'attrouauano tant' altri sogetti di talento, et attitudine, che haueriano potuto più fruttuosamente senza dubbio maneggiar negotio di tanto rilieuo. Conobbi la grauezza del peso sproportionatissimo per tutti i capi alle mie forze, et à miei interessi, esseudo à pena smontato di galea per il mio ritorno dal Baillagio di Constantinopoli, tutta uia humiliandomi alla publica uolontà, senza mirar ad altro, confidato alla diuina assistenza, uolsi prontamente ubidire, et coll' usar ogni maggior sollecitudine nell'alestire le cose necessarie per comparire colà come si conueniua, et nel uiaggio ancora mi condussi in pochi giorni conforme alla publica intentione in Ratisbona, oue s'attrouaua all' hora l'Imperatore colli Elettori, et altri Prencipi; et maneggiandosi il negotio della pace, uenne conclusa, et sottoscritta certa capitulatione più celleremente di quello, che si pensaua, alcune hore prima più tosto che giorni, ch'io ariuassi in quella Città, in uirtù d'estraordinaria premura de Ministri francesi, che pensorno, concludendola e sottoscriuendola prima del mio arriuo, di hauerne essi soli il merito, e la lode, e ui assenti l'Imperatore grandemente pressato dagl' elettori, e da molti altri ancora, essistimando, che l' esser io in uiaggio à tal effetto supplisse abbondantemente al suo decoro, e che le fosse per restar tutta uia l'adito aperto per conseguire li suoi fini, et intentioni di sopra espressi; mà la miglior fortuna, che potessero incontrar l'EE. VV", nel maneggio di questo negotio, fù, ch' io ariuassi doppo terminata, et sottoscritta quella tal capitulatione; perche contenendo essa diuersi particolari, che furono riputati dalla Francia di suo gran pregiuditio, oscuri, ambigui, et di dubbia essecutione; s' io fossi ariuato

Fol. 4\*.

Fol. 5.

Fol. 57.

Fol. 6.

Fol. 6".

considerationi con houn fine, non hauerei eveta potato (h dico sinceramento far sì, che si riducessere li Mistri Imperiali, insuperbiti per Fol. 7. In presa di Mantoa, et per la prosperità delle loro armi, à quel segno, che si haueria presentato con fondamento di ragione; mà ben ò con l'indur francesi à non ai saventire, hauerei starbata la pace, ò dato à creder à quelli, che pur troppo peusano male della Rept", che l'oggetto di cssa nella mis missione fosse stato anzi d'interromperla, et atraucersarla, che di faboriria, cfacilitarla; oltre che ance li ministri francesi hauerian potato per coprire il loro massamenti attribuire à Fol. 7. me la colpa, con adossarrai quei consigli, et cecitamenti, che non mi

prima della loro conclusione, quando ne hauessi fatto sopra le proprie

francesi hauerian potuto per eoprire li loro maueamenti attribuirne à me la colpa, con adossarmi quei consigli, et eccitamenti, che non mi sarei sognato mai d'apportarli; ehe così li errori, e transgressioni conuengono esser attribuiti à loro soli, et di loro soli si hà potuto dolere la Francia, et quei altri Prencipi, che si chiamauano aggrauati, et pregiudicati da tal forma di capitulatione; et per ogni modo le SS, VV. EEne, ne ueugono ad hauer la loro parte di merito, et riputatione in maneggio di tanto rilievo per il scruitio d'Italia, e di tutta la Christianità, perche il meno è stato quella capitulatione, haucudosi convenuto affaticar, et sudar un anno jutiero sopra l'interpretatione, et essecutione di essa et de dinersi particolari, nei quali tutti ui sono interuenuto, come ministro di V. Sera. Ilò passato di tempo in tempo li uffitii necessarii, et ui hò sempre interposto il mio parere con decoro della Repa, et gratia à Dio, senza danno, et pregiuditio del negotio, per non dir altro, in uirtù d'un ottima confidenza, et intelligenza, che hò passato col s'. di Leone Amb'. di Francia, benche nel principio ne dimostrasse qualche retiratezza, con Mons'. Veseouo di Mantou. Amb', di quel Duca, et con Mons'. Nontio del Pontefice ancora, che certo non potena desiderarsi maggiore, et hà conferito mirabilmente così al buon esito dell' affare, come à reciproen nostra consolatione; mentre habbiamo convenuto dimorar così longamente in una corte di costumi diuersi da nostri, e poco ben disposta, per non dir

Fol. 8 · telice aucora, che certo non potenu deriderarsi maggiore, et là conferito mirabilmente così al buon esito dell' affare, come à reciproen nostra consolatione; mentre habilianno consenuto dimorar così longamente in una corte di costumi dimersi din nostri, e peco ben disposta, per non dir pessimanuente inclinata alle nostre nationi. Passa i con l'Imperatiore, con acoi principali ministri, e con il Elettori, che ini si attrouannao li infliti proprij, e conformi alle mic commissioni, procurando di imprimer in suu Maestia, et tutti gl' altri con termine di decaro (che non dene mai Fol. 9. albandonarsi, come appilate molto pretisos) la retta intentiente della Rep", driccitat sempre alla pace, et al bene della Christianità, ponderamole le attioni di cosà nostri tenni mimarticolare, calle quali si

comprende chiaramente quanto sia aliena dal pensar di acquistar quel di altri. ne à profittar nell' altrui bisogni, e necessità, mà ben sì di mirar al ben publico, alla preservatione di se stessa, e di quella libertà, che Dio le permette di godere di tanto tempo, nel che mi son dechiarito sempre esser essa molto hen rissoluta per ogni uia, come fuori di questo è pronta non solo di essereitar tutti li termini d'amieitia, e buona uicinanza con sua Imperial Macstà e serma. Casa d'Austria tutta, mà di cortesia, stima, risuetto, et osseruanza, come se le conuiene, et con diuerse ragioni, et proprie considerationi hò procurato di seminar massime molto proprie del nostro seruitio in cadauno, con chi mi è uenuto occasione di parlare; e penso sia riuscito con frutto, come l'hauer ponderato il danno, che à loro medesimi apportaua la guerra d'Italia, che comprendeuo (?) hen sì da principio esser honestamente conosciuto; mà quello che l'è succeduto doppo gliel hauerà comprobato abbondantemente; tali uffitij io andano passando nel mentre che s'attendeua il ritorno del corriero, che in Francia si haueua spedito con l'auiso della conclusione della pace, e dell'istessa eapitulatione perche fosse ratificata; Parcua, che l'universale della corte ne godesse assai, e che non si hauesse alcuna imaginabile dubbietà, che non douesse esser abbracciata dal Rè Christno., mentre massime era capitato aniso, che in Italia la si hanesse ricenuta con grande consolatione dalli capi dell' Armi, per quanto aspettaua alla suspensione delle hostilità, et alla preseruatione della Piazza di Casal, alla quale da Spaguoli si mirana principalmente. Quando ritornato il corriero s'intese che come con gran giubilo, e consolatione si haucua sentito in quel Regno l'auiso in generale, che si fosse conclusa la pace sommamente desiderata, come necessaria ai proprij interessi; così la forma della capitulatione ucniua biasimata, detestata, et abborrita, come pregiudicialissima al decoro, et dignità di quella corona, oscura, dubhiosa, et contraria alle commissioni, che dicenano hauer date al sig'di Leone, che à tal auiso restò afflitissimo, perche mentre aspettana lode, e commendatione, le perueniua biasimo, e minaccie di castigo: La corte tutta si commosse grandemente à tal auiso generale, henche non se ne sapessero li particolari. Tentò il s', di Leone con destra maniera di disponer qualche ministri per che inducessero l'Imperatore ad assentire à qualche dechiaratione, à moderatione, affermando sempre uolersi dalla Francia certamente la pace, e che solo si richiedena leuar le ambiguità, et far qualche dechiaratione, con che restasse più

Fol. 9.

Fol. 10.

Fol. 10-.

Fol. 11.

presto, e sicuramente esseguita senza descenuler à maggiori particolari per all'hora, affine di facilitar la sua intentione et procurò di unlersi del Duca di Bauiera, come d'instrumento stimato molto proprio, et dell'. Arciusesono di Treueri, partialissimo della Francia; mà ne hebbe la ripulsa, haucendo acos detto liberamente li Ministri, che noa huucriano mai cousigliato l'Imperatore ad alterar ia tun solo punto quella capitulatione, alla quale si era da lui assentito uolontariamente, e aon per forza, mentre ne teneius chiara, et espressa plenipotenza; con tutto ciù uolse il s'. di Leone audarsene dall'Imperatore stesso; ne fece il tendatuio eno destrezza, mà me riporti quella risposta, che si aspettana, cioè, che cra pronto d'essequir l'accordato, rissoluto di aon

Fol. 12. alterar pur una sillaha di esso, perche saria stato un principio, et dispositione ad alterario tutto, confonder le cose, et resugar ciò che restatua doppo molto fatiche, e tempo terminato, e finite; in conformità gli dissero gli Ministri, el li Elettori; onde molto hen conobbe aach' egli, come conosecua cadama altro, che haueua buon discorso, che la commotione della Corte per questo rispetto era grande, et la rissolutione stabile, et ferma per il stato delle cose d'all' hora; e che bisorganua, ò di rissoluersi di continuar la guerra, ò uolendosi la pace, star Fol. 12. sopra l'essecutione di ciò, che si era concertato senza pretender d'auantaggio, per il che ei fosse molto ben conscio degl' interessi del di continua della controla della controla c

d'auantaggio, per il che ei fosse molto beu conscio degl' interessi del suo Regno, escendo in provinto l'Impectore di riterurascei n'Yean, henche non stimasse à proposito di seguitrarlo, non subse ac anco licentiarsi affato con troncar il filo del negotio; onde disse à sua Maesh, che insurerbbe il tutto rappresentato al suo Rè, et che egli si saria ritirato in alcun luogo dell' Imperio per attender ciò, che se le fosse commesso; et perche ci pretondena, che oppositioni, che si faceuano alla concertata capitulatione prouenissero da suoi emoli, che Fal 12. per filo priunti gli dissonos suistra interpretatione: Dissegno, per quanto mi disse, di non seriaer distintanente sopra di essa, esistimando con

mi disse, di uon seriuer distritamente sopra di essa, esistimando con ciù non poter conseguiri 3 uo intento, mab en di seriurer, che ci mediesimo sarebbe andato alla Corte à dar conto d'ogni più minuto particolare con la uiua uore, termine, che mi hà doppo affermato hancefe gionato granudemente: perche li suoi emali nonlo uolsero presente à giustificarsi; oude preservo censione, et dai uedere di noa poter spuntare nei suoi tettaini, et dalla necessità, che hauceauno della pace, su commetterle, che se ne ritoruasse alla Corte per la perfettione di essa. Si aggranua la Francia pinicipalmente del prime capitolo, per il

quale ueniuano li amici della corona à restar abbandonati di quella speranza, d'assistenza, et aiuti, che per il ben publico molte uolte saria stato necessario sumministrargli, che riuscina con grand' indignità, e pregiuditio; Che fosse capitolo fuori di necessità, et posto nel principio con apparenza, che lo rendeua molto più indegno, e pregiuditiale; le pareua in oltre, che si hauesse ecceduto nelli assignamenti à Sauoia, et à Vastalla con inragionenole pregiuditio del Duca di Mantoa, protetto, e diffeso da quella corona; si rissentiua in oltre, che li passi de Grisoni non fossero li primi restituiti, perche con esser risserbati nell' ultimo, pareua, che restasse in poter d'Imperiali il conseruarsene padroni, et in tal caso non si poteua, che con la forza molto disauantaggiosamente doppo abbandonate, et restituite le piazze, et passi d'Italia, tentar di riaquistarli, et recuperarli. Dimostrauane anco di restar disgustati della forma del capitolo accordato per la Rep"., forsi affine di interessarla nella da loro pretesa modificatione, et in ogni caso hauerla congionta, et unita per la guerra, dicendomi per conclusione il s'. di Leone, che da un improviso empito all' hora della natione alla guerra restaua il tutto disaprobato, e che li suoi emoli ritrouauano oppositioni non solo à tutti li capitoli, mà quasi à tutte le parole. Prettendeua egli all'incontro hauer condotto à buon fine negotio di gran rilieuo, et anzi douerne rapportar gran lode dalla Francia, che sapeua desiderar, et hauer bisogno della pace, e dall' Italia ancora, che conosceua anch' egli tenerne somma necessità. Quanto al primo capitolo, diceua hauerlo uoluto così accordare il padre Gioseffe, al quale in ciò, et in molti altri punti haueua ndherito, come à soggetto inuiatole dal Cardinal, e dà lui dipendente, che affermaua saper molto bene li suoi sensi, et che hauerchhe sempre approbato quello, à che si hauesse assentito; oltre che nella pace di Veruin conclusa da Enrico quarto di tanta prudenza, et ualore affermana, esserui inserito capitolo di tal sostanza: mà con peggiori conditioni ancora; che al laseiar la restitutione de passi de Grisoni nell' ultimo assenti; perche Imperiali diceuano rissolutamente, che non doueuano deuenirui, se non con il ritorno della loro gente d'Italia in Germania; temendo, che, quando fossero stati prima in poter de Grisoni quei posti, mal sodisfatti delle loro militie, le haueriano mal trattate, et offese, senza potersene rissentire. Che nel cavitolo della Rep. ei non haueua potuto ottenner d'auantaggio; perche non uolse il Sec". Vico farne alcuna richiesta all' Imperatore, et con

Fol. 14.

Fol. 14v.

Fol. 13.

. ....

Fol. 16.

Fol. t7.

Fol. 17.

ragione, non hauendone commissione da questo Ece<sup>\*\*</sup>. Senato; conde conneuse assentire à quelle parole ad instanza del Rè Christianissimo, affermando-egli, che li Commissarij Imperiali stauano fermi in uoler assolutamente ommetter di nominar la Rep<sup>\*\*</sup>., risser-bandosi di trattata seco à parte, per il che ci tenne come per cselusa la continuatione della trattatione per due giorni; mà che, essendo diueutui finalmente à quel capitolo ci ui assenti, come à tutti il altri per le continue instanze degli Elettori, c de Ministri desiderosi della pace; che sempre lo pressuanno, et dal padre Gioreffo imparticolare, al quale attribuius la colpa di molti manennenti, che ci non poteu escusare, e che trattando egli solo pretese, che hauerchbe separati dubbitatamente; mà che il Padre con modo dissuantaggioso di nego-

assentisse alla demolitione della fortezza di Casale, et à lasciar esclusa la Rep<sup>14</sup>. quando in Italia si hauesse rissoluto diuersamente, e molti altri mancamenti aucora, si fermana nel dire, che hauena ottenuto

Fol. 16°. tiare le apportaua grau pregiuditio; et che per sua giustificatione haueua uoluto, che auch' egli sottoscriuesse alla capitulatione. Non sapendo imparticolare, come altramente escusare che ei

> il fine essentiale, che era la restitutione de suoi stati al Duca di Mantoa. ehe dinotaua la giustitia della mossa della Francia, et altri collegati, et che Casale fortezza di tanto momento contra la uoloutà di Spagnoli. che ad essa mirauano, restasse in libero possesso di quel Duea, et che poco importana il poco più, è meno, che si assegnasse à Sanoia e Guastalla per indurli ad assentirui, e leuarsi le loro oppositioni di gran uigore; oltre che era impossibile condur l'Imperatore uittorioso, padrone di Mantoa, poderoso, et in gran stima all' hora, senza quei ostacoli, et nemici, che se le sono suscitati doppo, et han fatti tanti progressi, alla pace, senza compiacerlo nelle sue sodisfattioni, et assentire al sostenimento del suo decoro; per sigillo d'ogni cosa, assereudo ehe ei ne haueua accellerato la conclusion, affine di preseruar la piazza di Casal, che staua in gran pericolo, essendo più uigorose et potenti le Armi Imperiali et Spagnole all' hora in Italia delli Francesi; oltre che, essendo à quel tempo il Rè assalito da male di consideratione, temena, che succedendo la di lui morte, s'incontrassero maggiori difficoltà nella pace, è si maneggiasse la guerra con gran disauantaggio, con le quali considerationi, e con molte ragioni particolari

Fol. 18. sopra cadaun capitolo, à che non condescendo per l'euar il soverchio tedio all' EE. V<sup>22</sup>., ei pretendena, forsi anco molto hen conscio della

necessità del Regno, di far che restasse approbata quella capitulatione, che all' hora ueniua acerimamente represa, dannata, et abhorrita. Non ben conscio dell' intentione dell' EE. V\*\*. ml contenni sempre in termini generali, diuertendo solo con destra maniera, senza apportar offesa à Ministri francesi, con quali auzi trattauo con ogni maggior confidenza, e sincerità; che il pretendersi la moderatione del capitolo spettante alla Repea, non fosse per causar la rottura di negotio tanto importante, quando si fossero agiustati li altri interessi, e sodi- Fol. 18 '. sfattioni de maggiori Prencipi; stimai, che così conuenisse al loro seruitio, perche prima l'espressione del capitolo giudicano sufficiente per il bisogno, e con dignità, et decoro, essendoui la reciproca, che dimostraua la stima, che faceua l'Imperatore delle forze della Repta, che con qualche disauantaggio per mio creder, si è ommesso poi nel capitolo, accordato à Chierasco; oltre che, hauendo hauuto à dire l'Imperatore, et Ministri principali, che occorrendo l'haucriano moderato uolentieri in compiacimento dell' EE. Y"., nii pareua, che molto douesse pregiudicare, che à prima fronte si hauesse potuto ereder, ò sospettare, che la Repa, per cosa di poco rileuo fomentasse il sturbamento di così gran bene alla Christianità, come saria seguito, se hauessi ancor jo mostrato di pretender moderatione, et alteratione nel già stabilito, et accordato, mentre parena, che il pregiuditio solo consistesse in che la promessa di non molestar la Rep. nel principio d'esso si faceua ad instanza del Rè Christianissimo, perche il Ressidente Vico non se ne era uoluto ingerire, non tenendone commissione; col qual termine, mentre ero ignaro della publica intentione, seuza offender francesi, che ne restorno pienamente giustificati, seben da principio il Cardinal mal informato, se ne dolse alquanto. Ilò conseruato con decoro, e riputatione appresso tutta quella corte il posto, nel qual mi haucuo messo nel mio arriuo là, di mostrar la buona intentione della Repa. alla pace, et dispositione d'aiutarla, et sauorirla. Diedi conto alle SS. VV. EEn . sotto li XI. Nouembre per corrie espresso di ogni più minuto particolare sopra negotio di tanto rilieuo. e le portai la ferma rissolutione dell'Imperatore e suoi Ministri di non alterar d'un punto la conclusa capitulatione, et come le adheriuano li Elettori, e tutta la Corte, molto commossa per una così inaspettata pretensione, che si moderasse quello, che era stato con tanta fatica stabilito, e concertato con soggeti, che ne teneuano le plenipotenze, à quali si douena prestar fede, non potendosi sapere se

Fol. 19.

Fol. 19\*.

Fol. 20.

Fol. 20\*.

Fol. 21.

Fol. 21.

Fol. 22.

transgredissero, à nì le loro commissioni, di che solo haucunno à render conto al loro Prencipe; oude conclusi con queste formali parole, che non ui era altro termine, senon che il Rè si rissoluesse di acettar la capitulatione, è che ne uenisse condetto dalle persuasioni, et consigli altrui, perche altrimenti s'incontreria in guerra molto crudele, et fastidiosa, et dall' universale stimata odiosa contre quella natione. Pà nuissot questo Ecc." Senato dal s'. Amb. Contariai con lettere de 27. Ottobre del sentimento della Francia per la conclusa acquitulatione detestata, et albarriri quasi in tutte le parti, come pregiudiciale al seruitio, e decoro di quel nobilissimo Regno: e como si diminianuano minuece di cassigo al s' di Loone, et al Capucino, che imploraua perdono dal s'. Cardinale, ricerrendo aneo agl'amici perche glielo intercedessero: et di più che haucuano scritto al detto s' di Loone, riprendendolo, et biasimandolo, et incarienado in sostanza di

glielo intercedessero; et di più che haucuano seritto al detto s' di Leone, riprendendo, et bisainando, et inericando in sostanza di procurar qualche modificationi, che se gli inuiuano sopra alcuni capioli, et che fossero leuati quelli, che non sono necessarij per la pace d'Italia, oltre la quale non conuenius dilatarsi, con ordine espreso anco di ben regolar quello, che tratta l'interesse della Rept\*, con molta prudenza ponderato con dinersi particolari da quel prestantissimo Senatore, onde entrando in speranza questo Ece\*. Senato, che si potesse spuntare in qualche regolatione, rispondendole sotto li XV. Novembre, le impose di considerar à quella Maestà, et ministri, come col riflesso, che si conuenius s'ernos cooperte in quelle capitulationi molte oppositioni essentiali, delle quali comprendendosi uolersene da quelle grara corvana la conueniente moderatione, si docum

sene da quella gran corona la conseniente moderatione, si doucus mirar ad anantegiar la publica causa, et la particolar della Rep". ancora senza dimostrar punto di alienatione dalla quiete, ponderando in particolare il punto della restitutione della quiete, ponderando in particolare il punto della restitutione della quiete, ponderando in particolare il punto precisamente si obligassero come gi'altri nominati aucora all' essecutione dell'accorato; et che in oltre si riducesse il capitolo della Rep", à segno debito, e conneniente, aucettando di più à qualche pregiuditio, che si potesse riccure dalla force unula delle lettree, che doucus acciniera all'imperatore il Duca di Manton; commendando per sigillo la prudenza di quel gouerno imparticolare per la massima di non ingelosir li amici della corona, et il uigore, che dimostrana unel redimer le communi indignità, et pergiuditij, senza però tronaer affatto il uegotio, promettendo la costanza dell'unione della Rep" con una Masestia in si giunti essi, e retti ini, tendenti al sta-

Fol. 22.

Fol. 23.

Fol. 23\*.

Fol. 24

bilimento di pace durabile, et degna; commettendo all' Amb'. in oltre di tenir uiuo il negotio della leuata del sig'. Duca di Roano, di lasciar correr le già cominciate da altri sino al compimento come si haueua anco commesso di farsi, doue prima si era ordinato, che fossero stornate. Ma doppo che l'EE. VV", delle mie lettere di Ratisbona de XI. Novembre hebbero l'impossibilità di potersi operar alcuna modificatione nel già concluso, sotto li 29. portando à quella Corte in sostanza li particolari, ch'io l'auisauo, non insisterono più nel tentatiuo di modificatione, come prima si era fatto, mà le inuiorno l'espositione letta al sig. d'Auò 1), decretata sotto li 26, nella quale niente più repplicandosi di modificatione, solo s'insistè per la pace con le considerationi di preseruar Casal, et liberar questa Provincia da tante afflitioni, faticata, et oppressa per li dispendij della guerra, della fame, e della pestilenza, alla quale il s' d'Auò rispondendo, mostrò dissegnarsi dalla Francia d'insister nel pensiero di voler la modificatione, et moderatione dell' accordato, essertando la Rep. à non solo mantener le sue armi; mà anzi acereseerle ad' ogni buon fine; et le espressero in conformità di essa l'intentione chiara della Repa, che là si procuri, et si esserti, ne se ne interrempi, è trenchi la trattatione; che si affermi uolersi mantener la lega con quella corona, et che nel capitolo del proprio interesse altra premura non si usi, senon in quanto agiustati li altri naturalmente eadesse l'agiustar quello ancora, inuiandole per suo lume le commissioni, che haucuano date à me. Quasi nell' istesso tempo, che tanti schiamaci, et strepiti faccua la Francia sopra la conclusa capitulatione, affermando di non nolerui assentire in modo alcuno, quando non uenisse modificata, et corretta, caduto forsi quell' ardor, et empito, ehe à ciò la fece deuenire, ponderati li proprij interessi, e le considerationi, benehe sucinte, e sumarie, che le haucua fatto il s'. di Leon, che si era risseruato à dilatarsi maggiormente al suo arriuo colà, si rissoluè, di commetterle, che ouunque egli s'attrouasse, sene douesse ritornar à Vicna, oue si riceuè tal auiso con lettere sotto li 2, di Decembre da quel mons', Nontio Pontificio seritte à quello, che si ritrouaua in Viena, che ne diede subito parte all' Imperatore. Le sue precise commissioni ben non si seppero all' hora, mà ogni ragion persuadeua, che non fossero

<sup>1)</sup> Claude de Mesme , Graf v. Avaux, war seil 1627 k. frauz. Botschafter in Venedig

Fol. 25.

Fol. 25\*.

più di tentar modificatione nel canitolato, che restaua constantemente e uigorosamente esclusa, et reietta. Per la mala qualità della stagione, et longhezza del uiaggio essendosi auanzato sino al confin della Francia il s'. di Leone, non puotè arrivar di ritorno in corte, senon a 14. Genaro. Nel mentre pessimi uffitij si passauano con l'Im-Fol. 24 -. peratore da Ministri di Spagna, et loro dependenti, affin che continuasse à star occupato, et unito col loro Rè nella guerra d'Italia, pigliandone pretesto dalla tardanza del comparire d'esso sig'. di Leone; procurando d'imprimerle, che artificiosamente procedessero francesi in nutrire speranze di pace, mà portarne auanti l'essecutione con oggetto di tener otiosamente impegnate in Italia le Armi dell' Imperatore, et de Spagnoli, nffinche Olandesi potessero far progressi à danno. e pregiuditio della casa d'Austria; per il che hebbi ocasione insieme con gl' altri buoni Ministri di oppormi gagliardamente à tali disseminationi, et con nutrir soda speranza di pace, diuertire le male, et pre-

cipitose rissolutioni, alle quali s'intendeua all'hora di condur sua Cesarea Maestà. Quando il sig', di Leone mi communicò confidentemente al suo arrino in corte, non doner più tentar modificatione alcuna del rapitulato, non ui essendo minima speranza di conseguirlo, mà solo di procurarne l'effettuatione in Italia, sommamente mi consolai per interesse della Rep<sup>ca</sup>., et del ben uninersale ancora, perche entrai in gran speranza di ueder terminata la pace, che per mio creder con ciò non poteua poi esser sturbata d'altro, che dall' insistenza dell' Imperatore in noler, che la Francia ratificasse la capitulatione, come si pretendeua da principio; et pareua, che con tanta maggior ragione se ne douesse insister all' hora, che la Francia hanena dimostrato di non ui asseutire : et sebene tal obbligo non era espresso nella stessa capitulatione, mi confessò però il s', di Leone di hanerla promessa in uoce à comissarij, con quali haucua trattato, onde si consigliò, che Mons'. Nontio, passando uffitij con l'Imperatore per eccitarlo all' esseentione della pace, le ponderasse le buone intentioni

de francesi, come era hen corrisponderle, et non difficoltar il negotio col tentar souerchia ratificatione, alla quale non era tenuta denenire quella corona, ne si potena congineerla, con agginngergh dinerse considerationi per dissuaderne la Maestá sua. Quando se n'andò il s' di Lenne all' audienza di Cesare per darle conto del suo ritorno, della buona noluntà del suo Rè, e della rissolutione, che tenena di fare ogni possibile dal suo cauto, perche restasse esseguita la quiete in Italia.

stimai bene di transferirmiui ancor io, et mi feci forte sopra il ritorno del detto sig', di Leone, et le buone commissioni, che ei tencua per l'essecutione dell'accordato, et attribuendone quella parte, che conveniua alli buoni uflitij della Repes, diretti alla quiete, e tran- Fol. 26°. quillità, procurai, come serissi all'hora, di dispor la Maestà sua, à contribuirue li effetti della sua giustitia, e prudenza per il bene uniuersale, con mira, senza deuenire à particolari, di sincerarla col decoro, che conuenina delle uoci, che si crano sparse, che si sumministrasse dalla Rep". denari n Suetia, et che non s'inelinasse all' essecutione della pace; con che con tutti gl' altri uffitii, et con nieute essersi operato senza liauerne hauuto anchi io la parte, che mi si conueniua, conspicuamente si hà potuto comprender, che le SS. VV. EEcc10, non siano state otiose in questo negotio, mà bene sì, d'hauerne hauuto quella parte, et quel merito, che se le deuc. Bisogna creder, che branioso l'Imperatore di pace, che molto le era necessaria, perche sempre più s'andaua auanzando il Rè di Suetia, considerasse, che, persistendo nel pretender la ratificatione, hauesse potuto incontrar difficoltà insuperabili, per le quali restasse interrotta; perche abbandonò affatto il tentatino, e rissoluè di seriuer à Galasso in buona maniera, impartendole auttorità, come suo commissario, di essequire la capitulatione accordata in Ratisbona, trattandone con li commissarij fraucesi, et ultri che occorresse; onde sin ull'hora, à dir la ucrità, eome serissi à questo Ecc. Sennto, mi parue di poter pronosticar sicuramente la quicte, benebe l'EE, VV", mi portauano del continuo gelosic, sospetti, et disseminationi di guerra, che le crano rappresentate da diuerse parti; perche non mi poteuo persuadere, che da altro potesse esser impedita, ò sturbata, che dall' insistenza della Francia nel pretender la moderatione del capitulato, à che del cauto dell' Imperatore all' hora non si saria certo apertamente diuenuto : ò da quella dell' Imperatore nel uolerne la ratificatione, à che all' incontro cred'io, la Francia non sarebbe mai condescesa, la ritirata dell'un', e l'altro da questi due punti faccua ueder certamente, che da ambedue queste gran potenze fosse bramata, e desiderata l'effettuatione di essa per li loro importantissimi rispetti; onde tenni per fermo, come scrissi anco all' hora, che fossero per superarsi le minori difficoltà, che se n'interponessero, mentre restauano superate essentiali, e fondamentali, che potcuano ben da douero sturbarla, et interromperla. Benche il s' di Leone dicesse all' hora in uoce, et in scrittura che ei altro non pre-

Fol. 27.

Fol. 27\*.

Fol. 28.

Fol. 30.

tendeua, che l'essecutione dell'accordato; la Francia diuulgaua dall'
altra parte per suoi auantaggi, che uoleun nous capitulatione in Italia et
che non hauerebhe assentitio alla già accordata, che però restando sottosevitta da, chi ne haueua la plenipotenza, non ui essendo necessifi
di ratificatione neniua à tenirue obligata la Francia, et tanto maggiormente, quanto che col ritorno del 5'. di Leou, e con la qualità
della sua instanza anco in serittura, mentre prima si pretendeua non
assentirui, neuius ad esser come ratificata. Si trattò in corte qualche
agiustamento cel Duec di Guastala, che cadeua in grae consideratione
in questo maneggio, et che qualche propria dechiaratione per gl' in-

in questo maneggio, et che qualche propria dechiaratione per gl'interessi di Susion, conforme però al capitulato per facilitar maggiormente i inegolo s' uniusse à Galasso, mà quello non si puote mai concluder; onde connenne il Duca di Parma deputato commissario, et giudice farne la sentenza; et quanto all' niteresse con Sauoia non si uolse cometter altro à Galasso, mà solo, che puntumlanente essequisse il concertato in Ratisbona. Si attendeua con gran curiosità l'arriuo in Italia di Seruient 1) comissario deputato dalla Francia, che hauendo tardato à partire dalla certe, poiche non segui senon à 3. Marzo, apportaua gran sospetto, che da quella parte nou si procedesse con sincerità, mà che si uolesse unlersi del henefito del tempo in loro nunntaggio, et per dar modo al Ré di Suetia, et alli sig<sup>e</sup>, stati di far gran progressi contra la seas d'Austria: Sosgondi si unleuno dell'oca-

guerra: hauessime da affaticar assa în resister à cost potente machinatione, et à tenerlo in sicura speranza, che si vulesse certamente la pace, escusando al meglio, che potenime la tardanza di esso Seruient, mà nonsi puote già ne ottenner l'inuestitura di Nantoa, che per ragione all'hora meno si poteura pretender in uirtà del capitulato, ne che si leussero le militie thedesche d'Italia, per che ingclositi, et inasoptettii aggliardemente, quando à ciò lissere in quel tempo condescosi, credeano, che francesi non fossero per restituir l'occupato, mà hen anzi per inunder, et assalir lo stato di Milana. Quanti gelosie, quanti sospetti, et quanti vanc disseminationi siano state all'hera suggerite da più parti à questo Ece<sup>ne</sup>. Senato, atte per lovo stesse à sturbar et confouder la pace, io non intendo di reasumerhe, perche sarci troppo

sione per uni imprimer l'Imperatore, et obligario alla continuatione della

Abel Servien, Marquis de Sablé, war von dem K. Ludwig XIII. als Commissär zur Unterhandlung des Friedens in Italien abgrachiekt.

Fol. 30".

tedioso. Mi furono tutti communicati con molta prudenza, affin che mi seruissero di lume, et iudrizzo, ponderai di tempo in tempo la loro insusistenza, et irragionenolezza per il mio senso, come non vi trouauo incontro, e come sperauo, che suanisssero, onde si uedesse effettuata la pace, tanto desiderata, e tanto necessaria, sieuro, e certo di e ssermi fatto riputar da qualche d'uno per auentura per troppo credulo : mà lodato Dio, ciò, che predissi all' hora, con la seorta però della ragione, e non del solo desiderio, restò dall'effetto manifestamente comprobato.

L'Imperator desideraua la pace in Italia grandemente conoscendo molto bene il pregiudicio, che riccueua dall' essersi ingerito nella guerra, alla quale fù con insidic sotto falsi pretesti condotto da Fol. 3t. Spagnoli col mezo de suoi Ministri da loro dependenti, et à loro obligati per pensioni, et honori; gl' uffitii del Duca di Sanoia erano effica-

cissimi, perche uedeua non poter ricuperare per altra strada li suoi stati, da quali ueniua del continuo pressata sua Maestà, come da quelli d'altri Prencipi ancora, e li progressi, che andaua facendo il Rè di Suetia la costringeuano, e necessitauano à desiderarne, e procurarue l'effettuatione quanto prima, affine di potersi naler delle militie, che s'attrouanano in Italia iu auantaggio de proprij interessi di Germania, in modo che le male sodisfattioni di Francesi, ne le gelosie puotero Fol. 311. prevaler à questi importantissimi rispetti, onde furono reiterate le commissioni molto rissolute à Galasso per l'essecutione, et effettuatione dell' accordato; et tardando Seruient à capitare in Italia, fossimo Mons', Nontio, il sig', Amb', di Francia, et io sollecitati efficacemente à dechiarirsi della uera intentione de nostri Prencipi, et l'Imperator stesso disse al sig. di Leone con molta libertà, che era assicurato, che si portaua studiosamente il tempo auanti per fauorir li progressi del Rè di Suetia, et delli SSa. d'Olanda; onde rissoluessimo di far espeditioni espresse per sollecitar l'affare, et dimostrar con ciò la sincerità delle nostre trattationi. Le gelosie della Francia haucuano fondamento perche pareua, che promouessero trattationi sopra l'accordato di Monzon, del quale non si era mai più trattato, ne ueniua nominato nella enpitulatione di Ratishona; in oltre fin all' hora si sospettaua, che trattassero col Duca di Sauoia per trattenersi qualche passo in Italia, per il che han proceduto sempre con gran risserua, e con gran puntualità, et sehene haucuano dati li ordini à Galasso per facilitar il . Fol. 32". negotio, non uolsero mai eommunicarli formalmente, ne all' Amb'.

Fal. 32

di Francia, ne ad altri, et si seppero solo per uia obliqua. Capitò di quella Corte in diligenza alli ultimi di Febraro il senator Villani 9), huoma d'imquieta natura, e di pensieri torbidi, et come fii auttore nel principio della guerra, usò ogni industria anco per fomentarla, benche in appamanta disconingase il contessio, uno haumono metermesso considerativo.

Fel. 32. rezar disseminasse il contrario, non haneudo pretermesso consideratione, à mezo, che labbi creduto poter giouar alla sua intentione,
tessendosi unlos imparticolare della lega conclusa tri Francia ca Suetia,
che si era disulgata sino à 22. di Marzo con grande perturbatione di
tutta la corte, ani simiro comunita archine a tutti sia orte, ani simiro comunita rispertie, considerationi, si indicata per leuargli la forza, etil uisgorei modo, che col ditiona
niuto per tutti il sopranominati risperti, considerationi, si inon puote
spuntare, onde essendo espedito in Italia il Collonel Chiesa sotto il
2. di Magrio, et rissola poche hore doppo seguirlo per le poste, proFol. 32. fessando di ini condursi per accellerar la pace, che gratie à Dio reado
di mato, et altro al Duca Carfo, al quale peruenina per equi riggione:

di Mantos, et altro al Inea Carlo, al quale peruenina per oggi ragione:
colla rilassatione in oltre del posto di Valezo, del qual inclinauo à non
far alema mentione per non rineuar memoria uniosa, e dispiaceuole:
Fed. 31. quei eagli di impatomistrae, ne perche forsi ne ance lore ui pensassero, mà per quella infelice rotta, et per accidente di mala fortuna,
come è molto ben nota alla prudenza di questo Consiglio, lo mantenerono per l'importanza di esso, et al mio arrino in Ratishona restando
conclusa la pace, dissegnanano con produzza rilasciarlo, e restituirlo,
mà uedendo la disaprobatione de Francesi, et non essendo molto be no

Fel. 31. certi di ciò, che douesse succeder, ne portorno il tempo auunii, non hanculo perù hautto mai pressiero, che di restiturio, quando fosse seguita la restitutione del resto: lo abbandonorono però prima, che si estituisse ne Manton, ne passi de Grisoni per dar qualche segno di buona utolatà nerso la Rep"., et come parmi che lo facessero senza dirne alcuna cosa à chi commandana le Armi dell' Efec."
Fel. 35. "V. ". così niente ne disserso à me, che perciò pare in essecutione de publici commandamenti non passai alcun ufilito per quest' efficio, de publici commandamenti non passai alcun ufilito per quest' efficio.

rel. 35.

de publici commandamenti non passai aleun uffitio per quest ceffeto, non uolsero in somma dar formalità à tale restitutione come senza formalità, et accidentalmente restò occupato, che è il più si habbi potuto desiderare per compimento, et essecutione di essa. Di quello

<sup>5)</sup> Oltavio Villani, spanischer Berimenbrath.

mò, che doppo hanno operato francesi per loro particolari rispetti, non però disgiunti da quelli degl' altri Prencipi interessati nella libertà di questa Prouincia, ascoltati, et maneggiati con somma prudenza da questo Eccno. Senato, io non intendo di discorrer, perche entrarei in un uasto pelago, et conuenirci anzi esser molto prolisso: Nella restitutione de passi de Grisoni, et della piazza di Mantoa oggetto, et scopo principale, et effetto della pace sigillo il principio di questa mia relatione, riducendomi à qualche altri particolari, che reputo molto necessarij per terminarla con ogni maggiore breuità.

Fol. 35\*.

Fol. 36.

Fol. 36".

Ferdinando secondo di casa d'Austria che al presente domina. eletto Imperator de Romani, è di ettà d'anni 54, di pelo rosso, di statura ordinaria, e di assai robusta complessione, fortificata nelli essercitii continui della caccia, nei quali ei si compiace estraordinariamente, in modo, che da essi riceue il sollieuo di tutti li trauagli, e disturbi, che gli accadono; è uero, che auanzandosi negl' anni, uolendo continuar nell' istesse fatiche, affermano li medici che riuseirà con pregiuditio grave della sua uita, mà non è possibile il ritenerlo. Si aggiunge, che egli hà sempre à lato l'Imperatrice, giouine, bella, et che professa d'amare sommamente; non è disordinato nel mangiare, et nel bere; mà però non uiue con alcuna regola, nutrendosi anzi de grossi, e mali cibi, uolendo più tosto apportar il rimedio à qualche replessione con le medicine, et altro termine, non approbato da Medici, che non le pronosticano longa uita; è di natura placida, et humana. ascolta cadauno molto facilmente, usa parole cortesi, et amoreuoli, e tratta con termini di gran creanza, et humanità; le sue recreationi sono solamente la caccia, e la musica, et la conuersatione della moglie, e figli: è assiduo, e diligente, assistendo quasi del continuo alli consegli. e sottoscriuendo con gran pacienza tutte l'espeditioni; è irresoluto, non sapendo prender partito da se di cosa alcuna, rimettendosi à ciò, che stima bene il consiglio, et imparticolare il Prencipe d' Hechemberg, che domina e regge assolutamente; per sua natura si manifesta inclinato alla pace, non essendosi maneggiato nella guerra, che anzi pare abhorrisca; si dimostra religioso, et pio, facendo capella solenne frequentemente, ascoltando ogni giorno più messe con una grande quantità d'uffitij, uisitando le chiese, et imparticolare quelle de Gesuiti, e Capucini, interuenendo à processioni, et altre solennità, et riceuendo frequentemente il sacramento della santissima communione; la carità persuade à creder, che all'esterno corrispondi l'interno, che però Fontes. Abihig. II. B4. XXVI. 10

Fol. 37.

Fol. 37".

Fol. 38.

solamente è ueduto dal «. Dia, scrutator de cuori; si scandalizano però molti, che osseruano le cose, che per poter esser prodigo nel donare à musici, caeciatori, et suoi consiglieri, non ascolti con frutto l'instanze, et esclamationi di tanti liquidi, e miserabili creditori della camera, è perche uolontariament l'hanno saccorrai in grando necessità, è perche le è stato leuato il denare con termine uiolente, et improprio, mentre fà professione di pietà, giustitia, religione e d'abborire ance il pecati ueniali, lauendo confessore Gesuita, che sempre le assiste: Hà scandalizato anco non poco nella prudenza, humanità, e giustitia, con l'inuer adheriro all' ingiustissima guerra d'Italia, aeremente coutradetta, e detestata con ragioni politiche dal baron de Volestain General

detta, e detestata con ragioni politiche dal baron de Valestini General
Fol. 38\*. delle suc Armi, dal Tilli General dell' Armi della lega, dalli Cardinali
Dietristein, e Passma, e da molti altri sogetti principali, e prudenti;
oppugnata dall' Imperatrice con tutte le più efficaci, o uchementi preghiere per rimourenclo, e ritirarnelo, che essendo Prencipessa di gran
qualità pregando in benefitio del suo sangue, e per la preservatione
del suo stesso nido, proffessando egli di amaria sommamente, apporta
meruziglia, e stupore che non sia stata compiacciuta, et finamente dissuasa, e dannata dal Paire Lannermano i) Gesulta suo confessore, che
Fol. 39.
portandole l'ingiustitia di essa, le protestò non poteruisi ingerire, che
con la danatione della sua anima, così corre la uoce publicamente
et sò che egli lo dice à cadauno, come l'hà detto anco à me; mi
narmi con termine di usora rudenza, ercele con ciò no solo uine à
narmi con termine di noca rudenza, perche con ciò no solo uine à

rappresentatagi ingiusta, et pregiudiciale alla sua conscienza dal proprio confessore, directuo di sesa; nia condannarsi, et hendparsi egli
Fol. 39°. stesso, perche, sebene non poteua uiolentarlo, come buon religioso era tenuto à ritirarsi; per, non esser instrumento di admetterdo
alli santissimi sacramenti con offesa dell' almin dell' mo, e dell' altro,
e tanto più quanto ui furono in oltre Capucini, et molti altri religiosi,
che glieb biasimauno, et dissuadeanno, et imparticolare un tal Padre
de scalzi Carmelltani 9 in opinione uniuersale di sonto, che le ne pachaun, molto liberamente, mà piaque à Dio leuardo di uita molto presto;
onde le preghiere dell' Imperatrice riuscite uane, pare che dininuischino

dannar l'Imperatore, che lui con gl'altri suoi uogliono far creder santo in terra, perche habbia uoluto intraprender scientemente attione

<sup>1)</sup> P. Wilhelm Lamormain, geb. im Luxenburg'schen 1570. † 1648.

<sup>2)</sup> P. Dominicus von Jesu Maria, geb. in Arragonien 1539. + 1630. 16. Febr.

quell' opinione d'humanità d'animo, che se le attribuisee; le dissuasioni di tanti soggetti di stima, et credito le scemino il concetto di prudenza; et l'essortationi, et li attestati di tanti religiosi di buona uita, e costumi le leuino gl'attributi di religione, pietà, e giustitia, che se le assegnano; et in somma fà stupire cadauno il considerar, che l'Imperatrice, che tutto può, non habbi potuto ottener quello, che più se le doueua per ogni ragione, et che il credito che hanno seco li religiosi. et il suo confessore imparticolare si sia reso uano in questa occasione, fortificato anco dalli prudenti discorsi di tanti prestantissimi sogetti, ehe ogni ragione persuadeua douessero esser acetati, et abbracciati, mà che habbi più tosto uoluto adberire al parere del Prencipe d'Hechemberg, Conte Rambaldo di Collalto, Conte di Fristemberg, e Conte di Verdemberg, soli è principali auttori di tanti mali, che hà, sofferito questa misera Prouincia d'Italia ad instanza de Spagnoli, che uolsero la guerra con quelli mali dissegni, che la Iddio gratia non le sono riusciti, non hauendo però in fine altro conseguito, e forsi contro li loro interessi, et intentioni, senon che sia stato concesso al Duca di Sauoia, et à Guastalla quello, che non se le aspettaua per raggione; mà che sa accrescer il scandalo, et por in dubbio la religione e pietà di Cesare, è, ehe à niuna dimostratione di eastigo, ò di rissentimento ei sia mai diuenuto per le tante estorsioni babarie, et iniquità, che sono state commesse dalle sue militie, et capi in Italia, non in un primo empito di assalto, ò presa di Mantoa, mà iui, et in ogn' altro luogo, que hanno dimorato nel progresso di più d'un anno, portati à sua notitia dal Nontio del Pontefice con uffitij molto efficaci per il rimedio, significatigli da capucini con concetti liberi, et acri, da Gesuiti, da caualieri d'bonore, dall Imperatrice, ebe ne aggiungeus le pregliiere et dal Vescouo di Mantoa, ebe molte instanze le hà fatto, che haueriano comosso le pietre, et i sassi, non che un core bumano; le promesse usciuano ample; l'Imperatrice istessa hà detto à me più uolte come ingannata anch' ella, che l'Imperatore hauerebbe castigato seueramente li auttori di tante iniquità, et imparticolare l'Aldringher, capo et auttor principale, che anzi fù essaltato, premiato, et bonorato, onde chi uolesse escusar l'Imperatore, che non sò, se aneo ualesse, bisognerebbe dire, che ei non fosse atto, che à lasciarsi regger, e gouernar da soli doi, ò tre ministri, dipendenti da Spagnoli, che con

denigratione del suo nome, e della sua riputatione, l'hanno ridotto nelle angustie, nelle quali s'attroua al presente. Nelli primi anni del suo Fol. 40.

Fol 40°.

Fol. 41.

Fol. 41 \*.

, Fol. 42.

Imperio fi imilipato in grandi tranagli, augustic, e periodi per le mosse del già Prencipe Gabor di Transiliannia, et altre soleuntioni della Fol. 42°. Germania, nelle quali per brenitil non intendo di dilatarmi, mà per industria del Baron di Volestain s'era poi ridotto in tal stato di prosperite e felicità, che pera lacuni anni ha usissute il più fiordio, potente, e uigoroso Imperatore che habbi haunto l'Europa da un gran tempo in quà, et the si conserveria per quello che persuade la ragione, se non si fosse lasciato indure à spogliarsi della più fiorida parte delle sue Armi per mandarle in Italia à compineimento degl' interessi altru, et à deponer il Volestain. Questo è baron di Boomia, fio semplico capitano di cavallaria nella guerra del Friul, mà con il suo ingegno.

ceptiano di canallaria nella guerra del Friul, mà con il suo ingeguo, industria, e buona fortuna si è tanto aunazato in riechezze, regiono, industria, che con la una si può creder: ofieri nei principij all'Imperatore che non haucua in esser più che producti in circa in tutto l'Imperio compressi per che non pagati da Spagnodi di acerescerii senza aggrauio di lui con qualche reggimenti con che solo se le dessero buoni quartieri prima nei stati patrimoniali, et poi de Prencipi più deboli, tra quelli, che sintendeua d'opprimer, et così è andato 3: à poco à poco a nanzandosi in modo, et erescendo il numero delle militie, che doppo represso il poco prudente, è temerario tentatiuo del Rè di Danimarca, s'attrouaus sotto la sua auttorità, et commando un numero de pias soldati ineirea, s'aparsi nella Germania, con che puote impatroniris della Pomerania (cauri i stati alli Duchi di Michel-

burg, de quali fii lui inuestito con titolo di Duca dall' Imperatore, et sino alli ultimi tempi, che le è stato poi leuato dal Rè di Suetia ne

trabeus d'utile intorno à montaire il anno liberi da tutte le spese, aggrauij. e pagameuit de militie, et dominar tutta la Germania on dissegno anco di essercitar giurisditioni une la mar Balicio, et in somma per il freno alli Protestanti imparticolare, è Preneipi, è Città franche disarmati per l'interpositione de Francesi, in molo che conomenitano per necessità dipender da sempliei ecuni di lui, senza che ardissero ne anco di dolersene; et ciò non solo senza aggrauio dell' Imperatore, che non dana propria paga alle militie, mà con utile, e profitti imensi perche in uirti d'esse necessitaua la Germania à contributioni, che le potesse hauer un giorno sun M<sup>n</sup>., mà spesi in utile, e profitto de consiglieri, et altri fauoriti, che si sono arricchi il segno ineredibile conseglieri, et altri fauoriti, che si sono arricchi il segno ineredibile conseglieri, et altri fauoriti, che si sono arricchi il segno ineredibile

In tutti i tempi auanti l'assoldar militie, et cauar denari per contributioni dependeua dalle diete, c dalli circoli che liberamente rissoluendo ciò, che stimauano seruitio dell' Imperio ò negauano, ò concedeuano à misura, e con termine; per il che li Imperatori per Fol. 45. l'adietro non hanno potuto ne contra Turchi, ne fuori della Germania operar quello, che haueuano in pensiero; mà il presente in uirtù di tante forze, e di tener oppressa tutta in un tratto quella gran Prouincia se no era reso assoluto patrone, con cauarne da essa quel tutto, cho le fosse caduto in pensiero sin all'ultimo suo potere. In sei anni fecero li Elettori toccar con mano all' Imperatore nella Dieta di Ratisbona che 240, millioni di raistallari si erano cauati di contributione dalla Germania, oltre altri interessi, et aggrauji de particolari, che non ui sono compresi, in uirtù di che poteua bene il Volestain, oltre Fol. 45. l'auanzar grand' oro, trattarsi con la grandezza che faceua; che non cra inferiore à quella di qual si uoglia altro Prencipe nella Germania; oltre che donaua frequentemente le decenc de migliara de tallari, el al conte di Verdembergh per comprar una signoria ne donò me in una sol uolta. Non contento di ciò l'Imperatore, è per dir meglio il suo consiglio, insuperbito nelle prosperità, e felicità senza pensar, ne al rispetto dell' Imperio Ottomano, come si conucniua, ne à tanti altri accidenti, come hauerebbe persuaso la prudenza, si pose in ferma rissolutione di uoler, che in essecutione dell'antico accordato di Possau, li Protestanti restituissero li beni Ecclesiastici, che posscdeuano, che uoleua dire riddurli in estrema pouertà, e miseria; con uoler di più, che dalla Stiria, Carintia, et Austria, stati natrimoniali di sua M'a, sgombrassero tutti li protestanti, con obligo di uender li loro beni in breue tempo, et uiolentar anco li populi nel Regno, et Prouincie di Boemia ad abbandonar la loro religione, che si giudicana esser pensiero di Cesare di noler effettuar anco altrone. Quanto scontento riceuessero li Baroni delle sopradette Prouincie di conuenir ò mutar la religione, nella quale erano nati, è il proprio nido, c uedersi sottoposti à mille spese, et interessi per esser tollerati per qualche tempo, et per fine attrouarsi in necessità di uender li loro beni con gran danno, et discapito à profitto de Ministri, e dipendenti da Cesare, che impadronendosene à uilissimi pretij, faceua creder auzi essequirsi per tal fine politico, et interessi loro, che per zelo di religione, le SS. VV. EEno. se lo possono imaginare per loro prudenza. Li Prencipi parimente, che si uedevano pressati à restituire quello che haue-

Fol. 46\*.

Fol. 46

Fol. 47.

loro decoro et grandezza, senza di che anzi conueniuano restar miserabili, et infelici, se ne rissentiuano, e contristauano sommamente, masssime considerando anch' essi, che non doueuano tali beni restituirsi ad Ecclesiastici, perche fossero esseguite le pie menti, et uolontà de testadori, mà perche aricchiti li Vescouati imparticolare fossero goduti da figliuoli, et adherenti di Cesare, con esser forsi impiegati in non miglior uso di quello faceuano essi, uedendo esser assignati all' arciduca Leopoldo figliuolo di sua Ma. sei grossissimi Vescouati, cioè Argentina, Possa 1), Noistet, Arbestat, Magdemburg et Brem, et quelle d'Vratislauia ad un figliuole del Rè di Polonia nepote 3), onde argomentauano, che si trattasse d'impouerirli per arricchir se stessi sotto pretesto di religione: li popoli poi imparticolare di Boemia, della Slesia, et dell' Austrie maggiormente infette s'attrouauano in ultima desperatione, perche si uedeuano necessitati con uiolenza à mutar religione, è esser sottoposti alla perdita de loro beni, et à tutti li maggiori aggrauij delle militie, che à guisa di pecore li

cacciauano uiolentemente alle chiese alle messe, et alla communione,

uano hereditato da loro antenati, et che seruiua al mantenimento del

Fol. 47'. il che mi confermò un buon religioso de nostri con gran displicenza, et i capi di quelle militie, benche di professione cattolica si gioriauano con derisione di esser da piu di S". Paulo, poiche conuertiuano le terre intiere in un instante, come seguius in apparenza per sottrarsi, ò diminuire li loro danni, et pregiuditij: con l'essempio di questi dubitauano anco altri sotto altri Prencipi, che le fosse per succeder un giorno l'istesso, onde non è merauiglia, che, uedendosi tocchi al uiuo nella conscienza, e nella robba, si siano posti in ultima desperatione, che sumministrandole forza, uigore, et animo li habbia resi rissoluti ad azzardar il resto, pensar à tutti li rimedij, et abbracciar tutte le occasioni, che se le rappresentassero per sottrarsi da pregiudicij, et danni intolerabili; mà con tutto ciò, se l'Imperatore hauesse conseruate le sue armi iu Germania, et il commando generale nella persona del Volestain, si sariano forsi doluti, e lagnati in uano, perche facilmente nel principio si haueria potuto portar il rimedio ad' ogni

> Fù deposto il Voléstain ad instanza delli Elettori ridotti nella Dieta di Ratisbona, et imparticolare del Duea di Bauiera, che, hauen-

motino, che hauessero tentato per soleuarsi.

<sup>1)</sup> Passau, (Wieser-) Neastadt, itsberstadt.

<sup>2)</sup> Karl Ferdinand, Sohn Sigiamund's III, von Polen und der Erzherzogia Constaulia.

dolo per inimico, temeua della sua forza, e delle sue Armi. Vi condescese l'Imperatore con speranza, che in ricompeusa d'hauetti compiacciuti di tal depositione, elegessero il figliuolo Rè di Romani, mà ne restò deluso, gloriandosi somnamente all' hora li Elettori di ciò che haueuno industriosamente operato, et della pace d'Italia col loro mezo accordata, che pretendeuno, e con ragione, douesse seruire à gran solleus dell' Imperio.

Fol. 48v.

Parue buona l'occasione à Prencipi protestanti di pensar à loro grauissimi, et importantissimi interessi; mentre considerauano un neruo importantissimo di forze Imperiali ò distrutto, ò occupato in Italia, et l'altre senza capo diuise, separate con mille disordini, e confusioni, e uedeuauo che il Rè de Suetia, Rè di gran uome, et stima, haueua posto piede nella Germania; onde si ridussero nella dieta de Lipsia, capo di essa Sassonia, molti di essi, e con molta secretezza determinorno quello, che crederono à proposito per il loro sollieuo: che fù principalmente l'armarsi; sostenersi uicendeuolmente, et non obedir alli editti Imperiali, non concorsero diuersi per timore di restar oppressi prima che potersi soleuare; mà erano pronti à dechiarirsene opportunamente. Si deue ereder, che da Prencipi interessati in così grand' affare si peusasse del continuo al proprio sollieuo, perche sin quando m' attrouauo in Costantinopoli mi disse à buon proposito il Caualier Rò Amb', dell' Rè della Gran Bertagna, che il suo Rè s'interponeua per la tregua trà il Rè di Suetia, e quello di Polonia, nou con oggetto, che ei fosse per ritornarsene, et fermarsi otioso nel suo Regno, mà perche libero da quella guerra potesse passare in Germania à sollieuo di quella grau Provincia, Per conclusione di questo breue mà molto esseutiale raconto del stato della Germania nel tempo della mia partenza di là, dico, che dalla guerra d'Italia deuono riconoscer tutte le loro rouine Imperiali, lo confessano li più sensati, et l'Imperatore istesso, et così stà bene per il seruitio di questa Provincia nell' auenire; e se li consultori di Cesare, che hanno prenalso, hauessero haunto intentione di condurlo al precipitio. et all' esterminio, non poteuano meglio conseguirlo, che con l'indurlo à mandar il neruo delle sue forze in questa Prouincia, et poi leuar il capo d'auttorità, et credito à quelle, che iui restauano, con rinforzar, et inuigorire inoportunamente li editti, et operationi, che poneuano in necessità li Prencipi protestanti, e tanti loro sudditi di tentar ogni mezo per leuarsi il giogo d'una dura, et intollerabile seruitù: et facile

Fel. 49\*.

and the Consti

Fol. 50.

Fol. 51.

Fol. 52.

mi fă îi preuedere, e predire all' EE. VV". con le mie lettere da Viena îi pregiuditice, ct danai, che soprastauana îil Impreatore, et suoi stafi, non selo per giusto castigo d' Iddio per le tante iniquită seguite, e tolereta enli ringiatisisima genere d'Italia, ma come politico, che consideraua una tal uiolenza estraordinaria, non tentata mai più da aleun altre Imperatore, ò se in qualche parte teatata da Carlo Quinto di tanta stima, et uirdi non riusel lade, non fosse per riuseri à questo, che certo non hà attitudine ne alla guerra, ne al consiglio, mà solo à lasciarie regger da chi l'ha condotto nel stato miserabile, nel qual s'attrous, et dal quale certo non può liberarsi, che con l'aiute della diulian proudezua, semper promessagii dal suo confes-

sore, et altri consultori per consolario, et rincorarlo.

Restan uiui all' Imperatore due figlicioli nati d'una sorella del
presente Duca di Bauiera; il primo Ferdinando Eruesto, che si chiama
però Ferdinando 3°- eletto Re d'Ongaria, e di Boemia, che ultimamente
si è maritato nella sorella del Rè di Spagaa, è di chi al presente
d'anni 24, e di debole complessione; non promette longa uita; si
heciciente il pader; mà non ha le sue massime, ne la sua natura,
essendo auzi altretanto tenace nel conservar il denaro, quanto il padre
è prodigo nel donarlo, e profunderlo, di che mostra gran displicenza, e con ragione, perche con quello, che ha donato al Prencipe
d'Hechemberg, et à molt' altri ministri, haucrebhe pottuò è sodifatr
a molti debiti ragioneuoli, e giusti della camera è sollieu de miserahili persone, che languiscono, è prouedersi per qualche maggiorecessità.

Non si conosce, che sia inclinato alla guerra, attendendo à studij di eltere, ne quali fa qualebe progresso, componendo uersi, et in musica assai bene; Racontano, che un giruno, interrogato dal padre, che coas studiasce, le rispondesse, che studiusa, An filius possit recuperare bona alienata a patre, che commose assai l'Imperatore; sò certo, che à mio tempo di suo ordine fi consigitiata tal materia da dottori di quella uniuersità, mà poi cade il negotio per li accidenti, che sopra-uenarev; nons id letta tantodi caccia, quanto che fà l'Imperatore, ne cà amico de Giosulti, è riputato semico delle nationi straniere; et imparticolar d'Italiani, son amando d'haurene al suo seruitio; il non essersi messo in campgana nella presente necessità della sua casa, fà tener per fermo, che ei non habbi inclinatione alla guerra, mà nazi abhorimento, à che u sia tanta manenaza di denaro, che non lo nossa

effettuare, ancorche Spagnoli lo desiderano, lo bramano, e lo procurano.

Fol. 52+.

Loopoldo Guglielno è l'altro figliuolo, che è in habito clericale, godendo, come hò detto di sopra in tioto, e pretensione sei Vescouati principalissimi acila Germania, che nella quiete, e tranquillità delle cose, e col godimento delli proprij beni renderiano oltre un million de tallari all' anno, mà adesso pe le reuculotioni, per le occupationi de beni, per le pretensioni d'altri, et per gli oblighi, che hanno quelli che egli gode, ne trahe pochissimo beneficò, è d'età al presente d'anni 15, natura uiunce e spiritosa, prodigo anch' egli come il padre, hà miglior complessione del fratello: non gusta esser di Chiesa; più uolentieri cingrerbebe la spada, et pigliarchbe moglie, come forse le conuerrà far un gioron, meutre la sua casa à attroui nel stato presente:
mà grande contingenza sono sottoposte le cosc di quella Prouincia.

Fel. 53.

Hà in oltre due figliuole in età nubile.

Viue all' Imperator un solo fratello, che è Leopoldo sig'. del Tirol, maritato nella Fiorentina, che fù moglie del Prencipe d'Vrbino, con la quale hà due figliuoli maschi, et una femina, et è facil cosa, che in questo solo, ò nella sua descendenza si riduca la casa d'Austria di Germania: è d'età di anni 46, d'inclinatione, et affetto Spagnolo, mà però è stimato buon Prencipe, di natura placida, et doppo che si è amogliato si dimostra molto diuerso da quello, che era stimato già nei suoi primi anni. Lo uidi, e uisitai in Ratisbona, e poi anco à Viena con l'occasione, che iui accompagnò la Regina d'Ongaria; trattò meco con ogni buon termine, e procurò di farmisi creder molto inclinato, e ben affetto uerso la Repas, et di essa, e de suoi Rappresentanti restar compitamente sodisfatto, professando di uoler ben uicinare, confessando espressamente, che così comple al suo interesse, come è in effetto, perche li suoi stati cauano grand' utilità da sudditi delle SS, VV, EE., che per legne, e ferro, di che abbonda il suo paese, le dan denari, et tal uolta biade, quando ne han bisogno; procurai di nutrir la sua buona dispositione con assicurarlo della stima, et affetto, che le portano l'EE. VV"., et come si saria sempre corrisposto alle sue rette intentioni, et per me credo certo, che da quella parte non s'habbi da temere d'alcun immaginabile molestia, è disturbo, così complendo à proprij interessi, che è la uera misura e sicuro fondamento per farne giuditio, massime concorrendoui l'essempio, et esperienza del passato.

Fol. 53\*.

Fel. 54.

Fol. \$5.

L'Arciduca Massimiliano, che prima dominaua quel stato, quando si naceua la guerra and Friuti col presente Imperator, che era Arciduca di Grata, benche ei l'amasse cordialmente, non uolse mai, che da quella parte si mouessero le armi contro V. Ser\*, per diuersione; et quello non hauea postertià, come hi il presente, che uuol dir obligo maggiore, et certo, che li sospetti, e gelosie, che sono stati-portati à questo Ece\*. Senato in queste ultime occasioni, sopra il quelli biogona, che fondasse la rissolutione di fortificar Vicenza con tanta spesa, et nel faria, et el mantenerla, o preservanta con gran ounsequentia, e quello che più importa con graue scontento, e danno di quei sudditi furvo usai, et insussistenti, cone tanti altri, che a ucci popolari disseminati la con peruenuti à notitia, forri anco fattigii ardificiosamente capitare con fine

perueuulă anottus, forsi anco latugii artificiosamente capitare con fine
d'applicarle in noue sesse, et imbazzait, che molte uolte ugliono
ad indebolire il stati fuori di tempo, et occasione, con che si riducono in debolezza tale, che non possono poi sostenersi, e diffiendersi
il hora, che ne proutiene la uera necessità; le SS. VV. EE\*\*. sono
1810: 1820: ancora à tempo con la loro prudenza di poterui apportar il proprio
rimedio; supplicole ad cessusami se troppo ardisco; ne sono portato
dal zelo del loro seruitio, per le osseruationi, che ne bò fatto molto
diligenti. Questo è poucro Prencipe, perche sebene le renderebhe il
contado del Tirol intorno un million de fiorini, ne restano però applicati, et obligati intorno à millio de fiorini, ne restano però applicati, et obligati intorno à con per debiti contratti precedentemente
da quei stati, in modo che le ne restano liberi intorno à soli se
et nou molto le rende l'Alsatia, che ultimamente in flatisbona per corto tes fia sacienta falli limeratore che ne rea natrone à lini; et à ficiliosii.

et nou motto le reade l'Alsatia, che altimamente in Italishona per cor-Fol. 56. tesis fin assignata dall' imperatore che u cer a patrone à lui, et à figlioni, onde havendo strettezza di rendite, essendo il paese pouero di denaro auco per le ordinarie necessità, si deue tener per fermo, che sia per studiar sempre in conseruar la quiete con questo stato, non solo per sottrarsi da danni della guerra, mia per non prinarsi delli utili, e commodi, che gli summisistra ordinariamente la paese: Resta all' Imperatore il dominio come de stati hereditarij delle Prounicie dell' Austrie Superiore; et inferiore, della Carintia, Stiria, Carniola, qualche parte della Cronatia, contado di Gorita, Trieste, contado di Frisin con Fiume, e qualche altri loughi nell' esterni dell' Istria, et in gouerno solamente la fortezza di Segna, che è membre del Reput o'Ougaria.

> Le due Austrie le possono reuder nei tempi ordiñarij trà le contributioni, datio del sale, et altri, che le concede la commodità del Danubio florini un million, e tresento mille, mà una gran parte non s'esige, et impar

ticolare le contributioni; onde si calcula, che l'Imperatore non possi disponer, compresi anco li uffitij particolari, et qualche estraordinario di confiscatione, che di a fiorini, che sehen assignati alle spese della corte, uengono frequentemente impegnati, per far partiti in trouar denari per altre occorreuze, et imparticolar per sodisfar l'animo prodigo di sua Ma, che non può contenersi di non donar à Ministri grossamente. È indehitata l'Austria inferiore de XV. millioni de fiorini, e la superiore de 22.; li datij della carne, et altre impositioni, e rendite estraordinarie sono lasciate dall' Imperatore alli Prouinciali per sodisfattion de tali dehiti. Si eleggono ogni tre mesi deputati ? ciò per lo più poueri, che finito il sernitio s'attronano per il più ricchi. La Stiria, che comprende la contea di Goritia, il Cragno, Trieste, e quei confini nerso il mare rende incirca 🔭 fiorini, de quali si pagano li musici, cacciatori, e li magistrati di quelle Progincie; et dette entrate consistono in minere di ferro, argento niuo, con alcuni datij, e poche contributioni. La Carintia rende circa in fiorini, sono applicati per le caccie, " all' Imperatrice, " al Rè d'Ongaria, all' Arciduca Leopoldo Guglielmo, e alle due Arciduchesse, spendendosi il resto poi secondo le occorrenze.

Fol. 58.

Fol. 57.

Fol. 57 v.

Il Regno di Boemia, che nien preteso dalla casa d'Austria per dinersi rispetti, non esser più in libertà in modo che possa ellegger per Rè chi più gli piace, mà hen fatto, iure belli ultimamente, oltre altre ragioni precedenti, patrimonio della casa, suol render un millione di florini de sole contributioni nolontarie (parlo sempre nei tempi quieti) cauate per impositioni sopra li beni d'ogn' uno, et queste impositioni si rinonano ogu' anno con l'occasione della dieta, che si fà in quel Regno; di queste si sodisfà à debiti contratti in occasione delle guerre passate, che ascendono à 40 millioni de fiorini, per li quali si paga censo de cinque per cento, et si sodisfa ad un quarto de pretendenti à uicenda ogn' anno; uenendo speso il restante in militie, magistrati, et altri stipeudij d'offitiali; onde non peruiene all' Imperatore della Boemia di tal ragione altro che no fiorini di signorie proprie, che hà in quel Reguo, oltre di che ultimamente ui s'introdusse un datio di birra, uino, et sale con grand' esclamatione de quei populi, da quali si cana intorno à ma fiorini all'anno, mà solo ne capitano ogni tre mesi à dispositione del Rè, essendo il resto assiguato à diuersi, acostumandosi auco di ecceder duplicatamente et triplicatamente nelle assignationi quello, che può importar l'utile.

Fel. \$8\*.

Fol. 59v.

La Lusatia è impegnata al Duca di Sassonia per quattro millioni de fiorini, che ei preteude lauer speso nell' ultime guerre à seruitio dell' Imperatore. La Slesia suol render "si fiorini, mà da tre anni in quà niente capita all' Imperatore, spendendosi tutti nelle occorrenze di quella Prouincia, sopra la qual insieme con la Lusatia ui è debito de 28 millioni de fiorini. La Morauia rende "si fiorini quando è libera, mà hora non se ne caua che si da due datij, il resto parte possede il Cardina Dietristain Vescouo d'Olmure, parte ua speso in occasioni militari, et in censi di debiti contratti per auanti, che ascendono alla summa de 46 millioni, che non si pagaranno in eterno. Fi decretata una contributione in quella Protincia ire auni sono all' Imperatore de

m dorini, con gran fatica, e stento in tre anni sene sono cauati m dorini. Sono quei stati tutti desolati, et in ultimo esterminio. Del Regno

Fol. 60. d'Ongaria due terzi ne possiede il Gran Turco, et gran parte dell' altro il Prencipe di Trausiluania: quei nobili, e Baroni eleggono il loro Rè, come è adesso Ferdinaudo 3º, figliuolo dell' Imperatore, ma ueggono che è come atto di ceremonia, et s'accorgono, che è fatto come hereditario, che rende quei sudditi mal contenti, e sodisfatti, come anco perche la sopraintendenza nelle Armi sia in Thedeschi, natione da essi hodiatissima, et che in somma il loro Rè sia in costumi, in lingua, natione, e religione diverso da loro; Per esser occupato da Nobili, et poucro de denari non rende altro che il seruitio, che sono tenuti di Fol. 60\*. prestar al Rè in occasione di guerra con paga inferiore della metà à quella delli Alemani; si caua ben da datij, e qualche contributioni circa " talari, con quali si pagano li magistrati, offitiali, et parte delli pressidii delle piazze, che sono Comar, Giauarin, Tata, Varadin, et Vatia, ne quali si tiene ordinariamente in pressidio soldati, et fuori delli pressidij in oceasioue di bisoguo sono obligati

di modo che conuiene l'Imperator mandar un auno per l'altre in quel 
Fal. 81. Regno intorno à Tipi fioriti in chearis, pennai per uestir le militie, 
e nondimeno li soldati aunazzano sempre paghe de auni intieri, et 
s'attrounno in necessità, et ultima desperatione, come io hò inteso da 
pià parti, à segno che une si stimata merazigia, che non si rissoluino 
dl uender le piazze à Turchi. Ogni Prouincia hà una camera, à consiglio particolare delle rendite di essa; l'Imperator però si hà attri, 
buito sopla raintendenza di tutta la dispositione delle lore catrate,

particolari Baroni, e signori del Regno condur in campagua siuo  $\frac{m}{6}$  caualli, e sei mille fanti, et per tal obligo hanno stipendio, e prouisioni,

Fol. 61.

Fol. 62.

Fol. 62.

Fol. 63.

che rissulta in gran profitto alli consiglieri di questa camera generale. che sono in tutto sette, cioè Baron Prainer 1) Pressidente di essa, Bertoldo 2) direttore, e cinque altri cauallieri, che molto ne profittano nei loro interessi particolari; benche pochissima quantità di danaro entri in essa per ordinario, del quale ne possa l'Imperatore disponer nelle sue occorrenze, onde si uiue in continua necessità, et si giuoca di testa. Si hà supplito sin' hora con quelle contributioni, et utili, che uiolentemente per la potenza dell' Imperatore si sono potute cauar da più parti: Non si sà ueder come da qui auanti in tante miserie, e strettezze siano per passar le cose; l'Imperator uiue ristrettamente, una sol tauola serue à lui, Imperatrice, Rè di Ongaria, Regina, Leopoldo, et Arciduchesse, hauendo ben qualche seruitu particolare cadauno di essi, mà moderata assai, et stanno del continuo insieme con grand' amore, et unione. Le spese della caccia importano in tutte le Prouincie intorno à no fiorini all' anno; quella della musica no; la stalla ... Del uiuer della corte, et altre occorrenze intorno à ..., et le straordinarie, et incerte si calculano per 1 in tempi ordinarij. Si è qualche uolta proposto all' Imperatore di regolar le spese della caccia, e della musica, che sono eccedenti, e con molto meno si potrebbe supplire conuenientemente, mà ne hà dimostrato tal sentimento, che niuno più ardisse di parlargliene; li cacciatori, et musici sono li primi, et più prontamente sodisfatti; sono admessi facilmente da sua Ma., acearezzati, et fanoriti à segno, ehe ottengono, e conseguiscono tutto quello che adimandano.

B gouerno delle Promincie segue col mezo de loro magistrati proprij, mà confirmati dall' Imperatore senza saputa del quale, ne in proposito della camera, ne del stato possono terminar aluma cosa; Tiene però ogu' una di esse un canceller, ouer secretario appresso Cesare, che maneggia li negoti della propria Provincia, che si determinano per il più nel consiglio di stato dell' Imperatore con l'assistenza del detto canellier, ouero secretario.

Li consiglieri di stato di S. Ma. sono molti, mà quelli che interuengono effettiuamente in ogni consiglio, nè mai sono esclusi, sono tre soli, cioè Prencipe d'Echemhergh Direttore, et Pressidente

<sup>1)</sup> Seifried Christoph, erster Reichsgraf (1624) v. Breuner. † 1651.

<sup>3)</sup> Jakoh v. Berchtold, Freiherr v. Ungerschütz, Juris Doctor. + 1641.

Fol. 64.

del consiglio, l'abbatte Clemensmister 1), che adesso è Vescouo di Fol. 63\*, Viena, et il conte di Traumstorf?). Il Prencipe d'Echembergh è di ettà de anni 65 incirca, oriondo

> di Stiria, soggetto, che hà pratticato il mondo, et maneggiato per longo corso de anni li affari del presente Imperatore anco quando era

Arciduca di Graz, onde conniene haner acquistate grande esperienza, come hà auanzato grandemente la sua fortuna, confessando li suoi, che parlano con modestia, che egli habbi na talari d'entrata, mà la commune è, che ecceda li ..., hauendo fatti grandi aquisti nella Stiria, Carniela, et altri luoghi circonvicina, et restandele tutta uia gran tesori acumulati, che si dice li preserui in Luhiana, si chiama adesso Duca di Cromau per il donatiuo, che gli hà fatto l'Imperatore ultimamente di detto Ducato in Boemia, che è di gran rendita, tratta humanamente, et con termini cortesi con cadauno, è accorto, et capace d'ogni gran maneggio, et dipendentissimo da Spagnoli, hauendo l'ordine del Tosone, et correndo noce, che egli, et gl' altri ancora principali ne ricegino pensioni; Hà genio assolutamente predominante quello dell' Imperatore, per il che lo conduce sicuramente in quelle deliberationi, che ei nuole, ò per gustar li detti Spagnoli, ò per sodisfar à suoi particolari interessi, et affetti; Fol. 64. Tutti quelli che pretendono qualche cosa da Cesare, fanno capo con lui, et procurano la sua gratia, et buona dispositione, perche egli

> può regger l'Imperatore, et l'Imperatore non può regger lui; l'istessa Imperatrice, Rè d'Ongaria, fratello, e sorelle ricorrono alla sua intercessione quando nogliono qualche gratia, in che ei si maneggia nel rispondergli con tanta modestia, et nel portar li suoi

uffitii con tanta destrezza, et prudenza, che pare ei sia per mantenersi sicuramente in quel sommo grado di gratia appresso l'Imperatore, che hora possede sino all' ultimo di sua uita, che si può però creder non poter esser molto longa, essendo ananzato assai negl' Fol. 65. anni, et piene di grauissime indispositioni, mà se premorisse l'Impeperatore non continuerebbe già nel istesso posto sotto il presente Rè d'Ongaria, che, sebene dissimula, non sele non l'ama, mà l'hedia sommamente; non lo rappresento hen affetto alla Rep", henche ei lo professi con parole, e concetti molto pieni, et efficaci; mà dico bene, che per quanto corre la uoce, et ho inteso da più incontri, ei non hà

<sup>1)</sup> Auton Wolfrath, Bischof v. Wieu und Abt v. Krams-gonster, geh. Rath.

<sup>2)</sup> Maximilian Graf v. Trantmansdorf, geb. Roth und Oberethofmeister K. Ferdinaud III.

Fol. 65.

Fol. 66.

consigliato mai l'Imperatore à rottura con la Rep"., et lo comproba l'effetto, perche niuna rissolutione mai si è fatta d'inuader li stati dell' EE. VV", sebene molte uoci si siano disseminate piene di gelosie, e sospetti, che l'effetto hà dimostrato uane et insusistenti in tempo, che per la peste, et per altri accilenti le cose nostre erano ridotte à quel stato, che molto hen sano l'EE. VV", et che non intendo di esplicare per non aercrescrele la molestia, et affittione: conosce anc egli, che non torna bene all Imperatore la guerra con la Rep"., per il che, mà molto più per li suoi particolari interessi si deue creder, che, come non hà consigliato, così non sia per consigliar nell'auseiri la rottura; poiche hauendo li suoi beni, et entrate ai coafini di V. Ser". da essa ne riceurechbe grandissimi pregiuditij, come ricueu grandi utili, è benefitii dalla paec.

L'abbate (Temensmister, Vescono di Viena è de hassi natali, nato d'un sarto, è d'eta d'anni 33, possede la gratia dell'Imperatore; essendo homon oceorto assai, e piaceuole nella prattica; no mies stimato huomo di gran negotio, et capacità; possede la superhia, et altre male qualità de Tedeschi, essendo imparticolare molto inclinato alle crapule, et al bere.

Il Conte di Traumstorf è Baron del Friuli, d'ettà d'anni 45 incirca, stimato buon canalliere, de retti sensi, et concetti, et amator della pace, è riputato molto adherente al Pucca di Bauiera, et ciò le diminuisce d'assai il credito appresso à Cesare, non-passando certo buona intelliguaza, ne confidera trà queste senso.

Il secretario Verda adesso fatto Conte di Verdemberg ') è del Friuli del Contado di Goritia, d'ettà di 54 anni incirca, nato d'un umaratore, mà portatosi annui col fanor dell' Echemberg, et del già Coute Rambaldo di Collalto; non solo si è arrichito sommamente, mà per la prattica, che egli hà nei maneggi, e nel gouerno essendo honom di spirito uine adoperato, e creduto, ancorete non sij nel primo grado delli tre sopranominati. Professa somma deuotione uerso la Rept", non son hen ecto, che se glicido debba creder, come parmi di poter creder, che per li suoi interessi prinati, hauendo anco egli li suoi beni à confini de nostri stati, oltre quelli dell' imperatore stesso, ei sis sempre per consigliare la pace, e diuertir la guerra. Fol. 66\*.

Fol. 67.

<sup>1)</sup> Johann Bapt. Graf v. Werdenberg, k. Hofkanzler.

Fol. 67\*.

Fol. 68+.

Molti altri sono quelli, che entrano nel conseglio, mà se uolessi nominarli e discerter sopra cadauno darei nella prolissità, che intendo di schinare; per il che anco ommetto il diatarmi sopra li consigli di guerra, et aulico, la Corte dell' Imperatore et molt' altri particolari, come è solito di farsi, possono uedersi in libri à stampa, ò in altre relationi, hauendo esistimato bene in questa mia, che è d'abb\*\*. estraordinaria, fatta per oceasione della paee d' Italia diatarmi solo nelli particolari proprij di tal negotio, et in quel di più che stimo poter gionar agl' interessi della Reps\*\*., et che non potrei ommetter seaza unda di manemento.

Vidi in Ratisbona li Elettori dell' Imperio, passai con essi loro li ufittij, che hò di sopra accunati, come hò fatto con cadauno, con chi mi è accaduto di trattare con profitto, et anantaggio (penso io) del seruitio della Patria.

Fol. 68. Non repplico molti particolari intorno al riceuimento, et altro, che serissi all' hora, come souerehio; parmi bene auco di loro portar qualche summaria contezza à questo Ecc. Senato.

hauerà di rendita cirea a forini, di spesa a considera considera con militari, che in quest' nuni son sate estracodinarie per tutti; è d'ettà d'anni 52 incirea, hauerebbe occasione d'esser mal sodisfatto dell' Imperatore, che fauorà alla gagliarda nell' elettione il suo concorrente tuttuia pare, che uolentieri egli e adherisea, taenado in gran credito la casa d'Austria. Dimostra buon affetto, e dispositione uerso la Repr'.

L'arciueseouo di Maganza primo dell' Ecclesiastici in ordine

L'Arciuescouo di Treueri, che è certo un buon uccchio, è d'ottimi ensi, et concetti, mi bonorè estraordinarimente, come Ministro di V. Sera, e dimostrò meco gran confidenza dilatandosi in molte communicationi, ch'io portai all' hora à notitia di questo Ecc<sup>ess.</sup>. Senato, è d'ettà di 62 anni, hauerà "no forni d'entrata, de di spesa "professa connessione, e dipendenza dalla Francia, e con gran perturbatione mi parlò de Spagnoli, che le occupauano parte del suo stato.

Fol. 89. Colonia, che ò della casa di Bauiren, nominato Perdinando, à d'ettà de 55. anni, hà d'entrata a "fiorini incirca, essendo il suo stato sutoposto à contributioni, et aggrauji de soldati Spagnoli, et Olandesi; dipenderà sempre dalla uolontà del Duca di Bauiren suo fretello; non è ancora in sacris, uiencho ottuta uia con quelche pensiero d'ampgliarsi.

Il Duca di Bauiera detto Massimiliano d'ettà al presente de 59 anni, hà d'entrata intorno un million e mezo de fiorini; ne hà de spesa ordinaria; hà pagato molti dehiti del padre, et ricuperatisi molti heni; otto millioni de fiorini pretende hauer speso per l'Imperatore nella guerra di Boemia, per il che possedè l'Austria, et adesso in cambio di essa il Palatinato; 20 millioni de fiorini si tiene che n'habbia d'acumulati, et ammassati, perche di tutto profitta, e fa mercantia sopra li suoi sudditi; che perciò grandemente l'hodiano, come grandemente è anco hodiato in generale dalle militie per la sua auidità, e tenacità: Viene esistimato Prencipe prudente, per che parla poco, et è molto cupo; nelle occasioni passate, che le successe l'acquistar li Palatinati. lo hà fatto parer tale la huona fortuna, che corregge, et radrizza hen spesso li mali consigli, come la mala fà parer cattiui li buoni : con l'Imperatore, benche congiunto di sangue non passaua certo per il passato buona intelligenza, ne confidenza, procedendo con fini, et consigli separati, ancorche adesso pare habbi giudicato suo seruitio non si disgiunger da lui, mà correr l'istessa sua fortuna; non hà descendenza, mà ui sono due figliuoli del duca Alberto suo terzo fratello il più giouane d'ettà d'anni 48.

Fol. 70.

Fol. 69v

Il Duca di Sassonia haucua suoi Amb'. alla Dieta di Ratishona, come anco il marchese di Brandemburg; non furono à uedermi, come non uddero ne anco l'Amb'. di Francia, procedendo all' hora con grande risserua, e rispetto; si afferma, che habbia due millioni de florini d'entra tall' anno, si chiama Gio: Giorgio, et d'etta l'idani 44., è dedito alla crapula, et al here, e poco stimato nella Germania quanto alle sue proprie qualità, benche il primo di potenza; la necessità l'hà indotto à separarsi dalla casa d'Austria, che non si credena mai, essendo sempre stato con essa congiuntissimo, et ad unirsi collè di Suetia con quei progressi, che sono seguiti.

ol. 70°.

Il Marchese di Brandemburg è stimato soggetto di poca capacità, c nicate atto alla guerra; soleta hacer um million de florini di rendita, bora non hà da mantenersi; la necessità, e la disperatione l'hanno indotto à darsi nelle braccia del Rè di Sucia suo cognato, cedendogli le jazza, e dipendendo da suoi cenni. Per settimo Elettore entra ilhò di Boemia, del quale, et de suoi stati hò detto à sufficienza quanto occorre.

Fol. 71".

La Germania è prouincia molto grande, ricca, et abbondante unita sarebbe formidahile, et potria dar le leggi al resto dell' Europa,

Fontes, Abible, Il. Bd. XXVI.

Fol. 73.

mà essendo dominata da molti Prencipi de diuera Religioni, et interessi, à rende debale; et non solo non può pensar ad estender con
nationi forestiere il suo Dominio; mà (ne') meno à ricuperar quello, che
le uiene ocupato dalla Prencia, da Suitzeri, da Polachi, dalli sigistati, ed daltri Prencipi confantuti ancera. L'Imperatore pretende esser
Rè particolare di così gran Pronincia, et che sia suo feudo, onde in
quanto può procura di reggerta, et didominaria assolutamente; all'
incontro tutti il Prencipi, e città libere di esso ui si oppongono con
ogni loro potere, e studiano di godere, e diffender la propria libertà
contro li esteri si, mà forsi molto più contro di esso, che più
credono gifela insidji, e procuri di leuargifela. Per le constitutioni
Ful. 72. si gouccura per uia de blete, che si conoceano col mezo della mag-

Fol. 72. si goucras per uia de Diete, che si conuocano col mezo della maggior parte degli Elettori, senza li quali non può Cesare impor gabelle, ne institut ordini, ò leggi di sorte alcuna; col mezo di queste se le soleuano conaceder contributioni moderate, et à tempo limitato sotto mome di mesate; mà non de denari secondo che stimauano più à preposito, neganologiice anco molte uolte con gran facilità; mà il presente Imperatore con la forza sene era reso assoluto padrone, et ne disponeua apunto come uero Rê con rissoluer quel di più nei punti della religione, et nelli aggravij.
Fol. 12. che, come cosa molte uiotente, non potenu durare, et hà contenuto proromper nelle soleuationi, accidenti, et progressi, che sintendono ogni giorno. Massima delli Imperatori è stata sempre di tener li Prencipi della Germania disuntiti per meglio reggerii, et

nuto proromper nelle soleuationi, accidenti, et progressi, che s'inendono ogni giorno. Massima delli Imperatori è stata sempri di tener li Prencipi della Germania disuniti per meglio reggerli, et dominarli à loro arbitoto, mà essi all'incontro, disuniti per altro, ne loro interessi, et fini precurano di unirsi, per opporia illi pregiuditij, et taggrauji, che tentano gl' Imperatori, et principalmente quelli cale assa d'Austria, tanto interessata, et unita con la corona di Spagna da loro hodiatissima, et ucrso il presente Imperatore imparicicalre, che da essa assolutamente dipende, subordimandole li proprij interessi, che non erano soliti di fare il suoi precessori. La forza dell' Imperatore per ordinario consiste nelle rendite de suoi beni patrimoniali, e stati elettini, et nel unloe de feudi caduchi, ò per estintione di linea, ò per delitto, oltre qualche profitto, che le apporta ce contese tri feudatarij. mà non già nelle forze, e potere della Germania, se non in quanto ella uoglia, che come hò detto, essendo dominata da dissersi prencipi potenti de suri) interessi, e religioni, non lo

le contese trà feudatarij, mà non già nelle forze, e potere della Gramania, se non in quanto ella noglio, che come hò dette, essendo dominata da diuerai prencipi potenti de uarij interessi, e religioni, non lo può aspettare.

Per le guerre passate, et per le oppressioni di tante militie, che ui bà mautenuto l'Imperatore presente, si attroua graudemente esausta, et indebolita di forze, il che si saria auzi diucritto, se si hauesse bauuto mira al bene della Christianità, et considerato ciò che può succeder molto facilmente.

Le soprastà la potenza ottomana, che pare resti miracolosamente aciecata dalla Diuina Proudenza, coa de he non uede i colopo, che potrebbe inferirle, perche facile gli riuscirebbe senza dubbio nel primo tratto l'impartenirsi del resto dell' Ougaria, peace ponero per ordinario, mà resouisi tantopiù, per bauer di essa suchiato ii giù Pracipe Gaber, mentre guerreggiò col presente Imperatore, intorno à tramiliona di ora, che trasportò in Transiluania, con tanti altri disordini in oltre e nelle fortificationi delle poche piazze che le restano, e nei pressidij, che à pena si possono creder. Non haucrebbe l'Imperator forze proprie per diffendersi, non potrebbe aspettar aiuti dai Prencipa dell' Imperio, quando anco si obessero, per esser ridotti in estra mileria, e necessità, mà sono di modo la maggior parte disgustati, ento abbreiriano il dominio de Turchi di quello, che faccuano la seruità in che era inmersì poce tempo fa.

Hauerei molto che dire di tanti Prencipi di così gran Prouincia

Fol. 74\*.

Fol. 75

Fol. 74.

Ecclesiastici, secolari, città franche, et Ansiatiche, et del Palatino imparticolare, che cade in gran consideratione; potrei diffondermi sopra le loro forze, interessi, religioni, legbe, et affetti, mà conuenirel esser tediosissimo, onde jo bò rissoluto di astenermene, come mi pare di esser tenuto di portarle in breuisseme parole l'informatione, che riceuei in Viena da più soggetti, che lo possono sapere, delle qualità, e conditioni del Rè di Suetia, che s'attroua al presente in nosto così eminente, e riguardeuole; il suo nome è Gustauo, che s'osserua esser composto dell' istesse lettere per appunto, che Augusto; è di ettà di 40 anni incirca, grande di statura, di pelo biondo, e di complessione melto robusta; è alieno da delitie, et lussi, essendo solito di dormire inuolto in felzade sopra tauole, uestir per ordinario positiuamente, et hauer nella sua tauola poche, et ordinarie uiuande; tratta con cadauno con somma humanità, e domestichezza; apprese la prima cognitione dell' arte militare sotto il già Prencipe Mauritio di Nassau; onde bebbe occasione nella guerra con Polachi, di farsi conoscer coraggioso, ualoroso, e prudente, et aquistar nel mondo gran credito, e riputatione:

buona fortuna.

Fol. 75. tutti quelli elle lo seruono anco nelle domestiche occorrenze, usole che siano soldati, acostumando d'impiegra nei maggiori pericoli quei, che egli più anni: Non permette alle sue mittie Daricchirsi, usuole però, che usdino ben nestiti, e non le manchino le cose necessarie: viue nella sua setta luterna religiosissimamente, et con costumi inreprensibili: osserua di predicar à suoi, et essotrali la salute dell'anima, onde uiene de essi riuerito, e quasi adorato, chiamandolo il loro redentore. Haucus, quando io pard da Viena una sola figliuda di età d'anni tre inciren, che prima useisse di 67. S. Sucis face dechairris escoccidirie en Regno in caso della morte di

uma sola figliuola di età d'anni tre inciren, che prima uscisse di 14. 8. Sutti fice de cheinire usccidirire nel Regno in caso della morte di lui senza maschi, c per li accidenti, che potessero occorre ini lasciò un buon numero de soldati actio il commannado d'un tal Belagrada francees. Si è portato nella Germania sotto pretesto di porla in libertà, mà con quei oggetti, et fini, che non si pessono per appunto sapere, essendo ripusti mela più profonda parte dell' animo, oue penetra solo il S'. Dio, et tanto meno possono sapersi in questo, su per la communicazi in acti di segga, et pensieri, et andrali esbequendo senza communicazi à chi si sia. Si pub però presuponer, che siano grandi in un Rè samator di gloria, prosperato, et fanorito da

La Germania difficilmente potcua aspettar, c pretender il suo

sollieuo d'altri, che da questo Rè; perche come è ricca di quantità de Prencipi, così è pouera de soggetti di qualità, et di spirito; poi che per diligenza, che bò usato, in informarmenc, non mi è uenuto fatto l'intender, che ui siano trà le case de Prencipi così Fel. 77. protestanti, come cattolici, oltre il Duca di Bauiera, che Guglielmo langrauio d'Assia della linca di Cassel, che uiene frequentemente nominato nelli auisi: Federico Marchese di Baden, il Duca Bernardo di Vaimar: Augusto Prencipe di Analt; et Federico Conte di Salmes. De capitani anco da guerra principali, sene proua in quella Prouincia la strettezza, e mancamento, che ne prouano l'altre. Il Tilli s'attrouaua in gran credito, e stima, e con ragione, perche gran cose baueua fatte col suo ualore, e uirtù: era in oltre soggetto di buoni costumi, religioso, e prudente. Venne à uedermi à Ratisbona, e con tutta la maggior riuerenza, e rispetto trattò meco come ministro di V. Sera., alla quale dimostraua di portar sommo affetto, et diuotione. Era auanzato nelli anni. benche asciuto, et di natura assai robusta; dissegnaua di ritirarsi in quiete à finire li suoi giorni; mà come buon caualliere, haurà più tosto cletto di perder la uita nel suo mestiere, che in ocasione di tante commotioni, e bisoguo abbandonar la sua carica, et ritirarsi. Il baron de Volestain hà anch' egli fatto assai, mà più tosto iu uirtù delle soprabondanti forze, et della debolezza di quelli, con quali hà conteso, che con ualore; s'attroua però in gran concetto, et esistimatione, è splendido, donando assai, mà castiga anco barbaramente, riuscendo buomo crudele, et inhumano; è ceruel capricioso, et ambitioso, bisognerà osseruar il fine del suo impiego: Oltre questi non si ueggono soggetti sofficienti per stima, et ualore à condur esserciti, benche uene siano molti atti per collonelati, et gradi simili, come un Popenain, Aldringher Galasso, et qualche altri simili, de quali bisogna ualersi, non ui essendo di meglio. Vi è un Conte de Slick Baron Boemo ualoroso capitano, et stimatissimo, mentre ero in Viena correua uoce, che s'intendesse ujuer à se stesso, et non seruire à chi si sia; li huomeni però si mutano di pensiero.

Col gran Turco l'Imperatore s'attroua al presente in pace, che fu ratificata 4 auni sono col mezo de reciprochi ministri; ne haueuano Turchi grandissima necessità, et fu il Principio del loro sollieuo. L'Imperatore ui fù condotto da Spagnoli, per poterlo portar più facilmente alla guerra d'Italia; si deue con tutto ciò creder, che sia uerso di essi pessimamente disposto, così per il capo della religione, come perche quella gran potenza le soprastà et minaccia sempre danni, et pregiuditii; le occupano due terzi del Regno d'Ongaria, et col sostener il Preneipe di Transiluania, solamente come dipendente da essi, tengono sempre l'altra parte, et gl' altri stati dell' Imperatore, confinanti in continuo rischio, e pericolo: le conscrueranno Turchi la pace sino à tanto che giudicheranno di loro seruitio il farle la guerra alla quale certamente restano inuitati dalli rispetti di sopra acennati. L'alienatione de Gianizzeri, et Spai dalla guerra di Persia, lontana, incommoda, e fastidiosa, et il non poter contener essi in Constantinopoli Fol. 79\*. otiosi senza continuo timore di nouità fastidiose, et pericolose, potria indure quella potenza à mouer le armi contra l'Imperatore, massime con li ecitamenti del Rè di Suetia, che, come s'intende hà inuiato colà suo ministro; piaccia à Dio, che non segua, perche forsi non si ualcria per la debolezza di tutti li Prencipi della Christianità à diuertirne li pregiuditij, e danni; Per il meno col sostener le pretensioni del Principe di Transiluania, e con le scorrerie continue si può creder, che, essendo graudemente indebolito l'Imperator, sia per riceuer molestia

Fel. 78

Fel. 79.

Fol. 81.

Fol 8tr.

grande da quella parte, sicuri Turchi che non habbin forze, et potere, per mouergit egli in guerra spertamente, con che continuando à dishabitar, et descritar il pasce, se le potramo ficilitar li maggiori dissegni. À così importante rispetto si bauerebhe douuto pensar da Prencipi grandi della Christianità à tempo opportuno, ben saria almeno pensarui per l'aucuire, e mutar massime, quando le prime si conoscono d'annose, e pregidiciali; hauendosi fallita la buona strada, non bisogna andar auanti, mà ritornarsene per incaminarsi poi in essa.

Col Rè Cattolico, în che comprendo anco l'Infante gouernatrice della Finandra passa l'Imperatore la più buona intelligenza, che immaginarsi possa; sono dell' istessa casa; hanno meschiato li sangui con matrimoni, reciprochi più uolte, e talmente con l'affetto hanno uniti gl' interessi, che non se ne deue bauer aleuna dubbla ri gl' interessi, che non se ne deue bauer aleuna dubbla con

Non può aspettar l'Imperatore d'altra parte, che da quella denari, milita Italiana, et altri aiuti in conueniente quantità, in ocasione de disturbi col Turco, et per sostenerio, e farlo respettar nella Germania. All'incontro il Rè di Spagna, senza le militie di quella Prouincia,

non underebbe à sostenere li suoi stati di Fiandra, e d'Italia, è uero, be g' effetti de Spagnoli non corrispondono puntalmente al bisogno, e che l'offerte, et esibitioni molto abbondanti sono scarsamente ademite, et effettuate, come è uero in oltre, che molti preginditi ji Italia, et altroue inferiscono all' auttorità Imperiale, mà comiene l'Imperatore tollerar tutto, per che li suoi Ministri, guadognati con honori, persionic, excritce conferite la bror congiunti da quella corona, l'inducono ad anteponer gl' interessi di essa si proprij, et sebnee le nationi Bomen, Thedesche, et Ongare sono de costumi tanto distorsi di Spagnoli, ed 'interessi, che anzi si potrebbe creder, che se ui potesse introdur odio, et inimicità, che amicità, et hono intelligenza; resta tuttauia superata ogni difficeltà dalla congiuntione di sangue, et unione delli animi di quelli, che reggono, e commandono, e commandono,

La massima ordinaria de Spagnoli è di abassar l'auttorità dell' Imperatore, et di non uolerla tollerar in alcun credito in Italia particelarmente, massime cou Armi proprie, e potenti; tuttauia adesso mutata massima. l'han chiamato in Italia con forze poderosissime, atte à leuargli dalle mani lo stato di Milauo, che è di ragion dell' Imperio, e più ancora; ciò procede dalla confidenza, e certezza che tengono di dominar, regger, e moderar li consigli, et operationi dell' Imperatore à modo loro, et perciò si pagliono delle forze di esso, come le torna bene. In altri tempi gl' Imperatori anco di casa d'Austria haucuano qualche massima propria per conseruarsi in qualche stima, e concetto della Germania, mà il presente non ne lià alcuna senon in quanto la necessità l'astringe uiolentemente. Hà ben l'Imperatore altre tanta alienatione, et auersione d'animo dalla Francia, non solo per que bodio interno, che passa trà la casa d'Austria et il Rè Christianissimo, pretendendo quella la Monarchia, e questo contendendogliela acerimamente, mà per molti altri accidenti particolari, per li quali resta talmente esacerbato l'animo di Cesare, che, quando non si contiene, sono assicurato da buona parte, che, sentendo nominar francesi, manifesta nel uolto là commotione, e perturbatione grandissima del suo animo. Ocupa la Francia Mez. Tul. et Verdun di ragion dell' Imperio, et hà sempre tenuto confidenza, et amicitia con diuersi Prencipi di Germania, che è sempre riuscito di disgusto, come di pregiuditio all' Imperatore; mà questo imparticolare si stima offeso dà quel Re, perche babbia, uoluto sostener con l'Armi il Duca di Mantoa, in che ei professa, che non donesse ingerirsi, et che si facesse l'accordato in Susa senza nominar lui, che ne era il prencipale: Conuenne con tutto ciò, trattar la pace in Ratisbona, e concluderla ad instanza delli Elettori, e di molti altri accidenti, come ho detto di sopra; ben si perturbò grandemente che là si disaprouasse, pretendendo poi, che se ui babbia assentito per proprio auantaggio, et per molte altre cause ancora, come hanno di sopra inteso l'EE. VV"., oltre quali ui si ha aggiunto l'acquisto della piazza di Mogienuich, e la mossa delle Armi Regie uerso Lorenacolla quale banno necessitato quel Duca à dipender da quella corona, mentre è Prencipe d'Imperio, et ad esso si pretende sottoposto. Pare però, forse per ereanza, che se ne escusi il Rè, non si ossando quasi di riprenderlo; s'attribuisce tutto il male al Cardinal di Roscegliù, del quale si parla con gran sprezzo, e uilipendio. L'Imperatore non tien Ressidente in Francia, con tutto ciò la Francia ordinariamente ne tiene uno in Viena, oue il s'. di Leone hà convenuto ricever diverse mortificationi, come hò scritto di tempo in tempo; concludo che ben si hà animo per odiar quel gouerno, mà non forze per potersene rissentire

Con la Nation Polaca non ui è per natura buona intelligenza così perche li popoli si odiano trà essi, come perche Polachi ocupano Fol. 82.

Fol. 83

Fol. 83'.

hanno incorporata nel Regno: all' incontro l'Imperatore occupa la Slesia, che apparteneua alla Polonia, et adesso stà unita al Regno di Fol. 84. Boemia. Con tutto ciò essendo quel Rè cognato di Cesare, hauendo hauuto due sue sorelle, uiue seco con unione, et ottima dispositione, che uiene aiutata, et fauorita dalli communi interessi col Turco. L'Imperator sumministrò aiuti nell' ultima guerra contro quel di Suetia, che forsi è stata principal causa d'attrahersi contro quell' armi, perche in una fattione in Pruscia fu fatto priggione dalle militie ausiliarie Imperiali; mà non conosciuto, sene liberò, doppo leuatogli il capello, e la spada, et bà conseruato nell' animo tal accidente, in modo, che, quando ero in Viena, ui capitò un tale suo priggione, che liberò, al Fol. 84. quale incaricò di dir all' Imperatore per suo nome come fece, che lo aspettasse à Viena, perche intendeua ini condursi à ricuperar la sua spada, e capello; l'Imperatore all' incontro può promettersi ogni aiuto da quella parte, solo però per quanto può l'auttorità del Rè, e de suoi adberenti, gouernandosi quel Regno à uso di Rep., oue pessime relationi si sarano fatte da un principalissimo Pallatino 1), che fu inuiato à Cesare, mentre ero in Viena, per complire delle nozze del Rè d'Ongeria, che pretese esser mal trattato, e partì all' improuiso, e con sprezzo, e disse liberamente, che ne hauerebbe esclamato da per tutto.

alcune città spettanti all' Imperio, et la Provincia della Pruscia, che

Foi. 85. Il Rè di Danimarea mosse le Armi al presente Imperator con pora cutelle, e prudentia, le riscai anca mai el dissegna, mà bebbe la pace con la restitution di quanto se le era ocupato, e conditioni molto honoreuli, et questo affine di poter più condientemente, et sicuramente maneggiar la guerra in Italia; è diagustato del presente Imperator per alcuni priullegi, che hà concesso alla Città d'Amburg, molto pregioditaiti à suoi interessi; mandò suo Amb. °) à Decsar quando ere à Ratishona per qualche rimedio, mà non hauendo potuto conseguri il suo intento parti.

Fai. 85: improviamente sensa prender l'icenta con gran sprezzo: si deue creder, che sarà unito col partito de Protestanti, schene non le possono piacet troppo il grandi procressi del Rè di Suctia suo uicino, et emulo;

1) Martin v. Krasiczyn Krasicki, Palatin von Podolien.

<sup>2)</sup> Heinrich Hanzau aum Hobenfeide und Schmole; Erich Hedemann und Johann Schönbach.

pessima dispositione conuien hauer l'Imperatore uerso di lui, mà frustratoria, et uana. Il Rè di Suetia in altro tempo si consideraua come Prencipe, che non hauesse che far con l'Imperatore non tenendo alcuna dipendenza, ne relatione con l'Imperio senza communication con la Germania, eccetto che per necessità di negotio celle città maritme; non se le riffletteua, parendo, che attendessero quei settentrionali a nostri tempi ad accomodarsi hene nelle case loro, senza pensa più loire; mà il presente Rè hà mutato la regola, e tuà faccendo i progressi, che s'intendono ogni giorno, de quali qual habhia ad' esser il fine lo ab Dio:

Fel. 86.

Verso il Rè d'Inghilterra non ui può esser buona dispositione, coa per il capo della religione, come perche sà l'Imperatore, ciene i oltre fauorir gl' interessi del Palatino suo cognato, non manca agl' altri protestanti di Germania, in seruitio de quali se nou opera d'auuntaggio, procede solo dalla coruttione solo di quel gouerno.

Fel. 86.

Internenne alla Dieta di Ratishoña un Amir. 9) di quel Rè per in egotio del Pallatino, e lo lasciai anco à Viena nella mia partenza, col quale si è proceduto sempre con huoni termini ad instanza de Spagnoli per nutririo di speranze, trattener quel Rè dalle rissolutioni pregindiciali, et aspettar il benefitio del tempo; un biui, che è huon caualliere, e d'ottimi sensi, mi diceua liberamente non le creder, et saper d'esser ingannato, dolendosi, che così si uolesse nel consiglio d'Inghilterra.

Fol. 87.

Essendo li sig", stati in aperta inimicitia con la corona di Spagna non si può dubitare, che non siano nemici anco dell' Imperatore, il quale non manca con fauorir gl' interessi della sun casa apportarte tutti i danni, e pregiuditij che può: il Prencipi dell' Imperio confinanti a dessi per loro interessi particolari, henche diurersi di religione, se la passano con moderatione e neutralità. Li Suizzeri non hanno subordinatione all' Imperio, mà anticamente si sottramo dalla sua obedienza, sono trà se diuisi di religione, mà tutti insieme separati d'interesse, et d'affetto dall' Imperatore, che uerso d'essi, e de Grisoni non hà buona dispositione hauendosi quelli appropriate qualehe città di ragione dell' Imperio, et henche habbino leghe con la casa d'Austria, non sono però mirati come Prencipi di gran consideratione, e stima, e non si uale di loro nelle guerre, perche uoglione

Fol. 87\*.

<sup>1)</sup> Robert Vastrather.

Fol. 88.

Fol. 89.

Fol. 89.

esser sodisfatti puntualmente, e può supplire col mezo della militia Tedesca.

Con Moscoutti in altro tempo han tenuto amicitia gl' Imperatori, e per rispetto del Turco, e per quello de Polachi ancora, potendosi reciprocamente aiutar con le discrisioni, mà al presente niuna intelli-Ful. 88, genza passano insieme, e più tosto come nemici de Polachi saranno anon nemici di usuesto limeratore.

Col Duca di Lorena tien buona uolontà Cesare per esser Prencipo grande dell' Imperio, e che per la utienanza de stati può grandemente perturbar le cose della Francia, uerso la quale dimostra il presente Duca ogni peggior uolondà, capitando da quella corte all' Imperator tutti il mali austi di quel Rego, come passa tutti ii pito peggiori tuttij per nutrir Cesare di gran speranza contro la quiete di esso per la partita di Monsò, e della regina, onde si hà molto bene meritato il male, che le è succeduto sin hyona.

Grandi pretensioni hanno gl' Imperatori sopra l'Italia, mà si erano quasi scordate, à almeno abbandonate per gl' interessi de Prenipi di essa, che in diuerse maniere se gli opponeuano, e gli leuaunno ogni speranta di poterne conseguir aleun bene, e da qualche cause feudali no, et e pretensioni trà preneipi minori da deciderei son li giuditij, e non con l'armi, poco ui si sono ingeriti da un gran pezzo in quà; et al presente Imperatore è così mal riuseito il tentatiuo contro d'essa, che penso si sia per abborrire per un gran pezzo almeno anco il pensarui; mà la uolontà ui è certo in generale uerso di essa, sebene l'impotezna non ueemette, ne peremette la l'effetuata).

Col Pontefice in apparenza dimostra buona uolontà l'Imperatore,

come capo della nostra religione, el per li soccorsi, et aiuti che ne spera, e pretende in occasione contro Turchi, el heretici, mà in effetto non è niente obedito in quella Prouincia, non solo dalli Protestanti, che sebene sono di nuelte, et quasi innumerabili sette, s'accordano in leuragfi ogni autterità, et credito, mà ne ano dalli cattolici, che non hanno acettato l'ultimo concilio; sostengono le loro antiche consustudini, et non almettono noui canoni, constitutioni, et decreti ponificij: longo sarebbe il discorrer li particolari, mà in sostanza non prouano in quelle Prouincie le oppressioni, che si fanno ogni dì alli soli Pren-cipi di Italia. Verso il presente Poutfice p'i Imperatore è pressima-

<sup>1)</sup> P. Urban VIII.

mente disposto, et di lui ne parla tutta la corte con gran sprezzo, hauendolo per dipendentissimo da Francesi, e pure le hà preseruato la sua militia, che era sotto Mantoa col permetterle li uiueri da suoi stati; in modo che puotero acquistar quella importantissima piazza; lo sapeua molto hene il suo Nontio, mà non credo che ardisse di scriuerlo, perche non sogliono quei ministri auisar cose odiose, e dispiaceuoli; con tutto ciò non restano di dimandar aiuti à lei, et ad altri, pretendendoli come dehiti, e che rissultino in publico benefitio.

Fol. 90.

Li Duchi di Sauoia sono Prencipi d'Imperio, mà se ne sogliono ualer secondo che à loro torna il conto; l'Imperatore è stato unito col padre del presente per le miserie di questa Prouincia; sò però, che non si è mai compitamente fidato di lui, e molto meno del presente, che si hà hauuto sempre per sospetto per gl' interessi di sangue, e di uicinanza con la Francia; l'effetto gliel' hà manifestato; la dispositione uerso di lui non può esser huona.

Fol. 90".

il Gran Duca di Toscana è figliuolo d'una sorella dell' Imperator, onde senon l'ama come Prencipe italiano, l'ama come del suo sangue, et per li grand' utili, e benefitii de dinari, et altro, che hà causto in diuersi tempi col mezo della sorella da quella casa, che forsi perciò si è resa esausta, et in grande strettezza; la dipendenza di questo Prencipe dall' interessi della Spagna le concilia maggiormente l'affetto. e gratia dell' Imperator, con tutto ciò ancorche il suo Ambi, sia ben ueduto à quella corte, oue dona, e spende assai, non si scorge, che habbi conseguito per il suo padrone alenna gratia, è ricompensa, uenendo solo nutrito di speranze, le fù prenosto l'Amb', del Duca di Bauiera con aperta dechiaratione, per il che conuenne astenersi

Fol. 9t.

seruitù. Verso il Duca di Mantoa, le cose succedute dimostrano quale sia la disposition dell' animo di Cesare; l'esser egli Prencipe francese, con gran pegni in quel Reguo, le han causato le molestie, e danni, che hà conuenuto incontrare; con tutto ciò benche sappino le di lui miserie. le han fatto ricercar per il Rabbata ad' entrar nella lega, e prestar qualche aiuti à Sua Ma, in questi suoi gran bisogni: Ardiscono pretender, dimandar, e sperar tutte le cose; la risposta che gl' hà

dato le toccherà nel uiuo, et certo che si è diportato con generosità,

d'andar in capella, come scrissi; ne dimostrò gran sentimento nel principio, mà fù poi tollerato, et dissimulato dal Gran Duca, grande

essendo à tempi presenti la dispositione de molti Prencipi d'Italia alla Fol. 91".

Fol. 92.

cipi liberi.

e prudenza, come sono suaniti tanti sospetti portati in più tempi all EE. VV". - che questo Prencipe si fosse per acostar al partito spagnolo et Imperiale, eosì per me couueugo tener per fermo, che siano per suanir quelli, che le uengono portati anco ultimamente, non persuadendo in prudenza, che questo Prencipe possa separarsi da francesi, e dalla Rept", et gettarsi in braecio al partito, che tanto lo hà offeso, et che è nel disauantaggio.

Fol. 92". Intorno agl' altri Preneipi d'Italia minori eome Modena, Parma, Rep". di Genoua, Luca, et altri non intendo di dilatarmi, sono poco stimati da Cesare, han sempre bisogno di lui per feudi, et altro, non riflette in essi, che per cauar oualche quantità di denaro.

> L'affetto uerso la Rep\*. non può esser buono, pretendendosi de essa restar grandemente offesa la digaità, et interessi dell' Imperio: non possono tollerare che si essereiti il dominio del golfo nelle natigationi, e quanto meno possono apportarui rimedio, tauto maggiormente se ne risentono nel loro naimo.

Il possesso di Marano le stà fisso nell'animo, la construttion della fortezza di Palma, et l'elettione del Patriarcato d'Aquilegia con molte differenze de confini, che non è merauiglia estenden-

Fol. 93. Il Prencipe d'Echemberg in mio tempo tal uolta so ne rissenti eol Nontio del Pontefice, con eccitamento ancora.

dosi per longhezza dal Bresciano sino alli ultimi termini dell' Istria per più di trecento miglia, oltre ehe li stati nel Friuli sono talmente intersecati insieme, che convengono esser un seminario de di-Fol. 93". scordie, e male sodisfattioni; non considerando all' incontro quello, ehe pretendiamo noi da loro eon gran ragione. Vi fû per un gran tempo l'accidente de Vscochi, che come cagionò male sodisfattioni, eosì causò anco la guerra nel Friuli; 'mà lodato Dio, questo punto resta giustato, dimostrandosi rissolutissimo l'Imperatore presente, che si essequisca l'accordato di Madrid in tal proposito; mà la causa principale per la quale ui segue l'effetto è, che dal Magistrato della Prouineia di Stiria uiene pagato il pressidio di quella piazza, che uuol dire, Fol. 94. che le peruiene prontamente il denaro, con che puo sostenersi, mentre per auanti, ò non ui essendo in esser, ò eapitando in mano de ministri, ehe non uoleuano priuarsene, ui era necessità di uiuer di rapina, e

> l'Imperatore e ministri il tolerauano', portando per escusatione, che non poteuano esser obediti, quando pretendeuano obedienza dai Pren-

Molti Preneipi deboli, e Conti d'Italia se ne passano frequentemente à quella eorte, mal affetti per inuidia, ò malignità alla Repa., portano pessimi uffitij, eosì perebe pensano d'introdursi in gratia dell' Imperatore e de ministri come perche attrouandosi in stato debole, dissegnano d'auanzar nel torbido la loro fortuna; chi hà nell' animo la guerra, ò per interesse, ò per malignità di sua natura non ne professa aperta inelinatione, ne apertamente la persuade, essendo cosa per se stessa abhorribile, mà ben sotto pretesti di gelosie uane, proeura di farui capitar i Prencipi per necessità, onde sono chiamati à mirarui molto bene eolla loro prudenza, à non ui'si laseiar condur con tali termini insidiosi, quando la abhorischino, come dannosa à proprii stati. Vi si aggiunge la mala inclinatione di quella corte alla Natione, et Preneipi Italiani, e li mali uffitij imparticolare de Spagnoli . che non stimano tornarli bene, che passi buona intelligenza Cesare con Va. Sera: eausano impartieolare, che non si tenga dalle SS. VV. Ecent. Amb'. ordinario à quella corte sotto pretesto, ebe non uogliono, ehe il suo tratti seco del pari di titolo; ui saria temperamento, eioè ehe se ne andassero à loro luoghi senza parlar insieme, come non è necessità, mà il fine è di mostrar dominio in quel gouerno, tener bassa la Rep. niù ehe possono, e divertir la ressidenza di ministro di auttorità. ehe potesse fauorir l'unione, e buona amicitia. In Spagna uengono honorati puntualissimamente li Ambri. di V. Sera. come quelli dell' altre teste coronate, e per differenze, ehe siano accadute colà con quello dell' Imperatore, non è diuenuto quel Rè nel suo consiglio di eseluder il nostro di eapella, come ni hanno indotto l'Imperatore ad eseluderlo; se ui fosse il discorso libero, e non offuscato dall' interesse conosceriano li consiglieri di Cesare li artificij, et si regoleriano d'altra maniera, mà obediseono agl' interessi de Spagnoli alla cieca: Pareua nel principio, ebe andai à Ratisbona, che si dissegnasse di trattar sopra qualehe temperamento per agiustar tal difficoltà, mà cadè immediate: bisogna ereder ad instanza de cenni dell' Amb', di Spagna, come bisogna ereder, ehe per lui restassero molti di trattarmi eol titolo di Eee ..., oltre l'Eehemberg, ehe trattaua, come faeeua Foi. 96". meco eon l'Amb', di Francia in terza persona, per quanto mi asserì il suo Ressidente. Il Cardinal Dietristain però soggetto di eminente conditione mi honorò di detto titolo spontaneamente, e con molta franchezza, così fece l'Arciueseouo de Treueri elettor dell' Imperio: Chefniller ehe uenne eon la Regina di Spagna, li maggiordomi di Leo-

Fol. 94\*.

Fol. 93

Rel 98

poldia, e della Arcidonbease, e diuersi altri principali canallieri, come Fol. 97. tutti li Amb<sup>4</sup>. con quali mi è coaucauto trattare, eccettuati però Sauoia, e Fiorenza, che non furoso mai la mia usitatione. Non mi bà parso ne anco per questo capo attacear briga con alcun ministro; mi son ben diportato nella corrispondenza, come connecimia, e quando alcuno mi hà trattato sopra tal particolare, forsi per cauar il mio sentimento, le bò risposto con dignità, e decoro, che la Rep\*e e suoi ministri ueniuano bonorati quanto conuiene da quelli, che doucuno dar norma, et essemplo aggi altri; che no nhacuo à mendicar titoli, ne à contender percià, mà che cro là solo per trattar della pace, e solo nofitta della Christianità; foordi di questo coro termine il alcuni.

Fol. 97. ne à coatender percità, mà che ero là solo per trattar della pace, e solo profitto della Christianità; fiord di questo corto termino di alcuni, che donesano però restar mortificati di quello, che sapeuano essersi tenuto meco da soggetti di maggier qualità e grado di lore, io sono stato hosorato da tutta la corte, e da Sua Mª. Cesarea imparticolare con tutti il più propri termini, et creanza, e più tosto auantaggiosi da quelli che si teneusmo con l'Amb. di Francia. Mi di adputata un di l'audienza da sua Mª. per le quattr' hore doppo meco giorno, 98. mandò poco doppo un suo gentil' huomo à dirmi, che hauendo hen calculato il tempo di ciò che haueux concertato di operare precedentement, ritrousua di non poter esser shrigata, che alle quuttr' e meza, onde mi pregaua differire la mia andata quella met' bora, affine no haueussi ad' aspettare: Due tuolle accadò, che andato all' audienza

all' hora deputatanti s'attrouana la Maestà sua in consiglio, per il che mi conuenne aspettar al quanto; ritornata subito di consiglio, per il che introdure, et imediate leunta la portiera, et cutrato lo in camera ad' alta uoce in modo, che puode seser udito da quelli, che erano alla porta, disse queste formali parole; sig. Amb', mi perdoni in gratia se l'bò fatta aspettar un poco, perche ero in consiglio ocupatissimo; io risposi cone conueniua ad un termine di tanta humanità, e cortesia che anzi dourerbhesi riputar cesso anco nei prinati: liò esistimato bene, che l'Ecce". Va" appino questi due particolari, che mi painon molto degni, e curiosi.

Torun bene all' Imperatore l'amicitia con la Rep\*. così per il rispetto de Turchi, riuscendo gl' interessi communi come per il commercio, e traflico, che apporta grand utile, e profitto à suoi stati, et in consequenza benefitio alle sue entrate, che le ueniriano ò scemate, ò leuate dalla guerra; ne conuien restar persuaso maggiormente dalla sua debolezza, e dall' hauer conosciuto sempre il preguditij; che hà

riceuuto dalla guerra, et imparticolare dall' ultima del Friuli, nella quale conuenne soccomber, et ricuperar il suo stato in uirtu dell' accommodamento, oltre che da quella bebbe l'origine li moti, e soleuationi di Boemia, ebe ancorche terminassero in bene all' hora, le sono riusciti di gran pregiuditio, e danno doppo: Vi è concetto nella Germania molto uniuersale, ebe la Repa, trauagliata, ò molestata dall' Imperator sia per fomentar sempre Turchi, il Principe di Transiluania, et ogn' altro Prencipe mal sodisfatto, et inimico della casa d'Austria, onde quelli, che desiderano la pace, e quiete in quella Provincia, bramano che si dessista dal molestarla, e che anzi seco si tratti con ogni buon termine: Non è male, che ui sii tal concetto anco nell' Imperator istesso, onde parmi, che l'Ece". V". possono uiuer con sicurtà di non riceuer trauaglio, ne melestia da quella parte; torna però bene à noi ancora il nutrir amicitia, et buona intelligenza dal canto nostro, così perche il commercio, e traffico ne riesce di profitto, ct utile, come perche è molto utile sempre il fuggir le brighe, e trauagli, et proceder col termine proprio del nostro gouerno, si deuono sostenere, e diffender le ragioni, e giurisditioni de nostri stati, mà però con misura di giustitia, di moderatione, e di rispetto uerso Prencipe di gran sangue, e con grand' adherenze, che riuscirà sempre anco con gran lode della Rep"., massime mentre si potrà attribuire non à paura. Fol. 100°. ne à timore, mà à termine di douere, e di buona creanza.

Fol. 100.

Fol. 99v.

Mi fù nel principio, che capitai à Ratisbona portato da più parti. et dal nontio del Pontefice imparticolare, che si disegnasse introdur meco Negotio di grand importanza, e che hauerei hauuto da roder ossi molto duri; credo si facesse per tentarmi, risposi con uigore, che non me lo poteuo persuadere dalla prudenza dell'Imperatore, e suoi ministri, uolendo creder anzi, che fossero disseminationi di persone mal' affette, perche mentre si professaua da quella parte con la conseruation della pace uoler introduranco confidente intelligenza con la Repa-, non era à proposito promouer materie noiose, che potessero anzi interromperla, e sturbarla, bisogna, che comprendessero di non poter spuntar nei loro dissegni, onde niuna proposta fastidiosa se mi è fatta: si credeua anco di cauarmi denari dalle mani, con presenti per il meno à Ministri, perche qualche d'uni se mi offerirono per mezani, et interpositori, mà io mostrando confidenza, con chi me ne pariò, dissi che la Rep". mi baueua mandato per trattar la pace, mà non per comperarla; Dal rappresentato con somma ueracità, et sincerità all' Ecc. Fol. 101'.

VV™, narmi, si possa raccorre, che la missione, che decretorno di un loro Amb', à Cesare sia riuscita non solo senza pregiuditio. mà di profitto, e decoro, honorata, et rispettata, come la ragione persuadeua. che douesse seguire.

Non debbo defraudar della degna comemoratione, che si deue quei soggetti, che uenuti meco in questa Ambria., sene sono resi molto ben degni.

Il s'. Giulio Valier, non ostante la sua ettà con obligo della casa, e suoi interessi uolse bonorarmi in questa occasione della sua Fol. 102. presenza, quella uirtù, e prudenza che bà manifestato nelle cariche. che hà haunto dalla Patria, et imparticolare nel gouerno della principalissima Città di Bergamo hà fatto conoscer anco in quella corte, oue fi honorato dall' Imperatore, et tenuto in gran conto da suoi ministri con gran sua riputatione, e decoro della nostra nobiltà, come anco hebbi occasione di darne parte con mie lettere à questo Ecc. Senato; Per accrescimento di fauore condusse anco seco il sig'. Andrea suo Fol. 102. degno figliuolo, che si è auanzato assai nei studij, et per proseguir in essi essendosi fermato meco tutto il tempo dell' Ambria, ui attese anco colà col mezo di dottissimi huomeni con grande profitto, produrà frutti in auantaggio de publici interessi, quando l'Ecc\*\*. VV\*\*. à suo tempo gliene apriranno la strada con la loro somma benignità.

Il sigr. Giovanni Aluise Valier mio amoreuolissimo congiunto mi hà pur uoluto honorare in quest' ocasione, è giouane di prudenza, splendido, et atto à tutte le cose, non degenererà da suoi maggiori certo, et impiegato, che sia nelle cariche si farà conoscer, quale io lo rappresento alle SS. VVre. Eccme.

Fol 103.

Vi fù anco il sig'. Augelo Corraro dell' Ill ". sig'. Gerolimo. che honorato dall' Ecc .. VV .. della dignità di sauio ai ordini si è fatto conoscer di quel talento et attitudine, che io sarei tenuto di attribuirle quando, hauendone dato saggio à sufficienza, uano e superfluo non fosse per riuscire ogni mio attestato, et lo comproberà certamente anco nell' auenire in tutte le occasioni. Bestai pur honorato dal sigr. Gerolimo Dolfin fù dell' Ill. S'. Al-

morò, che è giouene di spirito, auanzato nei studii delle lettere, e per tutti i capi certo nel progresso di un anno, che ha dimorato meco, mi Fal. 103. ha receata compita sodisfattione, come possono esser certe l'Ecc\*. VV"., che à suo tempo seruirà utilmente alla Patria in tutte le cariche, che le saranno conferite.

Fol. 104

Fol. 105.

Il Vidman mercante honorato, et principale di questa piazza mi diuper un suo figliuolo di spirito, e de huoni costumi, et eli mi accompagnò sino sopra Vidacco ad alcune Baronie da esso acquistate poco tempo fa per confinuar come afferma con tal mezo il negotio di ferramenta, et altro di quelle parti con questa Città, oue professa che resti stabile il fondamento e base d'ogni sua fortuna.

Ritrousi à Ratisbonn il Ressidente di V<sup>\*\*</sup>. Ser<sup>\*\*</sup>. Vico, che certo non ni hà lasciato che desiderar ia tuti i ununeri, hausodomi sumministati i iumi, ei Indirizzi necessarij, et tratato meco con i termini proprij, et cousenienti à segao di mia compitissima sodisfattione: si sostiene con decoro proprio, nid con grand' interesses, per la carestia di tutte le cose in quei pacsi à tempi prescuti imparticolare, e spese cessiuce, che si esperimentano nel uniggiare: Illà gratia di Sun M<sup>\*\*</sup>. et Ministri, trattando con tutti ii migliori termini; è di natura placida, et molto sonae, che piace alla Corte.

Hò hautto per mio Secretario M. Domaengo Vico, che fit anco meco tutto il Baillaggio di Constantinopoli con mia compitissima Fol. 104\*. satisfattione così per l'attitudire, come per la diligenza, e modestia; essendosi compiaceitat l'EE", VY". honorarlo del grado di secretario di questo Consiglio deunono restar consolate di hauer eletto soggetto molto degno, e si compiaceranno anco per loro somma henignità di fauorirlo, et heneficarlo in altre ocasioni, perche certo ne è molto derno.

M. Francesco Alberti uenne per mio ceadiutore, che pure nell' istessa carica mi serui in Costantinopoli parimenti con intiera, compita mia satisfattione, è figliunolo di Padre uecchio, ef tristora oncora, mentre senza alcun suo, henche minimo maneamento hà conuento esperimentar i colpi della malignità, et perfidia altrui: Il giouane è spiritoso, diligente, et assiduo nel seruito, è modesto à segno, che non hanceri desiderato d'auantaggio; hà conneutoto apena smontato da cauallo in obedienza della publica utolontà andarsene all' Haya per seruire i Ecer". S. Amb. Contorniri; la spesa che hà consenuto fare, et fà tutta uiu per sostener il decoro è certo grande, e merita d'esser guardata insieme col sus buono seruitio dalle SS. VV". Ecer". col loro benignissimo occhio di carità, spassime nella ballotatione d'uno sua gratia, che le sarà proposta, et coufido sarà abracciata largamente dalla loro somma. et incomparabile benginisti, in testimonio del huon seruitio

Omerale Decide

12

prestatole nella mia persona, et perche consolatamente possa continuar anco nell'auenire.

Di ne intendo dir poco, perche posso dir anco poco conoscendo nolto bene la debolezza del mio talento, duolmi solo, che per auentura Fol. 108. IEE". VV", si saran ingranate nel giuditio della mia persona, mentre poteusano appoggiar tal carica importantissima à soggetti, che meglio haueriano potuto sosteneria, et essercitaria; lo conobbi sin da principio, mi uolsi però senza aleuna renitenza humiliar alla publica uolontà, le consacrai immediate il mio animo, e tutta la mia applicatione, confidando nella diquina assistenza, dalla quale se è succeduto aleun bene, deuesi riconoscerio solamente per segno della continuata protettione, in che si compiace di tenere questa christianissima, et religiosissima Rep".

Fel. 109:

Nella mia partenza l'Imperator mi mandò à presentar di sei pezzi d'argento, che furono da me riccuuti secondo il solito per presentarli à piedi di V<sup>n</sup>. Ser<sup>3</sup>, e delle SS. VV. EE<sup>n,</sup> oue souo; se si compiace-ranno di farmene libero dono, come io ne le supplico con riucrentissimo affetto, li riputerò all' hora un dignissimo, e preciosissimo presente, e lo esistimerò in somno grado, come testinonio, che habbino aggradito il poco, che hò operato con superar me stesso, e la debo-lezza della fortuna della mia casa in loro seruitio, per spatio de un anuo in tempo di reduttione di libeta, et celebratione di nozze.

## 1637. 18. Febraro. ') L. R.

## S. Renier Zen K'. Pro'. (et) S. Anzolo Contarini K'. Ritornati Ambasd''. Estd''s, all' Imp'.

Sermo. Prencipe, Illmi. et Eccmi. SSri.

Breue, et di solo complimento, Ser<sup>sst.</sup>, Prencipe, mostra în apparenza esser stata l'Ambascieria com' essa da V<sup>ss</sup>. Ser<sup>st.</sup> à Noi Rhanier Zen,-et Angelo Contarini à Perdinando Terzo Imperatore, onde per tale rispetto pareria anco, che douessimo esser liberi dal rifletri à questo Ecc<sup>sst.</sup> Senato di quel particolari, che sono soliti riflerrisi dalli Ambasciatori Ordinarij, è che per lungo tempo si fossero fermati alla Corte, vogliamo dir la qualità degli Stati. Entrate, Forze, Confini, Forma di gouerno, et altre cose simili. Tuttauia, et per i negotij importantissimi, che ci sono passati per le mani, commessici da V<sup>sst.</sup> Ser<sup>sst.</sup>, et per le congiunture correnti grauissime, che seco portano molte considerationi, stimiamo di nostro debito, per quel lume, che può apportar al publico seruitio breuemente tocear anco delle cose sudette alcun particolare, in quanto però appartengono allo stato solo de gi affari presenti, e massime delle qualità, interessi, inclinatione, fini, et forze de presenti Prencipi.

Tralasciando adunque di partar di Ferdinando Secondo Padre del uiuente Imperator, et dello stato delle occorrenze dall' hora, comincicremo dalla assuntione di questo all' Imperio, et dalle sue operationi, poco solo toccando della morte del passato; essendo apunto questi i due prencipali oggetti, che hà hautip er fiue la Seri. V.º. nella nostra missione. Cioè di dolersi della morte del Padre, et rallegrarsi dell' assuntione del presente all' Imperio. Mori Ferdinando Secondo ai

Fol. 1".

<sup>1)</sup> In Venedig fing man des Jahr mit 1. Mira an, es jet somit der 18. Februar 1638,

Fol. 2.

Fol. 27.

15. Febraro dell' anno passato, il qual presago quasi di sua uiciua morte, si pose con tutto lo spirito à procurar, che prima seguisse la Elletion del Rè de Romani nella persona del Figliuolo, molto ben conoscendo, che da questo solo potena dipender la salute, et il ben esser di sua Casa, et posterità, si come per il contrario (non seguendo) si può dir, ehe era la totale rouina, stante massime le congionture di all' hora infelicissime per la Casa d'Austria, essendo tutta la Germania in confusione, et piena d'armi straniere, et gli Elettori in disparere trà loro, alcuni ance de quali quasi dichiariti contrarij à Casa d'Austria, et altri, come Sassonia, et Bauiera, con le lor pretensioni particolari; À che si aggiongeano quelle de Francesi con le Armi in mano, et con tante piazze nel cuore della medesima Germania, et aneo quelle del Duea di Bauiera, ehe, se ben secrete, per non manifestarsi palesemente contrario al Cognato, contra l'accordato (et promesso nelle nozze), teneua tuttauia molto radieate nel suo animo, onde non puote tanto celarle, che collo andar sempre procurando, hora sotto un pretesto, hor sotto un' altro, il portarsi alla Dieta non le manifestasse.

trà loro, pendendo chi ad uno, chi ad un' altro Prencipe, mirando tutti hopatra il tempo inanzi, suggernit, et fomentali particolarmente dal Rè di Francia, il qual pur con ogni mezzo possibile procursua, che si allungasse la riduttion à Ratisbona, di che accortosi l'imperator (ancora, che non si trousase con buona saluto) si portò in quella Città, ordinando con precisa giornata la Dieta, ispediendo da nuouo tutti gi Elettori, che per il tal giorno ui si ritrousasero, ò in persona, ò con Ministri Pienipoteniarij per tutte le funtioni, che in essa donessero trattari.

Appariuano anco negli altri Elettori segni euideuti di diuisione

Fatta adunque la adunanza, nella quale l'Eletto di Magonza più di utti gi' altri si masch'a adensissimo à fluoro di Sua Maestà, maneggiando egli quasi tutto lo affare di questa Elettione, uedendo i Plenipotentiarij di Sassonia, che le eose erano tanto à segno, che anco senza di loro si potenu seuir alla elettione, così come prima si andauno iscusando di non hauer l'initera auttorità dal Patrone, che ben stauno aspettando, così si risolucrono di fingre lo arrivo delle Plenipotenze assolute, et si andorono ad offerir à Sua Maestà, il che preueduto anche da Bauiera, si come prima sascriua di non ui si poter rittrouar in persona, risolui egli pure di conferirusei.

Fol. 3. in persona, risoluè egli pure di conferi

Addunata la Dieta prima della Elettione, giurò il Rè d'Vugheria come Rè di Bohemia, di osseruare li capitoli stabiliti in essa, trà quali u'è quello, che il successora ill'Imperio debba consecurar i feudi suo' proprij, et attender con' ogni forza, et spirito à ricuperar quelli, che fossero in man o'altri.

Si deliberò anco in Dieta, che non possa il medesimo Rè da eleggersi, quando succederà all' Imperio, confiscar heni, ò castigar in qual si uoglia modo aleun vassallo degli Elettori, mà lasciar ad ogu' uno sopra i suoi sudditi libera la auttorità; Et di più, che non possa esser assunto al Prencipato di Alemagna aleuno, che non babbia fortune proportionate per sostenere tal diguità, poiche sino all' bora da Ferdinando Secondo era stata troppo largamente dispensata à molti incapaci, et pouer;

Et sè bene con disgusto, et con poca sodisfattione ui condescendeua il Rè, poiche uedeua ristringersi la auttorità tuttauia conuenne farlo per arriuar al suo dissegno. Et perche uedeua Sua Maesta, che la dilatique auco di hore non che di giorni à far seguir la elettione del Rè de Romani suegliaua sempre nuoue proposte, et instanze, tutte indricciate à restringere la auttorità al medesimo Rè, et all' Imperator uenturo, propose far la Elettione, la qual seguì ai 2 di Gennaro, et ai 3 fù fatta quella della Regina. Et è da osseruarsi, che nella Elettion di Ferdinando Secondo hauesse il medesimo un uoto contrario, che sù quello del Palatino, che fù pur datto al Rè di Francia, al Rè di Danimarca, al Duca di Sauoia, et al Duca di Bauiera, che questa uolta è stato eletto Ferdinando Terzo cun tutti i uoti, non essendo men stato nominato alcun altro Prencipe, ad' opera di Dio attribuendosi, che nissun' altro si habbia fatto nominare, che perciò sia anco la Elettione seguita con tutti uoti, perche quando fosse stato nominato alcuno, et hauesse, hauuto, (come saria certo seguito) qualche uoto, et forsi in qualche numero, hauerebbe quel tal Prencipe maggiore pretesto di chiamarsi aggrauato con pretender, che la Elettione non fosse ualida per la abseuza, et captiuità di Treueri, et per la priuatione del Palatino, pretendendo quello, (se ben Prigione) di non hauer perso la facoltà di eleggere, et questo pur di esser indebitamente stato priuato il Padre de gli stati, al qual se con la forza gli hanno leuati, non doqer egli perciò, che è figliuolo, et figliuolo innocente, hauer perso il carattere di Elettor; pretensione però della qual pare, ch' hora gl' Imperiali faccino poco conto, et niente temino, poiche espedì subito

Fol. 4.

Fol. 3.

Fol. 4".

Fol. 5.

eletto il Rè, corriere al Pontefice, dandogli conto di sua Elettion, et à tutti gli altri Prencipi ancora, dalla maggior parte de quali (fuor, che da gl' inimici) et dal Papa medesimo è stato rico-nosciuto per Imperator, et come à tale risposto alle sue lettere con ufficij di congratulatione, mà quel che più importa, poco ungliono le ragioni, et massime ai tempi presenti, quando si stà al possesso e maggiormente quando il possesso è accompagnato da tante armi, et tauti esserciti, quandi intenderà V', Serra tener hora l'Imperator.

Comenciò però subito ad'essercitar il Dominio, et l'Imperio, anzi, cbe il Padre per maggiormente fomentar questo pensiero si dicchiarò, che uolea ritirarsi, et lasciar` al figliuolo l'arbitrio di tutte le cose.

Eccitò anche il Rê., gli Elettori à trouar modo di accordar con Suezesi, et deputò Magonza, et il Conte di Suanzerbergh ') ch' eran stati i Plenipotentiarij di Brandemburgh al maneggio di quest' aggiustamento, et uolse Iddio, che uel medesimo tempo arriuò nuoua, come il Regno di Suetia inclinaua alla Pace, et che haueria deputati suoi Ministri per trattarla.

Insinuando adunque Magonza à Cesare, et al Rè de Romani, che quando si risoluesse la Maestà Sua di dar à Suezesi li due millioni, et mezzo, che pretendono per pagar le millite, sperana di far qualche hene, et quando anche non fossero stati pronti tutti, hauria hastale hene, et quando anche non fossero stati pronti tutti, hauria hastara nella Pomerania, uscirono à questo effetto dalla Cancellaria i passaporti à nome del Rè per i deputati Suezesi, et s' ineaminò il negotio. Temeusai dalla parte d'Imperiali; che non uolessero Suezesi, è non potessero trattar separatamente i loro interessi, stante la confederation fatta con Francesi, mà assicurò Magonza, che il regno di Suetia nella rinouatione di Lega fatta con la Francia si era riseruato di poter trattar, et separatamente, et com' hauesse giudicato esser di suo proprio serutito.

Per maggiormente assodarsi nell' Imperio, et leuarsi tutti gl'impedimenti, anzi farsi beneuoli i Prencipi, deliberò Sua Maestà di offerirla Fol. 5... sorella 1) al Rè di Polonia, doue mandò il Padre Magno 1) à questo effetto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Adam Graf v. Schwarzenberg, Minister des Kurfürsten Georg Wilhelm v. Brandenburg. + 1641.

a) Erzherzogin Cicilia Renala, welche anch in demaelhen Jahre (3. Sept.) mil dam K. Windialaus IV. von Pohlen vermählt worde.

<sup>\$1</sup> P. Valerian Magnua, Copuziner.

Fol. 6.

Si deliberò anco in Consiglio di mandar Ambase'. Ordinario à V'\*. Ser<sup>4</sup>., et fù confirmata la prima deliberatione di trattar gl' Ambasciatori della Repub'\*, con intiera parità à gl' altri Regij.

Al Deputato dell' Elettor di Sassonia diede Sua Maestà il possesso di aleuni beni Ecclesiastici di molta consideration nella Turingia, promessegli per riccompensa del suo concorso alla Elettion del Rè de Romani, et dei buoni ufficii fatti con il suo Prencipe.

Agl' Areiueseoui di Magonza, de Colonia hà pur fatte diuerse gratie, et fù loro imparticolare promesso da Ognat Ambasc'. di Spagna dieci mille seudi per uno per ritornar senza spesa alle lor case.

Artivò in questo mentre uno dei Deputati del Regno di Suetia sopra l'introdutione dell' aggiustamento et riercei in primo luogo la Pomerania, come indubitato Dominio de Suezeni; che poi si hauerebbe trattato sopra li crediti delle militie, et che douendo passar Sua Maestà à Vienna, si douesse deputar luoco uicino, et commodo, gli fil risposto (con mira anco di non rompere il trattato), che quanto alla Pomerania biogoganua trattarne anche con Brandemburgh, il che si slaueria fatto; Che circa il pagamento delle militie si haueria trouato modo facile, che fossero sodistatte, et per il luogo del congresso, quando non i hauesse uoluto Vienna, Sua Maestà haueria mandato i suoi Deputati à Lubecca; e coà parti l'imperatore, et l'imperatrice per Vienna nell'accesso del Troddo, et contro il consigiio de medici, parendo al medesimo di partir motto contento, hauendo fatto eleggere il figliulo in Rè di Romani, et ineaminato il aegotio dell'accordo con Suezesi.

Restò il Rè de Romani in Ratisbona, così per la grauidanza della moglie, com' anco per dar qualche eccitamento ai negotij della guerra per la uentura campagna, al qual effetto fecce iui chiamar diuersi capi dell' Esserci

Arriuò l'Imperator à Vienna in poco buon state per i patimenti del uiaggio, che lo condussero in pochi giorni, per non dir in poche hore à morte, et si scoprì anche nel figliuolo Rè de Romani restato in Batishona poco buona salute per una febre lenta, che lo andaua consumnando, nel qual mentre già arriuò l'auusio della morte del Padre

<sup>1)</sup> Frank Graf v. Hutzfeld, Bischof von Würzburg 1631, 7. Aug. + 1642, 301 Aug.

Fol. 7.

Fol. 7\*.

Fol. 8.

maneggiato denaro.

seguita, (com' hauerauno inteso V. V. E. E. all' hora) per cattarro, che d'improuiso quasi l'affogò, et hauendo nel tempo stesso i medici datto al figliuolo in Ratisbonas alenni romitatorij all' uso di Germania, fiù detto hauer egli uomitato ueneno.

Per la qual nuona fiù constretto il Rè de Romani, anzi l'Imperator Ferdinando Terzo, (ancora, che non ben sano) passar immediate à

Vienna, insieme con la moglie, doue trattenutosi qualche giorno incognito, et per ben ricuperarsi, et per dar gli ordini necessarii per i funerali del Padre, terminati questi, si applicò subito, così alla huona regenza delle cose sue domestiche per il risparmio del denaro, iscansando molte spese superflue, che accostumana di far il Padre, come anche allo aggiustamento con Suezesi, cosa, che sopra tuttoli premena. Quanto al gouerno domestico leuò uia dal carico di maggior Domo l'Echembergh, et rimmesse Traumestorf suo fauoritissimo, regolò le audienze agli Ambasciatori, et Ministri de Principi, deputando à ciascheduno le giornate, ne quali si doueuano fermar, in che cominciò Sua Maestà à far palesemente apparire la resolutione, che haueua fatto di far trattar i Ministri di V". Ser". in tutto, come gl' altri Regii, hauendo al suo Ressidente deputata la stanza degl' Amhase". dei Rè; diminuì il numero dei cacciatori, et dei musici, (in che certo profundeua il Padre), euò ancora diuersi altri Officiali superflui, ordinò la reuision de conti à Ministri con auanzi di consideration, et in particolare ai figliuoli di quello. che era stato pagador in Campo, uedendo, che troppo essorbitantemente haucuano accresciute le sue fortune con grossissimi cinanzi: lasciò à loro quello, che possedeua il Padre prima, che entrasse al carrico, et quattro mille fiorini d'entrata di più, che si poteua con ragione supponere si hauesse nel corso di essa acquistati, facendo metter tutto il resto in Camera, attione, che atteri tutti i Ministri, che haucuano

Lesb anco con gentilissima maniera ai Giesuiti la Gabella della Porte di Vienan posta à chiunque uud estrar, à useir dall' Aue Maria sino alle quattro della notte, che rende più de dodicit mille fioritai l'anno, la qual fiù da loro cauata dalle mani del Padre con lusinghe, et con darle ad' intender, che reudeus pochissimo emolumento, et il modo fiì, che ricercò un giorno Sua M\*, ai medesimi Padri quanti entrata che haueunano, et quauto le rendeue asso fabella, et rispondendo loro, ch' erano poueri, e che la Gabella le rendeua pochissimo utile, non arriuando alli cinque cento forini l'auno, m' ben, che era di grandissimo trauaglio, rispose l'Imperatore, che non erà di douere, che la gratia fattale dal Padre le apportasse alcun trauaglio, mà solo commodo, et utile, onde haueria datto ordine (come fece) che gli fossero pagati li cinquecente fiorini, et che la Gabella si douesse riscuotter per la Camera, come si fà di presente, et l'hà Sua M\*- applicata alla fabrica, et fortificatione di Vienna, alla qual tuttauin s'attende con molta diligenza, et spesa, hauendoui Sua Maestà applicato ance altro denarso.

Fol. 8.

Quanto poi alle trattationi con Suezesi, appunto Suu Maestà di partir per Lairmez 1) ai confini della Bohemia per abboccarsi con l'Elettor di Sassonia, done bauea da rittrouarsi anco il Renz, deputato di Suetia con la Plenipotenza, mà intesosi dal suddetto deputato, che doneua intereneira neco Sassonia in qued congresso, feces agra ill' Imperator, che non poteua conferiruisi, quando ui fosse stato Sasonia, come non uogliono i suoi Signori, che quel Prencipe si mai compresso nello aggiustamento tanto è il disguato, che riceuerono per hauerii esso abbandonati, et adherito all' Imperator, onde si disciste per all' lapra quell' abboccamento.

Fol. 9.

Risoluè però Sua Maestà con occasione di andar à Praga di ahboccarsi ai confini della Bohemia in Lairmez, et con Sassonia, et con Brandemburgh ancora per indurli à contentarsi di qualche accordo, et di seco condur l'Amb'. di Spagna Castagneda con grossi ricapiti, per contribuirli occorrendo; Non hebbe però effetto manco questo congresso per diuerse raggioni, che furono dette à Sua Maestà, non conuenendo, che ui andasse in persona, mà che meglio fosse ui si andasse il fratello Leopoldo, il quale mentre staua riceuendo l'instruttioni, et preparandosi alla partenza si pensò non fosse bene, che come fratello di Sua Maestà Ecclesiasiastico, et Vescouo di molte Città si abboccasse con Prencipi Heretici per seco trattar di cose pregiudiciali anco alla Religione, che era per meglio mandar deputati, et forse il medesimo Traumestorff, il che risaputo dai medesimi Prencipi, sdegnati dei termini, che li parerono di poco rispetto, risolsero giocar di primo, et di esser quelli, che se ne ritirassero, et così feccero saper à Sua Maestà, non noter in persona interuenir, mà che haueriano mandati loro denutati, con l'auttorità di intendere, et riportar quanto per il commodo uniuersale dell' Alemagna fosse proposto, il che inteso dai Imperiali,

Fol. 9.

Fol. 10.

<sup>1)</sup> Leutmerits.

Fol. 10".

preudelndo il poco frutto, che da questo congresso poteuno caum; presentendo massime, che Sassonia trattana nenora à parte con Suezesi, per camhiar partito, si risolsero di non mandar alcuno, mà solo di pensar à prouedierai per la guerra senza però abbandonar le truttinni ancora, che le fossero proposte, è che portasse l'occasio di accettar per la pace. Et questo è il uero, et sucrinto successo della morte di Ferdinando Secondo, edila assuntione di Ferdinando Terzo all' Imperio col uero ritratto dello stato degl' affari di Germania.

Dubitando però la M° Sua, che le cose potessero più piegra rilla guerra, che alla Pace, si risolse stabilir tutti li cariehi militari in diuersi, fermando alcuni di quelli del Padre, allri muttandone, et bauendo noi procurato di hauer li nomi di tutti, saranno li sequenti scritti per ordine:

Cinque sono li Maresciali Generali di Campo; Galasso, Piccolomini, Colloredo uecchio, Axfelt 1), et Gliez 2).

Cinque sono li Generali dell' Artiglieria; il Prencipe Mattias di Fiorenza <sup>3</sup>), Marchese di Grana, Marzina <sup>4</sup>), Monsù di Glesì <sup>a</sup>) commandante al Rheno, et Conte di Gronsfelt. Cinque sono li tenenti Marcesciali di Campo Generali, Baron di

Fol. 11. Suis, Gioan de Vert, Ossa, Colloredo il Giouine, et Gual \*), Capo di Baulera.

> Otto sono li Sergenti Generali d' Infanteria Wangler Vecchio, Orst <sup>2</sup>), Begh <sup>3</sup>), Enghelfurt <sup>3</sup>), Prainer, Lamboi, Marchese di Bassonpier <sup>19</sup>), Conte di Rithergh, Marchese Luigi Gonzaga, et il Marchese Annibal suo fratello, che pur sostiene l'istesso nosto.

Il Commissario Generale de uiueri è il Valmerode.

<sup>1)</sup> Malchior Graf v. Belsfeld.

<sup>1)</sup> Johnoo Graf v. Götz.

<sup>5)</sup> Sohs Cosmus II. and der Ershnraogin Maria Magdalena, Schwester K. Ferdinand II.

<sup>1)</sup> Rudolf Freiharr v. Marzin.

<sup>5) ?! (</sup>K. Commodant am Oborrheio war der Feldseugmeister Frindrich Dace di Sarelli). —

<sup>5)</sup> Josehim Christian Graf von der Wahl.

<sup>7)</sup> Johson von der Herst.

a) Johann Freihner v. Seck.

<sup>9)</sup> Adriss v. Eskevort.

<sup>1</sup>º) Riu Neffe des Marschalls von Bossospierre.

Fol. 11v.

Li Capi dell'Elettor di Sassonia, che pur camina con le forze Imperiali sono li principali, il Principe Francesco Alherto 1), il Baudis 1), il Tanb 1), et lo Vnfeston 1).

Li Capi de Spagnoli, che militano in Germania, e Fiandra sono li Principali; Monsù della Fontana, il Ballanzon, Monsù della Moitrì, il Conte Gioan di Nansau s), il Principe Thomaso s), il Marchese di San Martin, il Conte di Feria, et il Marchese di Terracusa.

Quanto al numero delle militie non si può precisamente saperlo così perche si tengono nascoste, come anco perche sono hora più, hora meno, secondo, che si uanno disfacendo, e secondo, che esborsa dennaro Castagneda per far nuoue leuate.

Di presente contro Suezesi ui possono esser trà Caualleria, et Fanteria intorno à na soldati; sotto il Duca di Lorena insieme con quelli di Sauelli altri sedeci mille.

Contro di Hassia ... Con Piccolomini ... mà ben spesso si altera il numero di queste rassegne, e si portano da un luoco all' altro, secondo il bisogno, et le occorrenze,

Questi sono li Capi, et Ministri de quali si uale Sua Maestà nel maneggiar le Armi, mà ne' negotij si serue solo si può dir del fauorito Traumestorf, se ben, che cinque sono quelli, che entrano nel consiglio secreto, esso Traumestorff; Vescouo di Vienna, il Prencipe di Liectristain?), Conte Slauata il vecchio\*), e Chefniller, il quale è anco Maggior-Domo Maggiore dell' Imperatrice. Fà però tutto (come habbiamo detto) esso Traumestorf, perche il Prencipe di Liectristain è buon uecchio, stà per il più alli suoi stati, et li serue il carrico più per honore, che per altro.

Il Conte Slauata è pur assai vecchio, et è quello, che essendo Gran Cancelliere del Regno di Bohemia in Praga per Sua Mº fu buttato dalli Baroni ribelli giù dalle finestre del Conseglio, et restò uiuo; Carico, che tiene tuttauia; et in casa sua s'addunano li Consegli, et si trattano, et si risoluono tutte le cose appartenenti à quel Regno. Questo si

<sup>1)</sup> Frans Albert v. Sachsen-Laueuburg. 2) Wolf Reinrich Graf v. Bandissin.

<sup>2)</sup> Dietrich v. Taube.

<sup>1)</sup> Vitalhum v. Eckstädt (?). a) Johann der jungere von Nassau-Siegen.

<sup>5)</sup> Thomas v. Savoyan-Carignan.

<sup>7)</sup> Grundacker, Fürat v. Lichtenstein.

<sup>4)</sup> Withelm Graf v. Stavala.

Fol. 13.

mostra molto hen affetto, e fa gran stima della Serenissima Rep".. È suo figliuolo Camerier d'honore, fauoritissimo di Sua M".; è stato quello (che meutre siamo stati in Vienna) ei hà assistito per Commissario per ordine della Maestà Sua.

Chefniller serue, come habhiamo detto, all' Imperatrice, et hà carrico di darle parte degli affari, che si trattano nel medesimo Conseglio.
Resta il Vescovo di Vienna. Et questo è sogetto, che intende hene

gl'affari del Mondo, molto prattico, et seruiua anco al Padre per Consigliere. Potria questo far fortuna à Traumestor, et unassimanente se riuscisse Cardinale, mà sei la Elettione si portasse troppo in lungo, Procurerà Traumestorf di far nomiuar dall' Imperator il figliuolo, quello, che passò li mesi passati per di qua, et è andato al studio di Sciena. Questo Ministro si mostra pur disotissimo di V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup>., non ostante anco, che nella guerra del Friuli i) le sia stato ammazzato il fratello; procura di seminar huoni concetti, et di commun seruitio à sudditi d'ambi li Prencipi. Tratta con molta modestia, e riuceraz; et dui con maniera anco molto moderata, non ostanto la grande auttorità, che tiene appresso Sun Maesth.

> Et passando da questi alle qualità, et condition de Principi diremo come è l'Imperator di anni 31, di statura ordinaria, di buona complessione, et molto agile, et assuefato alle fatiche, essendosi sempre essercitato ne gl'essercitii corporali, nelle caccie, et altri trattenementi di Prencipe, onde quando è uscito Luogotenente del Padre alla guerra à commandar à tutti gl' esserciti con Pienipotenza assoluta si portò molto ualorosamente, non stimando ne li pericoli, ne la uita medesima, quando scopriua, ò ueniua auuisato trattarsi della sua riputatione, et di quella dell' armi di Sua Maestà, à quali egli presiedeua; onde hà fatto molte imprese, et tutte gli sono sortite con felicità; da questo si argomentaua nel principio, che quando fosse successo all' Imperio douesse certo più tosto maneggiarsi con l'armi, e procurar con quelle, e con la forza di scacciar gli inimici di Germania, comprandosi la pace con la spada, et non con la pena del negotio, e delle trattationi, mà assunto all' Imperio, ò sia stato cousiglio de ministri, ò propria inclinatione, si è tutto uolto ai negotiati della pace, e particolarmente con

<sup>1)</sup> Adam Freiherr v. Traulmanslorff gefallen bei Rubis 1517,

Suezesi, heu conoscendo, che da questa sola può dipender ogni bene, si è anco applicato con tutto lo spirito al risparmio delle spese, et ad accumalar tescoro, onde per ogni stradda uà procurando deliherarsi da quelle, et à prouedersi, et accummullar questo, et perciò fecce quelle tante riforme nel principio del sou Imperio, che hauerà inteso V<sup>\*</sup>. Ser<sup>\*\*</sup>, confiscando anco ad alcuni Ministri le proprie mal acquistate essorbitanti facoltò fatte nei suoi carichi, non con lume di altro processo, che di quello può summi: strar un ragioneulo discorso, che possì hauerii fruttato il carico, nell' essercitio del qual haucuno fatte le richezze. Può però difficilmente conseguir questo suo intento, poichè le spese delle guerre sono grandissime, et le entrate così delli suoi stati hereditarij, come dell' Imperio sono debolissime, bauendo per tutto quasi le guerre destrutto, et desoba le Città, et li sudditi, onde sopo piende de poucri, di mendicità, et di miseria meredibile.

Fol. 14.

Per continuare le conditioni di Sua Maestà diremo alla Scri. Va. come questo è Prencipe di natura molto affabile, et certo lo habbiamo ritrouato in effetto molto diverso da quello, che se lo bauevimo presupposto, et che pareua dimostrasse anche la sua effigie, et fisonomia, per quanto appariua nelle stampe, et nelle pitture, le quali però fallano di gran lunga. Quello, che par universalmente nenghi fatto da pittori, per secondar i gusti delli Prencipi, poichà sempre fauno, che più comparesca il ritratto, che l'originale, nià in questo certo con più ucnusta faccia, et con più degna indole riesce la Mª. Sua in effetto di quello compar nelle pitture. Tratta con ogni bumanità, soauità et discrettezza, mà anco con decorosa Maestà onde da tutti ujenne con' altretanto affetto amato, quanto con riverenza, et timor riverito. È divotissimo, et religiosissimo, ascolta ogni giorno la messa, et molte uolte due, dicce l'officio : I giorni festiui, mai resta d'andar al uespro nella solita tribuna ancora che non siano capelle solenni, con gli Ambasca, de Prencipi, onde anco dal popolo si può ueder operationi tutte, che denottano la sua melta religione, con la quale ance edifica i popoli,

Fol. 14".

Hà atteso Sua M<sup>1</sup>. in sun giouentà alli studij sotto la disciplina de Giesuiti, sè ben questi non gii non troppo in gratia; possede sette lingue, et tutte le parla benissimo la lattina, la Todesca, la Bobenno (Dongara, la Spagnola, la Francese, e la Italiana, la qual parla ordina-riamente, e con questa sempre hà pariato con Aoi. È fondatissimo negli studij di filosofia, et nelle scientie assai più di quello costumano Ira Il Prenceipi, anzi una uolta in Chiesa publicamente alla presenza del

Fol. 15.

Fol. 15".

Fol. 16.

Padre tenne conclusione di diuerse scientie con gran sodisfattione, contento di Sua Maestà, et ammiratione di intti, etaleune uolte anco con noi ragionando hà meschiato qualche parola, et sentenza lattina. È assiduo nei Consigli, ai quali sempre interuienne, tutti prontamente ascolta, et tutto sottoscriue di sua mano.

L'Imperatrice è di bellezza più che ordinaria, di ottima salute, ct complessione, mostra di douer riuscir fecondissima, come sono tutte le figlie di Casa d'Austria, et di già bà partorito due figliuoli di belissimo aspetto, uno chiamato Ferdinando, l'altro . . . 1), et una figlia nominata . . . 2), quali pure babbiamo uoluto uisitar, che è riuscito di sommo gusto à S. Mia, alla Madre, et à tutta la Corte, hauendo fatta consideration, che questa è stata la prima uisita, che babbino riceuuto quei Prencipi figliuolini da Ambei. di Prencipi grandi, et di Corona, onde per l'auuenire se gli farà Corte, et si seguiterà lo stil da noi cominciato. Niente s'impedisse l'Imperatrice ne gl' affari del gouerno, ne di cosa alcuna tiene maggior pensiero, che di compiacer al Marito, li cui grația et amore possede în supremo grado, mostrò solo un poco di sentimento, quando osseruò, che fu datto il luoco da Castagneda à gl' Amb", di Polonia 2), che uennero à leuar la Regina, mà subito sa acquietò con le ensiderationi, che gli furono fatte, che così conuenisse far, per esser uenuti à nome del Rè à leuar la sposa.

Ci hà riceuti con somma benignità, et mostra conseruar grata memoria, del r ceuimento, et transporto, che fecce V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup> con la sua Armata da Ancona à Trieste della sua persona, et Corte tutta, quando passaua à marito, non potendos sailar di lodar à hastanza il degom modo, col quali furcecutta, lodando in particolari el lisg'. Genera Pisani, et Capi, et sopra comiti tutti, che l'accompagnorous, soggiorgendo, che quando entrò po in ella . . . , et nella Caritati, trouba quella stradda, perche hauressimo cuedto un mal Paese; la ringratiassimo della memoria fresca, che ancora taneua del poco, che si ra fatto trà la incommodità delle Galere, et del Mar per honorar la Maestà gua è testimosi dell' affettuos osseruanza, che porta la Ser<sup>n</sup>. Y<sup>n</sup>. à Sua è testimosi dell' affettuos osseruanza, che porta la Ser<sup>n</sup>. Y<sup>n</sup>.

<sup>1)</sup> Philipp August; grb. 1637 + 1639.

<sup>2)</sup> Naria Anna, Gemalin K. Philipp IV. v. Spanlen; geb. 1634 + 1669.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Johann Lypski, Bischof von Calm und Pomesanien and Caspar Dönhof, Palatia v. Syrada and Vielum a. s. w.

tutta la sua Augustissima Casa, affermandoli, che sempre in tutte le oceasioni rittrouerà la medesima dispositione, et uolondà. Le lodassimo il Paese passato, con le dotti, che sono proprie di quella Prouincia, mà che poi arriuata nell' Austria hauerà rittrouato ogni maggior delitia, à che applaudè, confermando ueramente, che era bella, delitioss, et fertite et coa là la sesfassimo.

Viue la Imperatrice Vedoua, già moglie di Ferdinando Secondo con ottima salute quanto al corpo, mà molto agitata, et trauagliata nell' animo, poiche si uede priua non solo del marito, che uuo dir di esser Imperatrice Reguante, et non solo Reguante quanto al nome, mà ancora quanto all' Imperio, poiche al tempo del Marito, di cui possedeua in sommo grado la gratia, era sommamente stimata, honorata, et seruita da tutti, doue, che al presente le mancano tutte queste conditioni, anzi à segno, che done prima tutti à gara la seruiuano, et felici erano quelli, che ne poteuano hauer la protettione, poiche con quella si otteneua tutto dall' Imperator, di presente tutti si ritirano, et si nascondono per non dir fuggono, di esser tenuti per dipendenti da lei, et tutto nasce per non disgustar la Imperatrice Regnante, onde ben si conosce uera quella massima, che ne Amor, ne signoria non admette compagnia. Non che la Imperatrice Regnante, è l'Imperator figliastro non trattino in apparenza con lei con ogni conueniente termine per renderla in quanto possono nell' apparenza sodisfatta, mà perche in effetto è uerissimo, che non si uuol due Imperatrici in un medesimo tempo in Vienna, et però si trouò temperamento di mandarla à Gratz facendola anco gouernatrice di quella Prouincia, mà poco ui è stata, perche satia di quella solitudine hà fatto saper à Sua Maestà di uolersi ritirar in Vienna, col pretesto, che quell' aria assai sottile non conferisce alla sua complessione, mostrando di uoler ritornar per sollecitar la fabrica della Chiesa, et Monasterio, che hà cominciato per ritirarsi in esso con alcune monache in uita quieta, ne così tosto hà detto di uoler ritornar à Vienna, che ui è comparsa, hauendoli l'Imperator assignato per habitatione il Gran Palazzo, sotto il qual sono anco le seuderie tutte della Maestà Sua, facendone useir il Conte di Vollestain suo Cauallerizzo maggior, che per regallo solito douuto alla sua carrica ui habitaua, ma quanto alla fabrica del Monasterio pur uà inanzi, et si crede non si finirà così tosto, poiche altrettanto forse la desidera fornita la Imperatrice giouane, quanto imperfetta per auuentura, et non finita la Imperatrice Leonora, et toccando all' Imperator il spendere,

Fol. 16".

Fol. 17.

Fol. 18.

come più sollecita gli operarij il dennaro pronto di quello che fanuo mille parole degli architetti, la fabrica non camina, il che serue alla nuedesima per ragionevole scusa di non rinchiudersi; resta però questa Prencipessa già tanto stimata in quella Città con poca Corte, et mensima, et con pochissimo assignamento, non passando gli forini l'anno, infelire condition, alla quale hanno in gran parte procurato Spagnoli di condurla, per il poca affetto, che le hanno sempre portato, coa per esser Italiana, come anco, perche l'hanno sempre hauuta per saspetta, che uiuendo il Marito Ferdinando Secondo lo persundesse à non condescender in tutto ai loro dissegni.

Ritornò dall' accompagnamento fatto in Polonia della Regina sua Nipote, mettre erasumo in Vienna l'Arciduchessa Claudia d'Inspruck, et questa liabbiamo stimato mecessario uisitar, haucado anco lettere di V°. Serº. credentiali per lei, l'hauemo ritrouata con' ottima salute, et con perfetta dispositione di uicinar hene, pereche continuino il commodi dell' uno, et l'altro stato, il che ci ha espresso con parole di molto affetto, et ueramente credemo, che quanto ella possa esser hene disposta altretanto sian state sole sogestioni de Ministri quel negar i passaporti all' illustrissimo S. Thiepolo, et anco all' Ece\*\* Sig'. Ambasciator Zorzi, se hen poi concessi con molta prontezza.

Leopoldo Fratello unico di Sua Ma. è di faccia uenusta, di bellissimo aspetto, et con capillatura bionda, et inannellata, che ueramente l'arte et un penello non potria far la più uaga. Sostiene questo Preneine nel negotiare molto maggior grauità dell' Imperatore, et mostra di esser assai cupo di mente, et di pensieri, parla poco, et possede egli ancora molte lingue, mà della lingua latina in particolare assai si diletta, et questa usò ordinariamente con noi, quando lo habhiamo uisitato: dimostra essere malcontento, ne punto si sodisfà del suo stato. amaramente sofferendo di uedersi di tanto inferior al Fratello, et con poca speranza di poter succedere così per uedere hormai firmata la posterità dell' Imperator con doi figliuoli maschi, onde nei stati hereditarij non può altro pretendere, come anco nell' Imperio, niente grato riuscendo ai Prencipi di esso, ne meno ai Bohemi, ne agli Vngheri, se hen quanto al Regno di Bohemia pretende l'imperator, che sia fatto suo libero, et diuenuto stato hereditario, hauendoselo acquistato con l'armi doppo l'ultima ribellion di Praga, et solleuationi dei Baroni del Regno, Passa però la Maestà Sua con questo suo fratello tutte le maggiori apparenze di corrispondenza, se bene (essendo Leopoldo ambi-

Fol. 19.

Fol. 18v.

mento del Padre, che ne lo hà privato, nntrisce nell' animo suo dell' amarezza assai, et ben spesso si sfoga, et le manifesta contro il fauorito Traumestorff, qual doue può sempre colpisce, discreditandolo, hor col fratello, hor con gli altri, mà con poco frutto, poichè troppo s'attroua stabilito, et in possesso della gratia di S. Mai. Restò l'Imperatore suo Padre assai disgustato di questo figliuolo per qualche giouenile passione, che scoprì in lui, hauendo troppo fauorito una Dama dell' Imperatrice Leonora, il che risaputo, fù essa riposta in un Monasterio, et seueramente ripreso Leopoldo dal Padre, che in fine gliene hà fatto anco prouar gli effetti dannosi nel testamento sudetto, il che però si crede esser deriuato anche da più alta origine, cioè da gl' officij de Spagnoli, che hanno desiderato, et procurato, che nel solo Ferdinando Terzo cadi la massa di tutto il Dominio, così à loro parendo di poter meglio disponere à proprio piacer, et uantaggio, se ben uienne da alcuni stimato, che quando ritrouassero l'Imperator renitente nel condescendere compitamente alle lor uoglie, sariano essi li primi à suscitar, et secondar li pensieri torbidi nello stesso Leopoldo contro il Fratello. Viue questo Prencipe con la Imperatrice Leonora sua Matrigna in grandissima confidenza, perche non sà con chi meglio isfogare le sue passioni, et trauagli, che con lei, la qual pur si dicchiara di essere nel numero di mal contenti, onde con essa passa un' ottima corrispondenza, et da lei concambiata col racconto dei suoi disgusti contro lo Imperator figliastro, et la Nuora Imperatrice, che di presente domina, et hà quell'istessa ballià, et auttorità, che possedena ella, uiuendo Ferdinando Terzo (sie). Ilà coperto l'Imperator suo Padre la rissolutione, et disuguaglianza fatta nel testamento, eol pretesto di laseiare Leopoldo riechissimo di beni di Chiesa, con pensiero, che prendi anco il Capello di Cardinal, et sin' hora ueramente possede più di un millione, et ducento mille fiorini d'entrada, hauendo sci Vescouati, et tante altre Abbatie, che passano anco questo segno, frà quali si comprende lo Areiuescouato di Possa, di rendita egli solo di più di trecento mille toleri con molte Città sotto di esso, si che può dirsi, che il suo Dominio per ragione di detti Vescouati, et Abbatie (tutti con giuridittion laicale all' uso di quelle parti,) posseda gran parte de stati, et le prouincie intiere nella Germania.

tiosissimo di dominar), uedendosi senza stati hereditarii per il testa-

Vorebbe Sua Ma., et lo procura à tutto poter, che diuenisse anco Coadiutor di Treueri, per rispetto dello Elettorato, mà in ciò incontra

Foutes Abthig. II. Bd. XXVI.

Fol.3

Fel. 20.

Fol. 19'.

Fol. 21.

et più di tutti dal Pontefice, che ne pretende la dispositione, onde si crede, che non potrà spuntar. Ad' ogni modo col possesso di tutte queste entrate, et dominio secolare de stati non è Leopoldo sodisfatto, et mostra abhorrimento alla Chierica, anzi con occasione, che ultimamente fù inuestito del Vescouato di . . . . 1), disse ai suoi Theologhi, questo non mi obliga già ad' esser Prete, et se uenisse la occasione, potrò pur disfarmi, onde con la relatione di esser sciolto, et non obligato prontamente aecettò. Si uà lusingando S. Altezza (per quanto si congiettura) di poter esser ancora Imperator, et che quasi per necessità possa in lui eadere l'Imperio, e perciò non si uuol stringer, ne legar con uincoli Ecclesiastici, et fonda quello suo pensiero sul fondamento, che in easo mancasse sua Ma., lasciando i figliuoli tutti in puerile età, et per consequenza incapaci alla Elettione stante la Bolla Aurea conuenniua, ò uscir di Casa d'Austria la Corona Imperial, ò cader la Elettion in esso Leopoldo, al qual non adherendo gli Elettori. come à soggetto poco grato, si come habbiamo predetto, potria facilmente uedersi in un tul caso così gran nouità, che tutta stà, et dipende della uita, ò morte del medesimo Imperator, onde camina concetto in quella Corte molto sieuro, et certo, che per fermarsi l'Imperio in Casa d'Austria, conuenga, che Sua Mu. niua almeno ucuti anni, et come che la uita nostra è incerta, et sottoposta à tutti, et mille inaspettati accidenti, et pericoli, così fà uiuer in speranza tutti quelli, che da questo così fatto accidente ne spereriano profitto, et accrescimento di fortuna.

difieoltà grandissime, così dalla parte dell' Elettor, come dal capitolo.

Fol. 21".

Passa Sua Ma, con il Pontefice poco buona intelligenza, se hen, che nell' esterno si ueggono le solite, et ordinarie dimostrationi di apparenza, mà quauto sono diuersi i fini, gli oggetti, et le prentesioni di tutte due le parti, altretanto bisogna, che sia anco internamente l'uno dell' altro poco contento, anzi mal sodisfatto.

Hà preteso, et pretende tuttania l'Imperator di esser suffragato dal Pontefice in queste guerre contro Suczesi, et contro li medesimi Prencipi della Germania solleuati, dicendo, che questa è pura, et mera guerra per causa di Religione, in che douria il Pontefice prestar ogni aiuto, et assistenza, hauendo sino preteso, e detto, che doucua sua Santità in luoco di implorare lo aiuto de fedeli con le orationi (si come fecee, quando mandò il giubilco) implorar, anzi imponer una general

<sup>1)</sup> Officits - 16, Nov. 1617.

Fol. 22

gruecza sopra tutt gił Ecclesiastici da contribuirsi mensualmente per diffica della Germania; dull altra parte dice il Pautefice, che non è guerra per la Religione, et si lamenta anzi dello Imperator, perche habbia finto quell' accommodamento con Sassonia con capitoli anco pregiudicini alla Religione, dolendosi pur di altri capitoli accordati con Bohemi, che reputamedesimamente pregiudiciali alla stessa Religione. Si duole lo Imerator della tropon purlente revotettione, che hà

mostrato di hauer il Pontefice dello Eletto di Treueri suo ribelle, hauendo conuenuto in fine metterlo anco in libertà per compiacerlo; Per il contrario si duole il Papa, che habbia per così lungo tempo tenuto pregione un Areiuescouo, et Elettor d'Imperio, pretendendo gli Ecclesiastici, che non solo per esser persona Ecclesiastica debba esser sottoposto al giudicio di Sua Santità, mà che anco come Elettor Ecclesiastico, che rappresenta l'auttorità Ecclesiastica, et Pontificia nella elettione degli Imperatori Christiani, non potesse, ne douesse l'Imperator Fol. 22". ingerirsene. Da altra parte si duole l'Imperator, che il Pontefice tanto si mostri partinle à Francesi, et si può dir dicchiarito inimico di Casa d'Austria, onde meno si possino prometter, ne fidarsi di lui. Per il contrario si lamenta Sua Santità, che non habbia mai noluto la Mi. Sua condescendere di ordinar al suo Ambasciator in Roma, che dasse il luoco al Prefetto, tutto, che alcuna uolta se ne sia datta intentione per non dir promessa al Noncio, la quale è finalmente riuscita più tosto in burla, che altrimenti, se ben (per non arrecarsi la offesa) si dà di tutto dal Pontefice la colpa alla troppo boutà, et credulità del medesimo Noncio, onde perciò par gunsi, che si habbia molto disanantaggiato, per non dir perdute affato le pretensioni del capello. In fine si mostra disgustato l'Imperator, perche il Pontefice non habbia al primo auiso di sua assuntione all' Imperio, se non mandato, almeno eletto un Noncio Fol. 23. estraordinario à rallegrarsi, come banno fatto tutti gli altri Prencipi, che non sono con lui in apperta guerra, ò diffidenza, ascriuendo questo à mala uolontà, et ad' hauer uoluto secondar i uani pretesti, ò pretensioni de Francesi, co' i quali si mostra tanto congionto, che non sia la sua Elettione in Imperator ben fondata, mà seguita con disordine, onde si pretenda nulla. Per il contrario adducendo il Pontefice, che tocca à gl' Imperatori di mandar prima à riconoscere il Papa, et la Sede Apostolica, senza il cui assenso, et confirmatione non s'intendono mai ben eletti, et che la missione dell' Amb', per parte di Cesare al Pontefice è necessario, che segua prima, poiche col riccuerlo, che fa la Santata

13

Fol. 23\*.

Sun per Amb', dell'Imperator lo uienne, come à confirmar, oude son tenut jel'Imperatori à mandar prima leva à ricuert als confirmation col mezzo del lore Ambasciator, et che anzi là trapassato il segno, con hauerte scritto lettere roat tialod l'Imperatore, et riceutot, et riceusociut di l'auo Ambasciator in floma, pur come Ambasciator dell'Imperator Ferdinando Terzo, mostrando quasi di esserne pentito, mà sopra tutte le cose l'amarezza maggior, che passa tre questi Prencipi, provience dal dimostrarsi il Pontefice tanto partiale ai Francesi, et per la negatiua del luoce al Prefetto, tanto deviderato, et spersto da Sun Santità.

Con Francesi essendo la M<sup>n</sup>. Sua in guerra aperta, par quasi superfluo il discorrere dell' interesse, che possi passar con quella Corona; tuttuaia perche molto può giouare il saperne la causa, et il fine, che potessero hauer questi dispareri, ne diermo alcuna cosa. Appare nell' esterno, che la guerra, che di presente passa trà

Fol. 24.

Sua Ma, et il Rè di Francia, sia più tosto auxilinria alla Corona di Spngna, che altrimenti, mà però ha molto più alte radici, et di gran tempo si nutriscono trà tutti questi due Potentati accerbissimi disgusti, cominciati sino à tempo del fù Rè Henrico Quarto; i pensieri, et fini del quale tutti uolti à leuar di questa Casa la Corona Imperiale, et metterla in testa à se medesimo si sono fatti assai palesi, et maggiormente anco conosciuti doppo la sua morte; et se hen nei primi anni del Rè presente sino è stato in menor età, hà mostrato che dormino, arrivato però à gl'anni maggiori, con il consiglio però di chi gli assiste, se gli sono risuegliati i medesimi, et forsi maggiori, et più ardenti desiderij di quello crano nel Padre, li quali sono anche stati tanto più perniciosi, et pericolosi per Casa d'Austria, quanto, ehe erano più riuseibili, essendosi dichiarato di contentarsi, che sij fatto Imperator Bauiera, dicehiarandosi per lui con tutti li suoi fauori, et aiuti, concetto, che dinottaua maggior moderatione de pensieri nella Francia più riuscibile in se stesso, poiche non si leuaua l'Imperio dai Prencipi di Germania. et egualmente feriua, et abbassaua la Casa d'Austria, il che era l'oggetto principale de Francesi, et però così al tempo dell' Elettione di Ferdinando Secondo, come anco di questo presente sono stati fatti da Francesi tutti li tentatiui possibili, per impedirne, et sturbarne la Elettione.

Fol. 24v.

Sanno auco benissime Imperiali, che la solenne, et numerosa Ambascieria di quattro principali soggetti Francesi, che fu mandata gli anni passati, sotto il pretesto di accommodar i dispareri tra Prencipi, et metter pace nella Germania, se ben, che in apparenza portaga

Fol. 25.

seco questo pretesto specioso, haucua però oggetto in tutto diuerso, et contrario, et quanti Anhasciatori Francesi sono stati in quella Corte, hanno sempre hauuti questi fini, et seminato concetti tutti tendenti à questo loro principalissimo oggetto, et perciò conosciuti da Sun M<sup>11</sup>. son stati sempre poceo ben ueduti. Si aggionge à questo la protettione di gran tempo presa de gl' affari del Palatino, lo hauer per quelle lengono Imperiali sussitato Sucessi, et poi unitosi anco seco puelecmente, persuaso tanti Prencipi della Germania à ribellarsi, aiutate le Terre Franche à metterai in assoluta libertà; sollenatogli Elettori, et totto in protettione tutti i and contenti d'Imperio, et poi finalmente entrati liberamente in Germania, et impadronitisi di molte Città, et fortezze nella medesiana.

Da tutte queste operationi prima secrete, et coperte, et poi palesi de Francesi à danno dell' Imperio, può ben creder Va. Sera., che grandemente sia esacerbato l'animo di Sua Ma., et di tutta quella Casa, et se ben sino ad hora le armi di Cesare, ò sono state su la semplice diffesa in Germania, ò se uscite fuori solo in diffesa di Lorena, et sotto la sua scorta, credano pur V. V. E. E., che altro non bramano, ne desiderano, che poter una uolta portarsi con gran sforzo dentro la Francia per ueudicarsi di tante offese, che pretendono hauer riceuuto, et se potessero mai accommodarsi con Suezesi, il che procurano ad ogni potere per più facilmente (aggiustate le cose d'Imperio) correr uelocemente con tutte le forze dentro quel Regno, di che molto ben accortosi Francesi, non è cosa, che più inuigilino, quanto à procurar, che non segui quest'accommodamento, et quando sia, segui con il consenso, et aggiustamento auco delle cose loro; se bene è concetto d'alcuni che tanto si troui la Macstà Sua consumata, et indebolita di forze nei suoi stati, et tanto desiderosa di Pace, et di quiete, per rihauersi, che quando piacesse à Dio potesse hauer la Pace da Suezesi, non penserebbe ad altro, che ad impossessarsi, com' era prima de proprii stati, et riddur le cose della Germania alla quiete, et diuotione primiera.

Quanto à Spaguoli, se ben par, che con questi non ui sia da considerar altro, apparendo assai palese la confidenza, si per esser la medesima Casa, come pur per hauer in tutto gli interessi conforni, tuttauia giouerà alla intelligenza publica il saperne alcun particolare.

Non è dubbio, che la Casa d'Austria, di Germania con quella di Spagna uien tutta da un ceppo, essendone seguita la diuisione solo à tempo di Ferdinando Padre di Carlo Quinto, et la medesima ancora Fol. 26

Milano, non lo uoleua più dar à Spagnoli, mà che, et quello, et Milano medesimo intendeua di acquistar all' Imperio, poiche era di sua ragione, e non de Spagnoli, che ne erano ueri usurpatori, onde perciò mai banno li medesimi permesso, che uenisse in Italia, et sempre diuertitolo. Et ueramente gran fortuna è stata per questa Prouincia, et per la Repes. in particolare, che quell' altretanto ualoroso, quanto for-, tunato Capitano, mà sopra tutto inimicissimo della Repa, non ui sia uenuto, et habbia terminati i suoi giorni, et con essi anco la più mala uolontà di Ministro, et i più deprauati pensieri, che potessero mai uiuer al mondo contro la nostra Patria. Et se anco uiueua, et ueniua in Italia, il Rè di Suetia, credano pur V. V. E. E., che anco in questo Prencipe regnaua un malissimo talento contro Vºa. Serta, onde si può con ragione dir, che il S'. Dio protettor del giusto, et moderato Imperio di V. V. E. E., et di questa gloriosa Rep., habbia destrutti gl' inimici con gl'inimici medesimi di questo stato, et così in noi resti uerificato quel detto: salutem ex inimicis nostris, et de manu eorum, qui oderunt nos.

Fol. 28.

La istessa congiontione di parentado, et d'interessi passa con Sua Maestà l'Arciduchessa Claudia d'Inspruek cognata della Mth. Sua. Questa è madre di due figliuoli, uno chiamato Ferdinando, che è il maggiore, et sarà l'Arciduca, Signor del Tirolo, et herede de gli stati; l'altro detto Leopoldino; pensa di farlo Ecclesiastico, et di già è inuestito, et possede di molti stati, et beneficij, et frà gl'altri è dicchiarito Canonico di Trento. Vorria Sua Mala, la Madre, et tutta la Casa d'Austria farlo crear Vescouo di essa Città di Trento, perche peruenendo al possesso di quel Principato, possederia molti beni, molte Città, et un bel stato ricco, et abbondante de sudditi, et in gran parte confinante con Va. Ser"., onde il suo hereditario del Tirolo ueneria ad essere maggiormente serrato, et ciuto di diretto dalla Casa d'Austria. Hora è Vescouo di Trento, et possessor di quegli stati Monsig'. Madrucci 1) nipote del già Cardinal morto, mà non hauendo parenti, ò congionti à chi riaonciarlo uuole, et quasi uiolenta l'Arciduchessa, che lo rinontij al figliuolo. Questo si diffende con dir, che nou sta à lui il rinontiarlo, mà che è giuriditione del capitolo lo eleggerlo; onde non ui restano, che doi uie per la consecutione del suo intento, et tutte due quasi ugualmente difficili. Vna è la elettione del capitolo, nel qual non ui è immaginabile dis-

positione anzi (per quello habbiamo sottrato quando siamo stati in

Fol. 29.

<sup>1)</sup> Karl Emanuel v. Madrutz, Bischof von 1629-1638.

Fol. 30.

quella Città, et à ueder quella Cntthedral) grandissima auersione della maggior parte di quei Cannouiei; l'altra è, che col mezzo del Pontefice si faccia seguir una Coadiutoria, et di già si sono suscitati dis-Fol. 29". gusti eol Veseouo Ordinario, fomentati per far seguir di queste Coadiutorie. Non uuole però il Pontefiee farlo, poiche mostruosa cosa saria dar Coadiutor ad un Vescouo ad uso di Breue, et che essereitasse le funtioni del Veseouo un figliuolo di pochi anni, eosa, che se ben si , prattica in Germania, doue non è stato accettato il Concilio, e doue anzi si danno cinque, e sei Vescouati ad' un medesimo, contro i deeretti dello stesso Concilio, à Roma però dal Pontefice non si crede sia mai per farla, oltre, che pur à questo si opponeria il medesimo capitolo de Canonici, che non uuole, che si arroghi la Sautità Sua tal auttorità di far una Coadiutoria al loro Vescouato, senza che prima sia eletto dal loro Capitolo, pretendendo di hauer il jus tanto di elegger i Veseoui, quanto i Coadintori, ehe è un nuouo punto di difficoltà, che passa trà

Dio sà, quando più gli si incontrerà una simil oceasion. Particolari, tutti, dei quali habbiamo stimuto bene illuminar questo Ece<sup>47</sup>. Senato per gli interessi di buona uicinanza con seruitio de communi sudditi, che si hà passata sempre con quel Preneipe.
Congionissimo di sanque, e di amor si troua Sua Maestia con il Gran Duca; congionismo, che si uà sempre coltiuando con gli ainti, che uì ella riceruendo da quel Preneipe, se he questi par, che da certo tempo in quà si undino qualche cosa rallentando, escusandosene Sua Altzza con gli suiti, et soccessi, che dà continumente à Sanaroli in

gli Ecclesiastici. La Casa d'Austria però sta molto fissa nel desiderio di tirarsi questo Vescouato, che uuol dir Prencipato di Trento in se stessa, perche non se lo lascieria più uscir, et se perde la congiontura della maneanza di Casa Madruzzi, nella quale ui è stato per grau tempo.

tempo in qua si unativo quaterie cesa rastentanuo, escusanossene Sua Altezza con gli aiuti, et socerosi, che de continuamente à Spagnoli in Fol. 30.

Halia, dicendo esser tutta Casa d'Austria, Ilà Sua Maestà riceutto uno, di fratelli v), et honoratolo gan carrico principal nell' Essercito, eon fine d'ingrandirlo, et se le cose contro Suezesi, et Prencipi protestanti della Germania caminauan prospere, le haueua fatto di gran promesse. Poco hen ueduto però riese negli Esserciti, come anco molti dei Capi principali (pregiudicio di tutti gli Italian), perche ueggono, che d'ogni impresa felice, che suecedesse, à lui ne saria attribuito il merito et dei contraria unuenimeni sempre à loro saria datta la colpu.

<sup>1)</sup> Prinz Mothias, welcher h. Feldzeugmeister war.

Vorria però il Gran Duca, che fosse il fratello abbracciato nella Germania, et che come Preneipe di essa tanto congionto del sanguo Tudesco potesse huaer, et goder dei medesimi prinlieggi, estati coa secolari, com Ecclesiastici, come se fosse in effetto Preneipe nattiuo Alemano, col fine, et oggetto, che, coal come la Gasa Gouzaga di Mantoua hà fondate radici, et acquistata naturalezza, et stati nella Francia, et quella di Sauoin nel Ducato di Neumours, così questa de Medici el tondasse calla Germania, doue quanto ui è terreno più abbondante, et più fertile de stati, ett signorie, così secolari, come Ecclesiastiche, tanto riesce maggiore il dissegno della speranza.

Fol. 31.

Con Sauoia, se parliamo del Duca passato andaua Sua Maestà dissimulando ogni disgusto, et questo ad' instanza de Spagnoli, che con quel Prencipe si sono sempre andati trattenendo trà le speranze di acquistarlo, et il timor di esser ingannati, da lui però riceuendo il concambio, onde si può dir, che con le trattationi passate da quei Prencipi han giocato trà loro più tosto à deludersi, che ad accordarsi. Seguita in apparenza Sua Maestà l'istesso termine per la congiontione, che tienne con medesimi Spagnoli, se ben hà procurato Sua Altezza anche con conto à parte di dimostrarsi interessato, et partial con la Maestà Sua, proffessando tener la sua Casa origine della Germania, et di esser Vicario perpetuo dei feudi, che tengono gli Imperatori in Italia. in ordine di che, quando al principio unì le sue Armi con quelle de Francesi in questa Prouincia, mandò espressamente il Marchese Palauicino à dar il proprio discarrico con Sua Maestà, et ad'asseuerare, che non tencua i concetti del Padre, mà, che la sua era pura, et mera necessità, et che le sue operationi erano più guidate dalla forza, et uiolenza de Francesi, che dalla sua inclinatione, et uolontà; che conservana il cuor libero, et inclinato di abbracciar ogni apertura, che la fortuna gli haucsse fatta di farsi conoscere qual era, et sarà sempre eongiontissimo, et deuotissimo con Casa d'Austria, mà della presente Duchessa assai dinerso concetto si tienne, poiche la teugono per affatto Francese, non solo di nascita, come è, mà di sensi, et pensieri ancora, et tanto dipendente dai uoleri del fratello, che stimano non sia per far, se non quello, che uorrà, et commanderà l'istesso Rè.

Fol. 31\*.

Fol. 33.

Con il Turco passa di presente l'Imperator conueniente intelligenza procurando per la parte sua quanto può di conseruarsi in pace, poiche i trauagli presenti di Germania così lo persuadono, anzi lo necessitano à far, et perciò hà datti i ordini à tutti i suoi Ministri di Fol. 33.

confine, che non diano imaginabile secasione di disgusto, ne di causar torbido, riconoscendo, che quando da quela parte le uenissero de traungli, si trouceria à mal partito. È andata sua Maestà portando inanzi Fal. 22- più, che ha potta la riduttion della Dieta di Ongheria hen preudendo, che da quel Regno, et da quei Baroni stante le conționture presenti per la Marstà Siau se potenano esser fatte essorbitantissime domande, mi infine sollecitato da loro, non ha potuto far dimena di non conuceria, et andarui, done incontra in quelle difficoltà, che s'intende giornalmente: Si come anche si dabblat, che da Bohemi per la medesima contrarietà di congiontare debba sentirsi delle medesime strauganii instanze. Le nozze con Polonia han pur hauto quest'oggetto principal, anai fa firmato con capitolo particolar, che in esento di rottura con Turchi, debba assistetti Siau Maesti con tatte le sue forze.

Circa di queste nozze diversi particolari haveressimo da rifferir. quando non sapessimo, che dal proprio luogo, et da pena ualorosa, et più diligente della nostra non douesse restarne informata la Sertà. V".; In somma procura Sua Maestà à tutto potere di conseruarsi con Turchi in quiete, et in concetto di potenza grandissima, et pari alla Turchesca, al qual effetto costumano Imperiali, quando riceuono, et mandano Ambasciatori alla Porta, (che per il più si suol far con termine reciproco per far apparire anco in questo la parità) di mandar gran quantità de Cauallieri al Confine, con altretanta comittiua, comparendo il Turco sopra il Confine appunto, cambiandosi le persone de gli Ambasciatori con le loro famiglie di pari numero, accompagnando i Turchi il Cesareo, et gli Imperiali il Turco sino alle porte della Città, fuori de quali si fanno incontrar da grandissimo numero de Caualli, essendo obligati montar à cauallo non solo tutti li Canallieri, et Gentil' huomini, mà li Mercanti, et gli Artegiani ancora, perche più numeroso riesca l'incontro. Si fanno alloggiar sempre gli Ambri. Turchi nei borghi, ne mai uien loro permesso di entrar in Città, se non il giorno particolar destinato all' audienza, nel quale ne uengono leuati dalla medesima quantità de Caualli, et passando frà spaliera continua dei medesimi dalle porte sino al Palazzo, sono accompagnati, et nella medesima maniera ricondotti sino alla stantia. Et se hene lo lmperator in tutte le altre occasioni di Audienza ad Ambri, de Prencipi stà al piano della stantia, et solo appoggiato ad un tauolino, urstito in habito corto priuato; nell' occasione de Ambo. di Turchi fa preparar un altissimo solio, simile à quello de gl' Imperator. Ottomani, et uestito in babito, et con un manto Imperial Ii receue, faceudoli stra ploced es tanliu, quali parlando in Turco, et rispondendogli l'Imperator in Todesco col mezzo de Dragomani passano gi ufficij della Ambasciata, tutta questa funtione, et cerrimonia, essendo accompaganda da suou di trouste, e tamburi, et sterpito di Artiglierie, uolendo in somma l'Imperator conservanzi anco nell' apparenza in pari conactto di grandezza, et potenza; particolori, che stiniamo bene di rifferir à proposito della intelligenza, che passa la Maestà Sus con Turchi.

Fol. 34.

Con la Corona di Polonia è superfluo il discorso, come se la possi passar l'Imperio, e la Casa d'Austria, poiche sono così freschi i uincoli del matrimonio ultimamente seguito trà Sua Ma., et la sorella, et fatto apunto à questo oggetto di maggiormente stringer gl' interessi con quella Corona, che non potemo dir altro, se non, che così come il Turco gli è inimico commune, et stà, come à Cauallier, et sopra i Confini di ambidue gli stati di questi Prencipi, confinando il Regno di Ongheria, et la Polonia ugualmente con quelli sottoposti, et dependenti da gli Otthomani, così sono anche tutti doi li stati egualmente esposti all' incursioni, et tentatiui Turcheschi, onde hanno l'uno dell' altro bisogno, et come queste due potenze saranno unite difficilmente potronno Turchi far progressi da quella parte, et se ne deuc sperar, et creder anco continuata unione frà loro, poiche si può dir, che tanto l'uno dell'altro, quanto l'altro dell' uno habbia bisoguo, e sempre quando hanno dubbitato Imperiali, che quel Preneipe si accasi, et congiunga con qualche altra potenza, che non sia à loro unita, è dipendente, hanno fatto tutto il possibile, acciò non si allontani da Casa d'Austria, et perciò al Padre del presente Rè, nedendo, che si era risoluto di accasarsi da nuono doppo hauergli datto lo Imperator Padre di questo una sorella, hà fatto tanto, che gli hà dato con merauiglia del mondo l'altra sorella, et pur con questo presente Rè (ueilendo, che trattaua di tor la Palatina 1), è la Suczese ambidue di Casa inimicissimi all' Imperio), doppo hauerli fatto offerir una di Fiorenza, che discende di Cusa d'Austria, et Francesi per contraponerli la figlia del Duca di Mantona, mentre era fluttuante l'animo suo in questa trattatione, si è risoluto l'Imperator di dargli la sorella, assegnandogli anche in dotte una grande portione de stati à quei Confini, risolutione,

Fol. 35.

Fol. 34".

<sup>1)</sup> Elisabeth, fileste Tochler Friedrich's V. v. der Pfalz, geb. 1618. + 1660. 11. Febr.

Fol. 35\*.

Fol. 36.

alla quoi per il passato mai hanno uoluto capitar, et nel precinto di mostra partraza di Vienna, sopragiones il 1. . per andar à nome del Rè à riccuerne la consegna, si che la moglie presente gli è si può dir per tutti ig radi congionis; Et tauto è il timore d'Austriaci, che si possa quella Corona con altri Prencipi apparentari atisgioni di ai suoi interessi, che con occasione, che hanno mandata l'Arciduchessa Chaudia di natrucka di accompagnar la Regina, hanno come stabilito un' altre legame con quella Casa, poiche prende l'Arciduchessa per il Prencipe Arciduca suo primogenito y) la sorella del medesimo Rè di Polonia, ne certo permettereanno Imperiali, per quanto potranno, che quel Prencipe si appoggi, ò si compagni con altri, che con loro, ò con Prencipi roto dipendenti, et confidenti, tanto è il bene, ò il male, che può la Germania riccuere dalla unione, ò separatione di affetto, et d'interessi di Polonia.

Con la Corona d'Inghilterra se ben non passa corrispondenza,

anzi poca amistà per gli affari del Palatino, cognato di quel Rè, non si può però dir, che almeno in apparenza uogli la Mª. Sua mostrarne aperta rottura, poiche le loro differenze per causa del Palatinato sono più tosto accessorie, che di primo colpo si feriscano l'una con l'altra Corona. Hà uoluto il Rè di lughilterra con le apparenze, et quasi uogliamo dircon le sole minaccie di parole metter intimore, et in douere Imperiali, et questi hormai assuefatti, che quello è un nembo, che ben si in apparenza mostra brutto, con fulmini lampi, e tuoni, mà mai scocca, ne si ridduce in grandine, ò tempesta, onde questo hà seruito più tosto ad assecurar guesti dal timore, che à rendergli alcun spauento. et perciò continuano Imperinli, et Spaguuoli sempre col medesimo termine à nutrir di speranze gl' Inglesi, et con nuoue proposte di partiti uauno allungando ogui conclusione, ne la partenza con disgusto dell' ultimo Amb'. Inglese da quella Corte hà seruito ad altro, che à far dar fuori la uoce di questa ultima Lega, et unione con Francesi, et altri Prencipi Collegati nota à V. V. E. E., della qual però non se ne uede ò sente altro sin' hora, che lo strepito dell' accordato. Manco di ciò temono Imperiali, et quasi che si ridono di queste uentose, apparenti rissolutioni, onde, se con nalidi effetti non si rissolue una nolta la Inghil-

terra di far da uero, certo da Imperiali non haueranno mai altro, che promesse, et parole uacue di qual si sia effetto di conclusione.

Fol. 36'.

<sup>1)</sup> Ferdinand Carl. Erzherzog v. Österreich - Tyrol.

Ben si altrictuato temmo de gli stati (Dandesi, poiche quanto hanno ueduto sempre ò nel fotorò s spuntta la spada Ingleca è saio danni, altretanto fiera, et pungente hanno isperimentata quella degli stati, la qual se gli rende anche tanto pii spanenteuole, quanto, che la uicinanza gli accresce il pericolo, et ulondireri on questi stariano in pace, è almeno in neutralità, se gl' interessi de Spagnoli non gli tenessero imperganti.

Fol 37

Fol. 37".

Qual sia l'affetto, et amore, che passi con V. Serti. lo Imperatore, assai facile sarà il discernerlo à chi penetrerà nei fini, et interessi, che possino correr trà la Mi. Sua, et l'E. E. V. V., poiche i Prencipi non hanno altra tramontana, che quella dell' interesse unica stilla, con la qual guidano tutte le loro risolutioni; Non è dubbio, che in generale i Todeschi poco amano tutti i Prencipi Italiani, parendo loro, che questa Pronincia, con tutti li Prencipi di essa, che in altri tempi erano ò affatto soggetti, ò almeno dipendenti dall' Imperator, si siano come solleuati, et cauati fuori del loro Dominio, mà frà tutti per questo capo in particolar, uedendo questa Ser"a, Rep", posseder per natura, nido, et stato libero, sempre mantenuto indipendente, et per acquisto una gran parte di questa Prouincia, con delle più belle ricche, et populate Città, che in essa si trouino senza alcuna imaginabile ricognition ò dipendenza dall' Imperio, non possano, che sentirlo con amarezza, et per consequenza mirar con poco amoreuol' occhio la sua graudezza, et potenza, la quale quanto è maggiore causa, e genera anche maggior sdegno, et maggior innidia; Et essendo questi i ucri genitori della maleuolenza non è da merauigliarsi, se nell' odio, et poco affetto, che possino portar i Todeschi ai Prencipi Italiani, fossero V. V. E. E. da gl' altri anuantaggiate. Si aggionge anco il Dominio dalla Serti, Vra, nel mar, col quale se gli impedisce il libero transito, et traffico delle mercantie, che così nel smaltir le proprie, come nel riceuer quelle de gl' esteri', rendeua (non è dubbio) molto più abbondanti i loro stati, et molto più ricchi, et dannosi i sudditi. Et come che la potenza, et grandezza del Principe non hà maggior fondamento ne la più certa, et sicura base, che la ricchezza, et grandezza del suddito, par à Todeschi, che resti in un certo modo per questa causa diminuita lo loro commodità, et potentia, poiche non hauendo la Germania, et l'Imperio altre spondi, ne altri liti, che uerso il settentrione, quando hauessero spondi, et porti anco di quà gli riusciria di una grandissima commodità, ne hauendo nemico più potente, ne del qual maggiormente temino,

Fol. 38.

Fol. 18\*.

Fol. 39.

time far qualche diuersione, resteriano in gran parte solleuati dalle guerre, et trauagli, che da loro per terra uanno di quando in quando ricenendo, et questa tanto più la stimeriano proffitteuole, quanto che la giudicano stradda facile, meno dispendiosa, et più sicura, parendo loro di poter offendere senza esser offesi, per i pochi luochi, che hanno à queste marine, et questa è quella unica ragione, con la quale, et gli Vseochi di Segna, et gli altri, che gouernano à nome di Sua Maestà le sue Terre, et Città uicine al Mar, nanno intestando gli Imperatori, et loro Conseglieri à conseruar puntualmente così fatte giuridittioni, perche anco senza far armate grosse per la strettezza, et pouertà dei loro porti, offeriscono con fuste, et Vascelli piccioli armati infestar, daneggiar, et tenir in continua molestia i sudditi, et i stati Turcheschi in tutte queste marine del Golfo, et più inanzi ancora. Et questo è quel rispetto, per il quale mantengono sempre Imperiali appoggi, pratiche, et danno trattenimenti nel Paese Turchesco, nella Bossina et luoghi conuicini, facendo far dal Papa li Vescoui à sua dipendenza, et sodisfattione, che per essere Vescouati in partibus senza entrata, facilmente li ottengono. Et i Ragusei sono i ministri, e sansali, che seruono lo Imperio in quella parte, et perciò saria bene, che Va. Serta, quando

che quello de Turchi, par à loro, che quando potessero con forze mari-

un giorno si assettino i disgusti col Pontelice, metta particolar studio in procurar, che tutti quei Vescouati di Confine siano datti ai suoi sudditi, et da essa dipendenti con farli anco assegnar qualche poco di entrata, cauandola da quei luochi, doue forsi la troppo esuberanza, et abbundanza gli rende troppo morbidi. Riccordo, che dicdi anco io Zeno, essendo già anni disdotto Amb. à Roma, et doppo aneo espressi al mio ritorno nella mia Relatione. Questo è quello, che potemo considerar, che ui possi essere in generale trà gli Imperatori, et Va. Sera., mà gouernandosi gli stati, si come habbiamo detto nel principio con la sola tramontana misura de gl' interessi, uariando questi secondo Fol. 397. che portano anco li tempi, et gl' accidenti, che corrono, diremo, che il presente Imperatore porti non poco affetto, et dimostri far gran stima di V". Serti., et di questa Serma. Rep"., si come anche il Padre Ferdinando Secondo uiueua con la medesima affettione, stima, et beniuolenza, et se hen hà fatto la guerra di Mantona, onde le sue armi, et li suoi Esserciti si sono alcuna uolta battuti con quelli di V. V. E. E., et entrato anco nel suo stato, pretendono però Imperiali di

esser stati loro gli offesi, et che Vo. Serti, unita con Francesi gli im-

Lambert Comple

Fol. 40.

Fol. 40\*.

Fol. 41.

pedisse il possesso, et il giudicio di un feudo, che di diretto era di loro ragione, per il qual capo par loro di esser creditori, anzi che debitori nei testimonij di stima, amor, et beneuoleuza, et ueramente quanto è stato operato da Imperiali in quella guerra così nella genuta in Italia, come anco nel resto è stata tutta (quanto habbiamo inteso), opera fatta à soggestione, et compiacenza de Spagnoli, poiche Imperiali non sentiuano quella guerra, ne quella calata in Italia, et così anco consigliauano tutti li suoi Ministri, mà che si douesse solo col mezzo delle scritture, et delle ragioni trattar, et decidere quelle differenze, et pretensioni, et con l'effetto della restitution di Mantoua, et con lo hauer chiamati gli Esserciti comprobauano questa buona uolontà. se ben, che in effetto non l'amore, ò la carità, mà la necessità per il foco, che ardeua nella Germania, et per le armi del Rè di Suetia, che faceuano grandissimi progessi, si sono richiamati. Non resta però, che in apparenza per la restitutione di Mantoua, et poi anco di Casal non pari à loro di esser in maggior posto di poter dir di esser stati gli offesi, aduccudo, che la guerra, che altri faccuano era per nolontà. et la loro per necessità. Questo è uero, che se non fossero stati i Spagnoli, che sempre sono andati suscitando l'Imperatore, seminando zizanie, si saria uiuuto, et si uiueria sempre in buona pace, et amoreuolezza con gli Imperatori, mà essendo in gran parte cessate le oceasioni di scandalo, et di rottura, et Spagnoli muttato stile, haucado conosciuto la buona mente di V. Serth., si deue sperar quiete per l'auuenire.

Non resta però, che uiuendo în terra le medesime radici, essendosi hen si con gli accommodamenti fatit, taglita la mali herba già natta, et prodotta, et în parte anco mortificata, mà non suelta, et esuata affato la radice, onde à qualche tempo adaquata, et coltinata da gi' emuli, et iamisei di V". See", et particolarmente dai medesimi Spagnoli, quando cesì portassero i suoi interessi non possi de nuouo pulular et causar dei mali effetti di princi

Quatro sous le male radici, che possous partorir torbido tri, Imperiali, è "v. see"; Giuridione pretesa da loro nel Nare; Incursioni, et danni di Vaccehi; Facitura de saline, et de sali; Et giurisdition de pretesi condini, c'à tatte queste deue la prudenza di chi pressiede al gouerno, et la maturità di questo Ecc.". Senato con le prouisioni, et deliberationi proprie andar leunado, et diucretando ogni mal accidente, commettando, che resti essercitata l'autterità, Fol 41v.

Fol. 42.

Fol. 42\*.

et Dominio del Mar con quella desterità, et prudente maniera, che lanno fatto li mostri Antensit, cousermando più tosto la rouranità, et giuriditione, che leuandone il commodo à gl' altri, poiche quella fà aequistar, et conserua la riputatione, et la dignità del Prencipe, con commodo, et profitto anche de souditi, et questa causa torbità, et accresce l'odio, e maleuoleaza non solo de Prencipi, mà de sudditi ancora confinanti, et rimedio sarà, che là Rappresentanti tutti coà in mar, come in terra di V<sup>n</sup>. Ser<sup>2n</sup>., Sopracomiti, Capi di barche armate, et ministri tutti nelle loro operationi habbino più per fâne il serutito del Prencipe, ch' è la conservazione della diagnità, e del Dominio, che il loro utile, et ciunano particolare, al qual fine douera questo Ecc<sup>2n</sup>. Senato der tutti i più precisi ordini, et farii sance con ogni suerrità essequir.

All' incursione de Vscochi non si può apportar più proprio rime-

dio per la diucrisione, quanto il procurar, che non ui sia intelligenza nace con li nottri sadditi handiti, b parenti lore, essendo certo ucrissime, che senza questo non si mourenmo gli Vscochi, hora massime, che corre il pagamento pronto al presidio di Segna, con assignation fatta sopra la Camera di Stiria, mà i nostri sudditi handiti gli chinmano, gli indrizzano, et gli seruano di pratichissime spie, onde chi facessa una pronision, che da quella Pronincia nicina, ad doue li handiti di-uregnon Vscochi, come hauemo predetto, non si douesse bandir assutuamente da tutto il continente, come si fi and legno di Candia, ou non si può handir da tutta l'Isola, non saria forte mal partito, poice di questa maniera si leneria una gran parte di quella senenza, è con altra più propria, et risoluta prouisione degna della prudenza di questo Ecc<sup>22</sup>. Senuto.

Alla materia de saline, et sali, se ben questa porta seco un poco di

maggior difficultà per l'interesse, et utilità particolare de sudditi, che sono quelli, che per il più mettono alle mani, et alle armi i Prencipi, tuttania naco à questa si rimedierà facilmente, quando si facciane essequir
gli accordati, così in materia de facitura de naous saline, come per il
libero transito dei medesimi sali, et eredemo, che gioureà grandemente
al diucetri i mali, et li disgusti trà Prencipi, la ultima resolution predentissima fatta da questo Ecce<sup>17</sup>. Senato, con hauer lasciato al sudditi dell' Istria i loro sali, perche caminando l'interesse dell'utile trà
uddito, e suddito, et che più non sia negotio, et appatto del Prencipe,
par, che al medesimo Prencipe, et alli suoi Ambase<sup>27</sup>, resti più apreto più
sinciero il campo di poter con maggio illertà diffindere, et parlare,

poiche hà più forra una ragione adotta à fauore, et protettione del suddito, che non fala medesima portata à diffica della utilità particolare del 
Prencipe. Hauemo anche inteso in proposito de contrabandi de sali un 
particolar, che ci par degno della notitia di questo Ecc\*. Senato, et 
c. che à quel Confini sono cresciuti pregiudicii, et contrabandi de saline, 
et sali, assai, più che non cra à tempo, che il negotio, et la rendita 
caminaua di ragione de particolari, perche dicono quelli, che San Marco 
è ricco, e che si può con manco conscienza rubhargii di quello si fi 
ai priunti; e forsi uiuono di queste; onde con tale conscienza aggiustata 
al or commodo, et forsi insepantagii da Giesutii, che moli ue habitano 
in Tricste, et contorni, si fanno lecito far ogni nouità, per non dir 
rubheria.

Fol. 43.

Quanto poi alli Confini con l'Imperator sono questi per il più sopra montagne asprissime, ende si tratta di solo taglio di legne possesso da particolari; poiche alli passi, et uenute, ethe sono i luochi, che toccano l'interease maggior del Prencipe, ui sono le fortezze, et lirestelli, semper stati custoditi, onde non ui è contrasto, et circa questi, si come anco in tutte l'altre differenze il diffinirle con prosti commissiri sari il proprior inmedio, per diuertir oggi mala sodifattionoc; Et mezzo opportunissimo saranno sempre gl'Ambasciatori reciprochi, che prontamente ai tempi del hisogno raccordino, et apportino i proprii rimedij con sodisfattion di ambi il Prencipi. Seruirà auco à autri confidenza, et amor con profitto dei medesimi Prencipi, et sudditi il ritornar quel muttos comercio delle mercantie, et robbe, che cra gran tempo; di che ce ne hà parlato Traumestorf, con desiderio certo aftetuoso. che segua.

Fol. 43+.

Ci disse in particolar, che dissegnaua di ualersi per l'auuenzi delle pannine Venetiane auuedendasi ogni giorno più, che quei panni di Londra, et carisse è sono tanto lanchi, et fini, che niente durane, è tanto grossi, che discoperti, che leustonegli il pcio, shhassato col mangano, ne più in helletza, ne in honth risusciscono; Che questi Venetiani sono buoni, et helli, et molto riesceno se hen costano qualchar meno, constrapesando l'bitile nel gran spazzo, che ne faranno con la perdita, che facessero nel meno uenderli, poiche di essi si fornirà tutta la Ongharia, e la Bobenia, et tutto le Imperio, et quello disse di questa sorte di merce, disse anco di tutte le altre sorti di mercantia, che una coltra soleuano andarui da Venetia, et di

Fol. 44.

Fel. 44.

Fol. 45

Danubio, che sono quei due fiumi, che portono ogni commedità per gli stati di Sua Maestà; Ci disse aneo tener auuiso, che in quelle parti era arriuata grandissima quantità de Zuccari, onde era diminuito il prezzo loro in ragion di trenta per cento, mà che con i datij, ehe incontreranno di douer pagar, cresecranno. Aggiungendoci poi, noi desideriamo questo mutuo comercio bensi per nutrire, et uiuere in questa buona corrispondenza à seruitio dei communi sudditi, mà lo facciamo anche per seruitio di Sua Maestà, perche facendo questa altera stradda da certo tempo sono tanto crescuiti gl' aggrauij, et datij posti da tanti Prencipi per doue transitano, che per Sua Maestà non ui è più utile alcuno, onde passando le robbe, et merci per la uia di Venetia. et per lo stato di Vra. Serta, anderiano sino à Vienna di là auuanzando inanzi per gli stati tutti liberi, et hercditarij di Casa d'Austria. Noi maggiormente si saressimo internati in questi negotii, quando in uisite di quasi puro, et mero complimento, che reciprocamente habbiamo fatte, et riocuute, ci fosse stato permesso, sapendo massime, che capitati gli Ambasciatori reciprochi alle Corti, questo dourà esser proprio cibo del loro Ministerio, che sarà poi con ottima singolare maniera trattato dell' Ecc. Grimani, tenendene anche perfetta dispositione il Conté Rabata, Amb', di Sua Ma, mà non habbiamo uoluto tralaseiar di farne questo tocco alla Serth. Vm., acciò, che serui per memoria, et in negotio di così gran rilieuo, et commodo si possi à suo tempo proseguir.

presente gli uanno dal Mar Baltico, et anco giù per il Rheno, et il

Douemo anche à questo proposito raccordar à V. Ser., che ben auzi necessario saria con una forte man publica, et non de particlorir fra accommodar le straded, et ponti tutti, che per tante balze de monti conducono per la uia della Pontieba à Porto grunco, perche queste sono così triste, strette, assosoe, et erc, che quasi risecono intransitabili, et li ponti frequenti che ui sono da portar non solo sopra li flunti, ct acque, che si trouano, mà anco à trauerzo dell' istesse montagne da colle à colle guanti dal tempo per la natura de' siti, et anco dall' arto è tempo della guerra del Frinti, sono di coll passima qualità, obe per principal riccordo ei è stato datto, come habbiamo lasciatte le pianure, che doucesimo smontar, et falto per la necessaria sicurià delle nostre uite, e per dar buon esempio à gi' altri della compagnia più riseggadi; et l'infelice speseempio à g' altri della compagnia più riseggadi; et l'infelice spetacolo d'un carro con quattro caualli carico di vino, et aquauita, audato già a gli occhi nostri dal un monte in un profondissimo precipitio, con morte, et perdita di tutto, ci hà fatto maggiormente cauti è caminar con picde sieure. Raccordiamo però riucrentemente à V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup>., che ben saria dar ordine al S'. Langolenente di Vino, è com meglio parerà alla Ser<sup>n</sup>. V<sup>n</sup>. di far quanto prima cessino le noui accommodar tutte queste stradde, si che si faccino hen rottabili, sieure, et transitabili, perche questo suicria la stradda di Gratz, che conduce à Trieste, pur troppo fatta frequente con occasion della guerra, et peste passata, et como la nuona di uno de prenarrati mai accidenti occerso à quel pouero carador, abigotisse, et li carradori, et li mercanti à più mandar per quella stradda le merci, così lo ausiso dell'a sconciamento, et un bono astradda fatta gli innitieria à passar per ques' altra parte, il cho saria con accressimento di utile grande per il negotio, et per li dattj di V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup>.

Fel. 46.

Resta solo in questa parte dell' amor, stima, et confidenza, che possi far per l'auuenire la M\*. Sm di V\*. Ser\*, che diamo conto à questo Bee\*. Senato, come habbiamo trouato ben assodato il concetto del pari trattamento de gli Ambasciatori di V\*. Ser\*, con quelli delle altre Corone. impostosi particolare nelle nostre commissioni.

Partimo di quà à 14. di Settembre, et in 29 giorni, passando per il Tirolo, per la Bauiera, e per l'Austria, siamo arriuati à Vienna, in tempo di absenza di quella Città dell' Imperatore, che per goder dei piaceri della Campagna, faceua di molte settimane soggiorno ad Elberstorff due lepte lontano.

Intesesi di nostro arrino dalla Mª. Sua commandò la più pronta, e riguardesole dispositione delle cone per il nostro ingresso, e riccuimento, che seguì con le forme più decorose, casspicue, et solite non
solo à pratticarsi con gl' Amb<sup>a</sup>. delle Corone, mà per uerità eccedenti, in consideratione della qualità dei soggetti, che ci espedi incontro col
Marcsehallo, et carrozze di Corte; del luoco fuor di Città, oue si auunnacrono; del numero; et di tutte le altre circonstanze più desiderabili, che rappressatassimo distintamente nei nostri riureratissimi dispacci dall' hora alla Ser<sup>a</sup>. Y<sup>a</sup>., alla qual non repplicheremo, mà solo
breuissimamente rittocheremo hauere in tutte le parti corrisposo al
riceuimento il trattamento ancora, perche hà uoluto Sua Maestà, che
sismo in alloggiamento addobbato dalle sue proprie, et più riche suppelettili, con duppicata mano di Stadacha in in readamo de nostri apparpelettili, con duppicata mano di Stadacha in in readamo de nostri apparpelettili, con duppicata mano di Stadacha in in readamo de nostri apparpelettili, con duppicata mano di Stadacha in in readamo de nostri appar-

Fol. 46\*.

tamenti, sempre regiamente spesati, con assistenza continua di Cauallier principalissimo per Commissario, delle Carozze di Corte, e di tutte le altre apparenze, che hanno potuto ualer à rimostrar ad' ogn' uno la risolutione della Mth. Sua di mantener nel douuto posto Regio gl' Fol. 47. Ambasciatori della Sera, Va., in ordine di che hà fatto, che Traumestorf, et i Consiglieri di Stato uenghino prima à nostra uisita, et usino il titolo di Ecc"., cosa non più pratticata con gl' Ambasc". della Repuh". Ci hà consegnato lettere per il suo Ambasc", in Spagna con ordini di trattar quello di lei con intiera parità. Et Sua Ma. medesima nelle forme di nostro riceuimento all'Audienza, (col Palazzo armato di tutte le guardie) hà soprahondato in tutte le cortesie consuete à farsi da gl'Imperatori à gli Ambasc". di Rè, scottandosi dal tauollino per iucontrarsi; facendosi coprir; leuandosi il capello cadauna uolta, che parlaua dalla Rep"., e nominandola sempre col titolo di Serna,; à qual rimostranze d'honore, e stima si è compiacciuta di aggiongere quella di una caccia generale in campagna, col interuento dell' Imperatrice, et nostri Gentil' huomini sotto lo stesso Padiglione.

Il marches Castagueda, Amb'. di Sua M<sup>a</sup>. Cattolica ci hà nella Fal. 47: uista prime; nel titolo; nel riceiumento et accompagnamento in sua Casa sino alla Carozza, come in ogn'altra più desiderabile rimostranza trattati con inticra parità, anzi di solenne conuitto (per più manifestar l'oprato) fauoriti.

. Dal Noncio, et altri Ministri de Prencipi siamo stati medesimamente honorati di uisita, et fouoriti delle loro Carozze nell' occasioni d'incontro, et Audienza.

Si come auco dai Rappresentanti, et sudditi di V". Ser"a, nella nostra andata urero il Tirolo, e nel ritoro per il Friuli di tutte le dimostrazioni d'affetto, e d'ossequio; El in Vienna da tutti i mercanti, et da SS'. Pestolozzi in particolare, che se hen non sudditi, con assistanta continua hanno fatto copiosamente apparire la somma osserunza, che professano al nome di V". Ser"a, della quale hen sono meriteuoli d'esser in tutti i tempi favoriti.

Ful. 48. A Vilaceo nel nostro ritorno siamo stati riccuuti e lustanente spesati dal S'. Barou Vidman, che se ben possiede ricchi feudi in quelle parti, anto pero in questa Città, duce hà il fratello maggiore, accasato con figliuoli, delle conditioni dignissime, notte à cadauno di V". Ecc", uiue ripieno di ardente desidario di farsi conoscere suiscerato, deustissimo suddito della Ser<sup>b</sup>. V".

A Spilimbergh banno quei SS". Conti, et in particolare il Conte Alfonso tutto infiamato di uolontà di palesar à tutti i Publici Rappresentanti di V. Serta. il suo deuotissimo uassalaggio in qualunque occasione, uoluto una sera nel nostro passagio riceuerci, e splendidamente spesarci. Restando quel loro Castello così uicino al Tagliamento, che senza un forte dispendioso riparo, corre manifesto rischio d'improuisamente rouinar, con danno anche di tutta la terra, pensano far riuerente riccorso à Va. Sera, per licenza di alcuni roueri, che ben sarà effetto proprio ugualmente di sua munificenza, che di publico seruitio il renderli opportunamente sodisfatti.

Al merito singolare del Residente Ballarin, che hauemo rittrouato, Fol. 49. amato, et stimato da tutta la Corte, et accettissimo all' Imperator non douemo deffraudar col silentio, mentre massime l'attenta sua applicatione ai uantaggi della Serta. Vra., la sua desterità, et prudenza nel negotiar, ci hà grandemente facilitati i prenarrati buoni trattamenti, et più uolontieri di sue buone conditioni diressimo, se già conosciuto non fosse, et con le douute laudi riconoscinto di dispaccio in dispaccio da questo Eccno. Senato il suo ardente, fruttuoso, et nalorosissimo impiego. Vna cosa in particolare non donemo tacer nel numero delle buone operationi fatte da lui à quella Corte, et è quella di hauer con desterità, et dignità Publica aggiustata la missione delle reciproche Ambascerie ordinarie, la qual partorirà certo di quei buoni effetti, che si possono sperar dalla mutua scambienole Ressidenza dei ministri, così per la quiete de Confini, come à commodo, et solleuo de sudditi, et in somma per la quiete, et buona pace trà Prencipi medesimi, onde certo merita di esser fanorito, et protteto in tutte le occasioni da Vra. Serta.,

Tutti commodi, et benificij, che si deuon aspettar in tutti i tempi, mà particolarmente in quello, che si fermera l'Ecemo. Grimani à quella Corte, la cui fama di desterità, valor, et splendidezza hà precorso la sua andata in maniera per le cose già fatte nei preparamenti, che certo era aspettato da Sua Maestà, et dai ministri con desiderio particolar, onde è ben ragioneucle, che la Sertà. Vra. lo sostenghi non solo, perche non uuole la di lei earità, che li suoi cittadini non consumino tutto il patrimonio dei figliuoli, che le hà datto Dio, e la natura, mà anco per il Publico seruitio, poiche douendosi sostener la parità con gli

conforme anco il suo molto bisogno, perche in quella Residenza hà sempre seruito la Sertà V. con quella decenza, spesa, et honoreuo-

lezza, che conueniua al suo ministerio.

Foi. 49

Fol. 50.

Fol. 50+.

Fol. 51.

Amb.\* Regij non ui essendo cosa in che maggiormente questa consista, che nel pari, publico, apparente splendore, sono tali le spese, et grandezze con che uiuono gli altri Ambasciatori, che certo quando quelli di V". Ser". non saranno fortemente sostemiti, conuerrano confondersi, auzi consumarile facolib particolari.

In nostra Compagnia sono ueusti dei nostri Genill' buomini Yentanii it Clare', SSY. Aluise Braggarin dell' Ille'. Sig' Antonio, e Matteo Sanudo dell' Ille''. S'. Giovan Battista, un figliucolo di me Zeno, et un nipote di me Contarino, comparsi tutti à gara commendabile, con tutte le maggieri sontuosià, che accompagnate dalla modestia, et susiezza de loro discorsi nelle conucreationi, et da una ammirabile unione de corori loro, non hanno per la quiete, et essempio al restante numeroso seguito, lasciato in noi luogo à maggior consolatione, et alla Corte tutta di Sua Masestà di maggior sodifisatione, et commendatione. Et lasciando di pariar d' auuantaggio dei nostri; figliuolo, et nipote, per la modestia, che deue esser in noi, diremo degl' altri due, che V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup>., et questo Eere. Scanto se ne può certo à suo tempo promette qui più degno, honorato, et fruttuoso impiego, che possi cila riceuer da qual si sia giounie suo Cittationie.

Il nostro Maggior Domo è stato il Conte Giovan Paolo Pompel Caualier della nascita, merito, et conditioni già notte à V". Ser". adoperato non solo in cariche militari, grandi, et pericolose, così nella guerra del Friuli, come per le occasioni di Mantonu, mà saco in altre funtioni, grandi, et simili in Terra Ferma dull' Ecet". General, e Rettor coà nel ricetimento del Duca di Mantonu, come nel passaggio de Prencipi, il che è stato fatto da lui, et in quelle, et in questa occasione con la spesa de liurce, habiti, et servitib, che beu connengono in occorrenze simili, onde all' occasioni, che le potessero occorrere merita la gratia, et rottettione di V". Ser".

Molti altri Gentil hoomini delle Città dello stato habbiano hauuri con noi, frà i quali il S. Coute Marc' Antonio Chiodo, Veronese hors Amb'. della medesima Città alla Sere". V"., il S'. Conte Girolamo Capra, Vicentino, il S'. Cavt. Girolamo Horrologgio, Fadounno, il S'. Gasparo Spineda, Triuismo, quali tutti, et con liures sontossisme, et con tutte le parti hanno fatto apparire la suisceratezza della por diuetione ueros il seruito della Sere". V". Vi è stato anco un figliuolo del S'. Sere". Marco Otthobon, che pur fù anco in Inghiatera con me Contarini, et quevelo pur, come fann tutti g'i altri suoi

fratelli, uno à Roma, et l'altro qui nell' Ecce. Senato con opere di ualor, fede, et diuotione uerso V<sup>rs</sup>. Ser<sup>si</sup>, si fanno tutti conoscere ueri figli di quel degno, et benemerito Padro.

Fol. 5t.

Per See". haueno hauuto con noi il See". di questo Consiglio Sarotti, del cui ualor, fede, et diligenza, non entraremo à discorrer, perche uel cerso hormai di uintiun anno, che presta i suoi diuoti seruitij, ne hamo già fatte V. V. E. E. tutte le prouc. Venne ogli con me Zeno in Piemonte fin Tanao 1617, et del 1620 à Roma, oue per totto il corso di quella ordinaria Ambascieria supph sempre solo il peso solito sostenersi da See". et Coadiuter; doppe hà seruito à Roma gi' Eee". SS'. Ambesciatori Estrarodiunzij andati à Gregorio XVa et ad Vrhano VIII. presente, et all' Eee". Sig. Zaccaria Sagredo in Terra Ferma, di dose per graui urgenze fi mandato à Maatoua, indi à Milano per la impressia motte del Ressidente Triuisan.

ol. 52.

Piacque poi à V". Ser". di annonezarlo otto mai sono nel numero dei Sec". di puesto Ecc". Senato, in cui indefesamente preso l'opera su unleros l'anno della contagione, nella declinatione della quale fà poi mandato alla Ressidenta di Milano, dose in congionture difficilissime hà per quattro anni continoni frattuosamente serulto. Di la à drittura per publico commando passò alla Ressidenza di Napoli, che però non occerre parliamo della lunga seruità de suoi uiaggi, già all' E. E. V. V. notissimi, et perciò si restringeremo solo na attestarle la sodistitutio da noi ricenuta in questo accasione dalla sua uirità, et modesti, unita alla bontà della uita, e dei costumi, che lo rendono tanto più degno della gratti di V". Ser", et di V. V. E. E., quanto, che ritrounadosi con unmerosa figliundanza tutta a laiene ascrificata si servitio della Seri. V".

Fol. 52-.

Per Cogitor hauemo hausto M. Ginilo Girardo, giginolo de Sec<sup>®</sup>. di questo Consiglio; questo gionine è di una singolarissima modestia, et di attitudine, et intelligenza, che fà prometter di lui ogni più perfetta riuscita. Stà egli tutto disposto di servir, doue gi, sarà comandato dalla Ser<sup>®</sup>. V.º. con allegro cuore, et di seguitare lo essempio de suoi maggiori, che ripieni di meriti, sono morti nel seruiti di V. V. E. E.; doppo, che egli si troua nell'ordine della Cancellaria Ducal non hà hausto alcun trattenimento dalla publica munificenza, onde in abbracciando la gratia, che dall' Ecc<sup>®</sup>. Collegio loro sarà proposta, rettribuirà certo à meritenole suggetto, che non ostante la strettezza delle sue fortune, non hà ommesso in questa occasione di splendidamente comparir.

Fol. 53.

Di noi Ser". Prencipe, Ill", et Ece". SS" non occore pariismo, se non della humile, deutos, et pronta nolontà, che in tutte le ceassion senza altro riguardo, che del di lei sertitio hauemo debitamente dimostrata, et dimostreemo più ardente, che mai fino all' ultimo spirito, per corrispondere alle infinite obligationi, che professiamo alla nostra Ser". et Amutissiamo Patria, sicuri, che V". Ser". et V. V. E. E. si appatherano della prontezza nostra passata nell' incortar i disaggi, et dispendija, alecrto eccedenti le nostre forze, et alla dispositione, che hauemo di esponera è tutti gli incontri (semper, che il biosgon lo ricerchi), et il ne sia commandato, il rimanente di nostre fortune, et la utta medesima.

Nel procinto di nostra partenza mandò la Mª. Sua à regallar cadaun di noi di una Carozza à sei caualli, et al See<sup>de</sup>. un Bacil d'Argento, et se Vª. Ser<sup>de</sup>., et questo Ece<sup>ne</sup>. Senato si compiaceranno col solito della loro benignità farcene dono, sarà da noi riceutulo per testimonio del publico aggradimento delle nostre humili, deuote, pronte, et dispendiose fattiche. Gratie etc.

## Relatione

dell' Amb'. Grimani delle cose presenti di Germania sotto il 22 Gen'. 1638 (mandata con lettere del medesimo S'. Amb'. à 31. detto).

Ser \*\*. Prencipe.

A oggetto, che possino in coal grue occurrenza godere le publiche deliberationi del più opportuno unataggio nella cognitione d'interessi, e de fini di questa Parte, bè con sommo studio trausgiinto per giufiger al fondo delle cose non solo, ma de i stessi cuori de Prencipi, e de Ministri: Il che credendo io d'hauer finalmente, non da indicij, ò rincontri del uolgo, ma nel suo uero esser penetrato, conosco di mio douere il non portane più in lungo à cotesto Ecc<sup>eeee</sup>. Senato la diouta partecipatione: Di nuovo tutta la secretezza maggiore à solo publico proffitto humilissimamente suppliceando.

Peruenuto in questa Corte l'auiso dell'Arresto dell'Ecc.", Bailo (), si ristrinero il Vascouo, Castagneda, Tramesdorf, e l'Imperatore, à fine di stabilir d'accordo i concettij; et, quando ance l'occasione il portasse, per lineare i primi abozzi delle rissolutioni. Frà questi praube il parere di Castagneda, che consigliò douersi al ministro della Republica in questa Corte, e à Venetia ancora col' mezzo del Conte Rabatta, contribuire tutte de dichiarationi di seatimento, et ogni eshibitione etiamido à fauore della medesima Rep", fortificando l'opinione sua con il merito, che si guadagnerebbe con ciò dalla Casa d'Austria appresso tutto quel Ser". Dominio seuz 'altori incommodo, che di parole, quando ne fauses ununita l'occassione, ò quando ne hauesse premuta l'urgenza, sopra la necessità, che hauerebbero finalmente bauto d'assisterie anco per i loro proprij riguardi, et interessi, con questo auanzo sicuro nell' uno, e nell' altro caso di potergicio ni tutti i tempi ricordare. Codi dunute si deliberò: e non solo oin tutti i tempi ricordare. Codi dunute si deliberò: e non solo

Fol. 1.

<sup>1)</sup> Luigi Contarini, Bailo in Constantinopel.

2.

Ful. 2".

3.

fin à quest' bora s' è pato în essecutione, mà sarà anca à giudicio mio nell' auscuire pratticato. Hora, mentre la stagione s' aunana, et il hisogno diviene sempre maggiore, perche labhiano le SS". Y. V. Ill"-, et Ecc", il netto delle intentioni, et sappino anche doue poter giungere con le speranze: Dirò in prino luogo come qui si nutriscono nel presente affare de Turchi delle seguenti opinioni, da me però secondo le occasioni, come fallaci appositamente reprobate.

Prima: Che, ò per occasione di qualche sconfitta, ò solleuationi di militie, è interpositione de Prencipi, possino ancora suanire i pericoli, ò la cosa per uia di negotio amicheuolmente terminarsi. 2º. Che quando anche soprauenisse la rottura, sia la Rep". melto forte, et opulente, onde, se corraggiosamente intraprende, si conosea etiandio in forze, et in stato, occorrendo, di sostenere, e di progredire, 3º. Che quando sola non potesse reggersi à tauto peso, babbino senz'altri aiuti forestieri à supplire (in questi principij almeno) i pronti aiuti di Malta, di Fiorenza, et iu particolar del Pontefice; il quale sperano, che possat e che habbia ancora largamente, e prontamente à contribuire Galere, militie, e denaro, à misura dell'occasione, e del bisogno, 4°. Che in ogni easo, che maggiormente stringessero gli affanni, e pericoli di Cheistianità, con le Mediationi affettuose, sincere, e non più mascherate del Pontefice, e con gli uffici caldi pressanti della Rep"... creduta in piena confidenza, e di sincera affettione dalla Francia ricambiata, si potesse brcui manu spuntare la Pace trà Christiani, con l'unione de Prencipi, e di loro Armate terrestri, e marittime contro il nemico commune, 5°, et ultima. Che quando non si potesse all' hora dal Papa, e dalla Rep". disponer gli animi de Francesi alla Pace con la restitutione dell' occupato, hauessero, e la Rep"., e il Papa, della Francia disgustati, à stringersi alla fine nella più sincera, e confidente Aleanza con la Casa d'Austria per ripararsi, e difendersi unitamente. così hene da Francesi, come da Turchi con le Armi communi.

Per quello poi che riguarda il particolar interesse di questi Prencipi, in rispetto dell'Ougaria, rassembrano non solo di non temere alcuna offesa da Turchi in quel Regno, ma d'hauer quasi in maso una sicurezza, che uni non siano quelle Armate per uolgersi contro dei stali loro; fondandosi nella Pace co d'Gran Sigi"; nella buona corrispondenza col Transiliano; nel ualore, e destrezza del Ressidente loro alla Porta; sopra l'authorità del Bassà di Buda; che essendo di credite, en el fatto quando fassi auco il medesimo Gran Sigi", ostinato alla

Fel. 3.

Fol. 31.

Guerra d'Ongaria, possa con rappresentare alla M. S. la difficoltà de mezzi, e grandezza de i pericoli, facilmente distornaruelo; e finalmente nel potersi malageuolmente condurre in queste parti, da Costantinopoli così remote, le numerose, e ualorose militie dell' Asia, senza le quali poco dicono di temerlo. Onde disse l'Arciduca già alcuni giorni assai fraucamente (Del Turco potemo uiuere con ogni confidenza maggiore). Ma per dir anco à V. Ser". il uero, questi loro suppositi, sieome in questa Campagna gli hanno fatto perder Brissac, così potrebbono anco un giorno, che Dio non lo uogli darle qualche crollo gagliardo nel Vngberia. Tiene l'Imperatore con Turchi doicento leghe di dritto confine da guardare. Infiniti sono gli Heretiei, e mal contenti d'Vagberia, potenti, et à questa Casa nemici irreconciliabili, già cacciati d'Imperio per causa di Religione, et bora la maggior parte in quel Regno, che ancora tiene qualche apparenza di libertà, e di franchiggia, ricouerati. Le fortezze tutte, e trà di esse Giauarino in particolare, tutto che sia Anteniurale d'Austria, e da questa Città di Vienna solo due giornate distante, non sono, che per otto, ò dieci giorni prouiandate, ne da potersi più per quest'anno proviandare, mentre quel grano ebe si poteua prouedere con due, ò tre talleri il muto, non si potrebbe ritrouar hora da comprare con 25. Sono le pretensioni de gli Hungari molto grandi con l'Imperatore. I punti più difficili, e più graui in tante Diete d'una, e d'altra parte proposti, e diseussi, per anco indecisi. Le dissensioni trà Nobili, e Baroni, trà Cattoliei, e Lutherani, frà Prelati, e il Palatino, così rabbiose, e uchementi, che à pena si possono esprimere; Quel Betthelem Istuan, et quel Sechel Moises corrispendenti in Costantinopoli di tutti gli Hungberi Heretiei, e Caluini mai cessano di amplificare alla Porta le oppressioni di quelli infelici, le dissensioni del Regno, le debolezze, le disauantaggi presenti d'Imperio, e i dissidii, per l'ira di Dio, sempre più incancheriti frà Prencipi christiani; oltre qualehe instigatione quì pur creduta, e temuta d'Inglesi, Olandesi, et forse anco de Francesi tutti ugualmente uniti, e interessati contro di questo Casa: mentre pure mi disse un giorno Tramesdorf, che Riscellieu, parlando tal uolta al Christianissimo della Fol. 4. Corona Imperiale, non habbia altro in boeca, che Brissach, et Vngheria. Nel rosto ben si uede, che il eredito de Ministri di Prencipi alla Porta è di uettro; che la Pace con l'Imperator Ridolfo (subito aggiustate le cose eol Persiano, con i formidabili attaechi nella Crouatia, e uell' Ougaria) fù senz' occasione alcuna uiolata; ehe pur troppo uenFol. 4.

Fol. 5.

nero in quelli nseadij, et assalti li ziz soldati dell' Atia per uolta, e che finalmente, nella ferità del Padron temerebbe il Bassà di Buda, nelle rappresentationi di cose non uere, della propria Testa; onde Ecc". SS". concludo, che se bene qui si crede facilmente quello, che si uorrebbe, con inente più de gli altri si trounno è coperto d'alle Borasche, e da pericoli, che per ciò lo undo tutti i giorni dolcemente inniunandone per terra mano i riffessi, e le considerationi.

Mi riddurro al Terzo punto di quello, ehe di quà potessero V". Ece", in ogni caso sperare, che durando la Guerra con Francia, per

me non credo, che ad altro sia per riddursi, che ad assicuranze della più perfetta dispositione, e della miglior uolontà mentre denari non tengono; de Capi di ualore, e di fede anch' essi si trouano in mancamento; et à dar gelosie, eà far diuersioni, quando non segua la Pace, ne anco penso, che si lascieranno così facilmente condurre; e finalmente per quello che riguardar potesse il punto di alcuna estrattione di militie, giudico, che à spuntarne il consenso, ui sarà pure necessaria indicibile fatica; anzi di già per mettersene antecipatamente in difesa; osseruo, che allo stesso Amb', di Spagna, che sollecita le instanze di qualche numero de Soldati à guardia dello stato di Milano, fin hora costantemente si ricusa ogni leua, et qualche Recruda etiamdio al Prencipe Rinaldo d'Este, che serue pur à Milano con il suo Reggimento. Enasce questo mio dubbio da due ualidissimi argomenti, l'uno dall' hauermi alcuni giorni fà ricercato Castagneda con queste parole (Ma S'. Amb" in ogni euento donde hauerete militie?) à che hauendo io risposo: Ecc ". S'. da i stati, e dalle Città di quei Prencipi, che amano la Serm, Repo, il Bene Comune, e che militano sotto il stendardo di Christo; egli soggionse (Di Germania io non lo credo, mentre l'Imperatore nega al medesimo Rè mio Padrone congionto suo, e Collegato il fauore di poca quantità nell' euidenza stessa de pericoli, che corre l'anno prossimo lo stato di Milano). À che io per non impegnarmi più oltre, non uolsi reppliccare. L'altro punto è dall' essersi espresso il Conte assai chiaramente con diuersi Ministri de Prencipi, che nella uicina Campagna non uuole, che un solo fante Alemanno sortisca d'Imperio per hauerli à primo tempo tutti allestiti al seruitio dell' Imperatore; ma bene, che doppo assicurate le proprie partite, e bilanciati i bisogni, e pericoli di cadauno, concederà anco de gli esserciti intieri, secondo il consiglio, et il merito dell' occasione. Non uoglio darmi ad intendere, che si proponessero mai fini così prinati di mercantare con la Ren".

in qualunque euento qualche leuata; ma però nella cognitione delle joro presenti grandissime strettezze, e nell' uso da Spagnoli in Imperio sempre fin hora in questa occasione di leue pratticcato, ne anco ardirei di escluderne à fatto ogni duhitatione, ouero, che ui fusse alcun dissegno di obligare la Rep". in caso di bisogno (in retributione di qualche corpo d'Armata, che se le concedesse) à dichiarationi in fauor di Casa d'Austria, ò ad altra simile corrispondenza: Non è però, che l'Imperatore, e Ministri non amino sinceramente e non stimino gl' interessi presenti grauissimi della Repa,; ma il Marchese di Castagneda, che è nel posto maggiore di credito, e di confidenza, ricco de Partiti, e che non consiglia mai il Rè suo Padrone di gettar senza proffito li suoi fauori; temo, che non li imbeua di alcuno di questi concetti, in che ui sarò occulato à tutto poter mio, se bene lui mi disse quattro giorni fà, che il Rè gli scriue di star auuertito alle presenti occorrenze della Rep"., perche la M. S. manderà poi quanto prima gli ordini da per tutto per le necessaric assistenze: Ben si, di molti Collonelli di ualore, e d'isperimento, e di molti officiali di credito, è riformati, è con scarso impiego trattenuti col mezzo d'amici, senz' altro consenso, ò partecipatione de Prencipi, io stesso, come già scrissi, spererei di poterne far con desterità, e secretezza tutta la raccolta, et ispedittioni necessarie. Restano gli ufficij alla Porta, i quali non sò meno, come si potessero di quà conseguire come accennai col mezzo di espresso Amh ..., non solo per le Ragioni scritte, ma anco per l'uso inueterato di questa Parte di non deuenir mai à simili espedittioni senza il preuio allestimento de molti regali per il Gran Sigre.; I quali in aggiunta delle spese ben grandi de uiaggi, e dimora in Corte de medesimi Ambasciatori. rileuano gran somma di denaro, di che ui è quì gran penuria, come hò predetto. Onde Ecc 111, SS11, finalmente concludo, che essendo Alemanni di huona mente (per ciò che riguarda il presente affare de Turchi) sperano bene di aoi, ben di loro stessi: e quando non segua la Pace, che in questo caso farebhero certo de miracoli; io dico sicuramente alle SS". V". lil". et Ecc"., che poco capitale si debba fare de loro aiuti, nerche non ne uedo il modo, ne meno la dispositione, mentre anch'essi ne conoscono l'impossibilità; In che, si come prego Dio d'ingannarmi, ed hauer cattiua opinione, così suppliceo la Ser". V". humilmente, che non fossero queste mie riuerentissime auertenze riceuute in grado di sole considerationi, e rifflessi di mio gran zelo. ma di crederle ad una fondate sopra concetti proferiti in narie

Fol. 5".

Fol. 6.



Fol. 6'.

Fol. 7.

occasioni, e ne più secreti congressi dalle bocche de Prencipi istessi, e di quei soli ministri, che tengono di questa gran machina la direttione.

6. Ma perche hò detto di sopra, che senza la Pace io poco spero di queste assistenze; parmi aneo di mio douere il rappresentare ad V. Ser<sup>a</sup>. lo stato reale delle cose alla medesima Pace attinenti, et ciò che se ne possa ragionalmente proposiciare.

Hora Ser". Prencipe, le cose si riducono à questo, che li due

particolari salui condotti per Hassià, e per Vahimar per le ultime lettere da Parigi de 28 del caduto espeditemi per la uia di Colonia dall'Ecc ... Corraro, uengono dal Rè pienamente approbati ; ma il terzo Generale, per la clausula (nondum Reconciliatis) assolutamente riprobato; poiche il Rè non la nuole, aggiungendo, che non darà meno le necessarie cautioni al Duca, e Casa di Lorena, quando nel tempo istesso non si diano dall' Imperatore ancora quelle per i Prencipi Palatini; e ciò di nouo mi arriua, oltre la disaprouatione auisatami da V. Ser". d'Olandesi di quello, che si è dato loro dall' Infante Cardinale. Per quello, che questo d'Olandesi riguarda, l'Imperatore, come già riuerentissimamente auisai, e Castagneda banno scritto in Spagna al Rè, et al Cardinale à Brusselles per la rifforma, e quando si contentassero Olandesi d'esserui nominatamente specificati senz'alcuna dichiaratione de Prencipi liberi, è sourani : uorrei sperare, che Spagnoli finalmente in gratificatione dell' Imperatore ui condescendessero; sicome assolutamente lo dispero, guando quei SS". fossero rissoluti di guadagnar questo punto con l'addurre altri casi simili, quali io non hò mai ueduti, ma bene desidererei di uedere, e che l'Ece". Giustiniano me ne facesse tenere le copie autentiche, per ualcrmene anco con l'Imperatore, quando occorresse. Per ciò che tocca al Palatino, dicono qui, che già stia in piedi per lui il Trattato di Brusselles con il medesimo

ne facesse tenere le copie autentiche, per ualermene ance con l'imperstore, quando occorresse. Per ciù che tocca al Palatino, dieno qui, Foi. 7.

che giù stia in piedi per lui il Trattato di Brusselles con il medesimo Rè d'Inghillerra accordato, e dallo stesso Palatino aucora pienamente assentito; mà in effetto il riguardo di Busures, Cognato dell'imperstore, fatto padrone del uoto, possessore de stati, à disimpegno dell'Austria superiore, all'Altezza sua per i di eli grauti dispendi, hiopetesta, et il rispetto de Spagnoli, che godono, a tengono dello stesso Palatinato la parle inferiore; sono le uere cagioni, per le quali non si uverbhe il Palatino al Congresso, troppo premendo l'affare, che a eaco si pou udire con grata orecchia, che habbia meno à portarsi in qualenque modo sopora il lupeto per esser untillata. Quello però, che mi disse

Fol. 8.

Fol. 87.

di propria bocca il Rè di Polonia, che senza l'aggiustamento del Paltino mai non si speri in Alemagna una buona Pace dureuole, e sicura; io hò uoluto pur dire all' imperatore e Ministri, à tutte l'hore efficacemente persuadendoi di non uoler escluder dal congresso, che si deue ridure per una Pace Generale questo Prencipe, solo come che fusse unico irreconciliabile nemico, e difficoltar anco per questa uti il sollieno di questi poneri Prencipi di Lorena, non essando le Cose in quel punto, che possano Austriaci dar la legge à Francesi, coll' esclusione da i Trattati de suoi confidenti, e con l'inclusione de gli amici e, partiali di questa Parte. Intendonio le ragioni; ma perche la legatura stringe, e da dolore, non sanno che mi rispondere.

Non resterò ad ogni modo di progredire con i consigli, e con l'essortationi per tutto quello, che mai portà. Alla parola: Nondum Reconciliatis, non bò io uoluto affrontarari per non dissuantaggiare la condicana, hen sepuedo quanto sia questo punto aromatico, et di consequenza, mentre si pretende da Francesi, che possino uenir al Congresso (come tante uolte bò seritto) non solo quelli, che tuttania restano costumaci con l'imperatore; ma amo tutti quelli ultri, che hanno già per le Pace di Praga (chiamata Mistia) ottenuto il perdono dalla M. S. con in recuperatione de Bena, de stati, accio che, restando taglisti, et annullati tutti gli atti sopradetti, habbino di nono à riuo-grari contro l'Imperatore medesimo tutti i Prencipi heretici d'Alemagna, come erano auanti, che accettassero la pace predetta, et acciò, portando ogni uno di essi nouse inuestate pretensioni in materi di Dominio, e di Religione al Cougresso, undino le conclusioni di esso all' eternità.

Giudicai però buon consiglio l'eccittare questo Mons. Nunzio à farne lui qualche tocco all' Imperatore, il quale subito, che lo senti à sonare questa Corda, (che potrebhe S. M. donare al Ben publico anco la parola nondum Reconciliatis), diede una scossa, dicendo (ma mons", quando ougliono Francesi condurmi à queste nique condition, che per bauer le sole prime aperture di pace con loro, io debba farmi spontaneamente di nouo in Casa propria cento ueusici; metterò la mia acusa nelle mani di Dio, e si cercherà da ogri uno la propria salute, o uantaggio per la strada dell' Armi), concetto indicante una mezza disperatione di pace: e certo in on saprei sopra di questo punto qual ragione potermi ritrouare per persuader senza offendere,

Fol. 9

Fol. 9.

e senza dichiaratione di troppa partialità. Ecco Serno. Prencipe, quanto si può bora sperare in materia dei Passaporti, ò di Riduttione di Congresso, che quando anco miracolosamente si potesse riddurre, dicono Austriaci, che se toccasse loro di fidelmente consigliare il Christianissimo, non saprebbero mai come persuaderlo in questo stato di cose alla pace, perche bauesse à perdere con la restitutione di tante Progincie occupate, che formano un nuovo Regno, il frutto di tanti dispendij, e di tante Vittorie con l'opportunità mirabile à cose maggiori; Ne meno al S'. Cardinale di noler azardare con la rimessa di tanti nemici suoi nella gratia del Rè suo Padrone, la propria sicurezza, e fortuna; ma concludendo però che quando il Rè medesimo non tenga pensiero di restituire, superflua sia ogni fatica di ridurre il congresso, mentre non seruirebbe certo, che à maggiormente essacerbare. Onde con questo loro fermo supposito, che siano pure chimere qualunque trattationi di Pace, uedo gli animi tutti riuolti al maneggio dell'Armi, e pereiò anch' io mi trouo obligato di portare senza indug-

gio maggiore à V. Sera, quanto di presente accade nella stessa im-

portantissima materia; mentre anco à qualche tocco di sospensione fattosi da me (di mio solo motivo però) per tastarli; mi rispondono, che ne anco à questo partito si potrebbero condurre con lasciare confirmato à Francesi il possesso di Brissach, e di taut'altre Piazze; benche io li costringa à toccar con mano le consequenze, i pericoli, e che non sia buon consiglio, per non ceder qualche punto; e (per sostentare opinioni dubie, e fallaci) lasciar correr le cose al precipitio, e sempre di male in peggio. Si stringono nelle spalle; ma Brissach gli stà troppo fisso nel core. Replico dunque Ecc". SS"., che à me non pare, che Fol. 10. si possa con fondata ragione per hora sperare dalla Ser". Rep". alcun nantaggio di una Pace pronta, ò ujcina, uedendosi anzi la medesima assai malineaminata, e lontana: Di che, come de gli altri punti precedenti, non hò uoluto in breui parole, e ristrette, portare i soli miej riverentissimi sentimenti; mà le circonstanze tutte de i fatti, e dell' occorrenza; perche ben essaminati dalla publica infallibile sapienza, possa ella in un occhiata comprendere il netto di quello, che in molti fogli hà giudicato buon consiglio d'estendere la mia riucrentissima penna. Le rissolutioni dunque alla Guerra preuagliono sempre più, e da tutte le parti sono chiamati i capi delle Armate, per concertarne i dissegni, e le prouisioni, e di già ui è arrivato il General Picolomini ardito e fortunato, et se ui aspetta di punto il Lamboy, nell'essequire de

gran rischio, ma da esser commandato; Il Goltz d'esperienza è molto pesato : l'Azfelt di buona condotta, ma procliue al pontiglio et alle competenze; Il Prencipe Matthias, Sigre. di attittudine, e dispositione merauigliosa : E finalmente Galasso già famoso per la Battaglia di Norlinghem, con le sole ordinanze, e preuidenze di lui guadagnata; ma bora da gli anni maturi, dal vino in eccesso, e dalle indispositioni per quello contratte, di poco grido, e da esser poco adoperato; non credendosi, che il Duca di Lorena, sempre sfortunato, et Sauelli prudente, et con l'arresto del Ghetz di tutte le attioni sue pienamente giustificato, siano per capitarui. Delle rissolutioni di Lorena, disperato di riaquistar più il suo col' mezzo di quest' Armi si teme. Sauelli, Galasso, e Asfelt si crede che chiederanno licenza; questo per non uoler obedir Piccolomini, quello per sottrarsi da pericoli di qualche sinistra condotta; e l'altro da I desauantaggi che proua per esser Italiano, sempre da Tedeschi calunniato, et obligato con manifesti, e cartelli à continue giustificationi, ma nel resto tenuto da Prencipi per soldato brauo, e prudente, non potendo darle alcun biasimo i mali incontri sotto Brissach perduto, e tradito dal Ghetz, che à gli attacchi di lui mai non uolse permettere alcun' soccorso. Paranno le Genti del Goltz, del Lamboy, di Sauelli e Lorena trà l'una, e l'altra parte del Rheno malamente 10, in " soldati, qualebe " incirca nella Vestfalia con i Pressidij sotto l'Asfelt. Di Galasso, Brandemburgo, Sassonia, e Luneburgh; per esser di già entrati in quartiero, nel qual tempo tutti i soldati corrono uolontieri alle insegne, qualche 16 in " huomini; si che senza le Truppe di minicirca di Piccolomini, che sempre paiono alle occorenze di Fiandra risseruate, e senza i Pressidij assai deboli che non si muouono dell' Ongaria, saranno in tutto e per tutto al numero incirca di 34 in n soldati, li quali, benche scemassero in quest' inuernata con le fughe, e con le morti in qualche parte, spera ad ogni modo il Conte e così anco m' assicura l'Imperatore, che saranno à primo tempo 📇; onde, se bene Francesi, sempre primi ad uscir in Campagna, facessero nei principii con la Chiaue di Brissach in Alemagna qualche rumore, siano però coll' auanzarsi del tempo per hauer la peggio, e forse anco occassione di pensare alle cose sue, sperando non solo, che con tanti disgustati in Francia del s'. Cardinale, aggiontaui la morte del Cappuccino, et i disgusti di tutta la Casa di Epernone, non habbia la Calma di quel Regno eternamente à durare; et forse anco dissegnano di portarsi, se mai lo potranno con qualche parte di questi esserciti in

Fonles. Abthlg. If. Bd. XXVI

Fol. 10\*

Fol. 11.

Fol. 11".

nouità. Pende la rissolutione dell' uscita de Prencipi in Campagna, che ue ne tengono il genio, e l'inelinatione, dell' Imperatore, per portarsi, e tenersi hor' nell' una, hor nell' altra delle Città Franche; dell' Arciduca ner tirar auanti à gli esserciti. Prencipe Armigero, e che non mi diede Fol. 12. aleun segno di auersione, ma sorrise, quando gli dissi, che conueniua l' A. S. cangiare la Mittra in un elmo, et il Pastorale in un Bastone. Pretendono, che chi hauerà maggior Caualleria, debba restar il perdente, e chi meno, il uincitore; mentre il Calpestio de Canalli de molti anni hà putrefatto l'erba, e riempitala di certi animali, che aunelenata la noua non è poi à pena da Caualli medesimi assaggiata, che conuengono perire; Incontro segnito in particolare à gli esserciti di Galasso e del Banier in Pomerania, i quali l'uno e l'altro si trouano-per la morte di lor Caualli tutti per terra. Pensano ancora di mutar nell' auuenire l'uso de Canalli frisoni, di molto cibo, e nel bisogno di foraggiare di pochissimo seruitio; eon altri searichi d'Vngaria, e di facile sostenimento, e di prouedere in conia l'Armate de piecioli Asinelli, Fel. 12".

Francia per dar calore à mal contenti, e tentar la fortuna di qualche

facili à pascersi, e di molta fatica. Cose tutte però, che dichiarano, ò una gran preuillenza del Conte, ouero una gran strettezza anco uella futtura L'ampagna. Quì pure s'attendono di momento per consigliare sopra le presenti occorrenze due Amb<sup>1</sup>, ò ministri del Duca di Bauiera, e per Spagna particis frà due gorini sopra le Poste il Sargeute Generale di Battaglia D. Amihal Gonzaga, fratello di Bozzolo, che fia licri ucdermi, et à liccutairasi, scheren inente la boputto cauare delle auc Commissioni. Quì si batte la Cassa, e si dispensano leunte per ogui parte; si riduce ogni mattina à lume di Candela nella Camera stessa dell' Imperatore il Consiglio; si chiammao i deputati delle Pronincie per contributioni, e souuegni, beuche parmi, che quei d'Vagaria, l'habbino costantemente ricusste; in somana non si manca di tutte la prenare-tenze, consultationi, e decreti, che possono riuscire al rindrozo de quest' Armi utili, e conferenti. In però siome lodo, e consiglio none per ogni altre caso l'armarsi, et ingressarsi, con use tutti i mezzi possibili, ettute promissioni reliente.

Fal. 12. Arnia utili, e centiferuti. lo però sicome lodo, e consiglio anco per ogo all'ure aco l'armaris, et lurgossaris, colo utili i mezzi possibilje tutte le raggioni per diuertir l'Imperatore dalla mossa di sua persona, con allontanaris tanto da Confini dell'Ungaria, di quà una sola mezza giornata distante, toccando à luogo e tempo i pericoli, che, mentre s'hausesse la nitra di rimouere con questo mezzo à Turchi le gelosie di unione della M. S. con Pruenipi (Taristain contro di essi, uno fossero anzi inucdesimi Tarrhi, dall' opportuna occasione di cos) grani lontananza di sua Persona in aggiunta di taut' altre considerationi sopra accennate allettati e persuasi ad inundere qualche parte di quell' importantissima Regno, et à renderesce auco facilimente Padroni; Aggiongeudole inottre i riguardi di diguità e sicurezza della M. S., hauendosì à condur ri paese heretico, e mal' affetto contra un semplice suo Vassallo libielle; Nell' incertezza di buona Condotta, e conditione disauantaggiata delle Cose io carico efficacemente con parlame spesso à Tramesdorf, che per, che u'inclini per secondari sensi di Castagneda; et coll' imprimerue il Vescouo, et aleun altro Secreto Consigliero, à chi potesse riussire incommoda, e noiosa questa partegaz.

Fol. t3.

Ma mentre Ill101. et Ecc101. SSr1., da questa Parte io non uedo quali per hora potessero esser le assistenze rappresentate dal Coute Rabbata in cotesto Eccmo. Collegio, et anco da me intese di boeca propria dell' Imperatore, non deno restar ad ogni modo di portare ancora i miei humilissimi rifflessi, e speranze di qualche rileuante publico beneficio. Dieci mesi saranno poco più, ò meno, che il Rè Christiano mandò à Roma una Propositione, et Obligatione insieme; Cioè, che sempre che s'hauesse dalla Santità sua potuto ottenere la suspensione dell' Armisi sarebbe obligata la M. S. di contribuire all' Imperatore, perche subito rompesse con Turchi un essercito di # Francesi fin à Guerra finita, ouero, non prestandole fede, di far un fondo in Alemagna sieuro per pagar in huomini, di che natione uolesse, purche facessero l'Imperatore, il Rè di Spagna, et il Rè di Polonia lo stesso; e l'una, e l'altra di loro Armate Nauali si unissero, et à drittura del Mediterraneo uerso legante s'incaminassero; Proietto, che fatto passar dal Pontefice all' Imperatore, ne anco in tutto all' hora dispiacque, ò tù riprouato, mà più tosto creduto buono con qualche dichiaratione di consenso in scrittura. quando però anco il Rè Cattolico ui hauesse inclinato. Di qua in Spagna si scrisse da Castagueda, e da Roma dal Marchese di Castel Rodrighes; ma mentre alcuni di quei Ministri consigliauano la sospensione per anni lunghi, et altri per tempo breue, restò la cosa indecisa,

Fol. 14.

et con l'ingresso della nous Campagna si lasciò cadere. Se dumque, mentre non era alcuu tranaglio de l'urchi nella Christianità si secro simili proposte, e tanto surono auanzate, che n'hebbe il Papa i l'impegno del Christianissimo; il Consenso, henche conditionato di Cesare, e le trattationi ancora così hen' inceminate con Spagnoli non saprei uedere il più aggiustato ripiego al unataggio di Christianità, che di rintrarciare con la moutità des successi, et culdenza de periodi lia

Fol. 14v.

t0.

prattica sopradetta; in che puole e deue il Pontefice Padre de Prencipi Christiani col stringerli à così santa unione, da loro medesimi, (quasi per diuina inspiratione) in altri tempi di niun bisogno proposta, per ritraherne il maggior uantaggio di Gloria del S'. Dio, di cui tiene la vice fra noi, e di sicurezza vniuersale del Christianesimo. Il che tanto più si deue sperare, perche oltre la missione del Breue al Rè di Polonia accennatami da V. Sera., quì pure hà mandato il Pontefice ordini efficaci à questo Mons. Nonzio Baglioni per far qualche grand instanza all' Imperatore, che però non hò potuto penetrare; Fol. 15. ma sò certo, che sono uenuti, e credo contenghino una richiesta di qualche Taglione sopra i Prelati, et altre Persone ecclesiastiche dell' Imperio, ma non ardirei di affirmario, mentre il Sectio, del Nunzio solo disse à un suo confidente (Tenemo ordine dal Papa di far una gran' dimanda all' Imperatore à fauor de Venetiani, ma non sò, se la potremo spuntare) e à me disse pure lo stesso Nuuzio, che sopra ciò teneua impurtanti commissioni; sebene, poi benche io lo toccassi e ritoccassi non nulse esprimersi di uantaggio. À ciò s'aggiunge, che à questo S'. Amb'. di Spagna, il quale à me lo disse l'altr' hieri di propria bocca, sono uenuti con quest' ultimo dispaccio amplissimi i poteri di trattar e concludere aucora senza più scriuerne in Spagna, tutto ciò che da lui sarà consigliato opportuno co i uoleri et indriccio dell' Imperatore ; onde cade in consequenza, che à gli Ambei, di Roma etiamdio sia pur andata alcuna facoltà ne medesimi propositi; Il che tutto stimo, che à me si F.J. 13v conuenga di scriuere et accennare; et per passar da Roma à Costanti; nopoli subito che ne sia tornato il Corriero, che ui fù dall' Imperatore spedito, et che da cotesto Ecemo. Senato à me ne uenga la Commissione, da i soli cenni del quale deuo sempre riceuer il moto, e dipendere; mentre l'espedittione di Amb", alla Porta, ben si uede, che non sarebbe per le cagioni allegatte riuscibile, e forse anco in riguardo de Francesi, di molto strepito; e Dio poi lo sà di qual riuscita, non uedendosi quì un huomo, che notesse ualere; così per l'amlata del Residente Cesareo Smitz à gli esserciti, accompagnato da buoni instruttioni et ufficij lontani dall' affettatione, farò i miei tentatiui, e premure, et anco per altri uffici più proprij et opportuni da imponersi à quel Ministro, che sarà quì nominato per andarsene al Bassà di Buda, quando nou mi uenisse fatto di distornaruelo.

> Ne meno pretermetterò, quando l'occasione maggiore il portasse, di contribuire tutti fi sforzi de mici zelanti diuotissimi impieghi per

Fel 16.

persuadere l'Imperatore, che sotto il pretesto di prudente necessaria auertenza comandasse l'Vnione di tutte le militie di Crouatia sotto il lor Generale, et anco lo stesso imponesse di quelle numerosissime d'Vngheria; mentre, quando calassero Turchi, è uolessero calare per Terra contro i stati della Rep.a., à gli Austriaci tanto uicini, non potrebbono i medesimi Turchi dolersi di questa Vnione, ma farui rifflesso, e forse anco sospendere li precipitij. Come pure, quando si potesse ottenere dal Rè di Polonia l'espedittione di qualche suo ministro à Costautinopoli; acciò unito col Ressidente Cesareo si trasferisse al Campo del Gransignore, quando la M. S. non ne fosse ritornata; Di che se VV. Ecc", mi comanderanno, farò col' foudamento del Breue, dal Papa espedito à quel Rè portarne coi mezzo del Nouzio Baglioni, e Filonardi il motiuo, et introdurne le prime prattiche; et quando ancora si disponesse il sopradetto Rè di Polonia in caso di gran bisogno à qualche tacita permissione à Cosacchi, come già scrissi, di scorrere nel mar Negro à depredar i Vasselli, e sturbare le nauigationi, con incommodo delle entrate, e de ujueri alla Città stessa di Costantinopoli; Ben si uede, che restando obligata in tal caso una gran parte di quelle Armate à moucrsi contro di essi, si uerebbe con questa considerabile diversione à dini-

Fol. 16".

E già che io mi uedo entrato in questa materia di Polonia, alla quale mi trouo molto uicino, e dalla quale, col riguardo de tempi, mi sono assai ben informato, non uoglio restar anco di rappresentare humilmente à cotesto Ecc . Senato le mie ben fondate considerationi. nel dubbio di molto deboli assistenze à V. Sera, di quel Regno, quando l'occasione più importante lo richiedesse; non solo riducendomi à memoria i languidi, e miserabili souuegui, che diedero Polacchi ad Imperiali nelle Guerre di Ongaria del 600, et anco in quest' ultime di Gabriel Bethelem, tutto che fosse il Rè Sigismondo Padre del presente Vladislao doppio cognato del defonto Imperatore, ma d'auantaggio rifflettendo, e considerando la pontualità estraordinaria, che hora osseruano Polacchi nel mantenere, et essequire queste ultime accordate Capitolationi con la Porta, et in particolare in materia di Cosacchi, tenendo armato sopra di essi, acciò non si muouino il Generale di quella Rep", et hauendo il Rè fatto decapitare l'anno passato nella publica Dieta del Regno alcuni Capi principali de medesimi Cosacchi, per hauerli essi guidati nel mar Nero; Il che seguì alla presenza d'un Chiauz, che ne faceua l'instanza.

nuire auco per mare le offese, et i pericoli nei stati della Ser". Ren".

11.

Fol. 17.

Fol. 17'.

Fol. 18.

Fol. 18\*.

uultin nel serhar le promesse, et obligationi della Paec; mà dal timore assai più de Tartari uicini, i quali in caso di contraventione è gratificatione del Gran S". entrano à  $\frac{1}{32}$  e  $\frac{1}{60}$  per uolta nella Russia, e Prouincie uicine de Polacchi, scorrendole, e rouinandole con depredationi, e con fa numero infinito de Schiaui, che poi uendono à Turchi con detrimento del Regno, e disperatione de Popoli, i quali in questi casi maledicono il Rè, e uanno tumbituariamente à ritrouarlo fino alla Corte, protestando di ribellarsi; onde per redimere quelli infelici da quelle continuate uessationi, non solo piegò l'animo del Rè pronamente alla Paec coli Gran Sigr.', benche fossore Polacchi in molto unaltaggio, ma contrasse anco ne Capitoli una obligatione, che medessim Popoli traugilati pagassero al Gran Cane qualche  $\frac{1}{35}$  Talleri ognanno, i quali nel presente, non essendo stati pagati con postmilità, si uanno allestendo i Tartari à nouve incursioni sopra di essi, e sopra Moscoutifi ancora, obligati per altri  $\frac{1}{35}$  con una simile capitolatione.

Nel resto poi, quanto alla concessione, che potessero le SS. VV.

Non derigano però questi riguardi, e rigori da puro zelo di pon-

Eceno, ottenere di far leuate de soldati in quel Regno, oltre la spesa graue, la difficoltà de transiti, e lontananza de Paesi, s'aggionge, che Polacchi, quando non siano pontualmente pagati, sempre riuseirono à tutti i Prencipi, che hebbero oceassione di uatersi di essi, niù di danno, che di proffitto, e ne tenemo l'essempio fresco, che chiamato dieci mille di loro in questi ultimi anni in Alemagna contra la Francia, nel ritorno, che fecero alle lor Case, occuparono la Slesia all'Imperatore, ricercando d'esser pagati : onde conuenne la M. S. inuigre il Conte di Mansfelt con due esserciti, l'un dietro l'altro per cacciarneli; che perciò non credo, che ne meno in gratificatione della Rep", più concedesse l'Imperatore alcun passaggio di essi per i suoi Stati. Ne mai spererei, per grande, che sosse il bisogno di V. Ser'à., che si potesse con qual si uoglia ufficio di persuasione condurre quei Popoli, e quella Rep", à manifesta rottura eon gli Otthomani; eccettuatone il easo di una Pace, et unione contro di essi, de Preneipi christiani; e ciò non solo per l'antico genio, et inclinatione di quella Repea, che non si trouerà mai, che nolontaria habbia rotto la Pace con Turchi, ò che da essi, essendole stata proposta non l'habbia prontamente accettata; et ancora, perche il Rè non può sforzar la nobiltà à far la Guerra, se non à difesa del Regno; mà perche le gelosie, che hanno i Polacchi del loro medesimo Rè, et altre proprietà di quella Potenza, e principalmente l'innata miseria, e pouertà de Villani

quasi per tutta Polonia, sforzano la M. S. per altro d'animo glorioso, e querriero, à tiuver in Pace; onde aumenne, che gli anni passati gli bisognò accordare con Snedesi, con tanto pregiudicio non solo della medesima Rep"., che si contento di lasciar à Suedesi tutta la Linonia, ma noro delle une Regali pretensioni hereditarie sopra la Corona di Suezia ceduta dal Rè nel medesimo Capitolato à Snedesi per tutta sua uita, per dimostrare à Polacchi il suo affetto, e la sua rissolutione costante di uoler uincer e, omorire con essi.

Al qual passo Ecemi, SSr., per qualche lume di ogni espeditione in Franza à fauore del Prencipe Casimiro, dirò aneo che il Rè di Polonia in quell' atto di rinoneiare ultimamente le sue ragioni sopra la Corona di Suezia, hauendo uoluto esprimere la clausula di risseruar salue le ragioni de fratelli, e degli heredi; di quà hà preso argomento il Car-Fol. t9. dinal di Riscellicu di scriuer in Snezia; Che già, che il Rè Vladislao si troua fuori di speranza di successione, et il Vescono di Vratislauia suo fratello lontano da pensicri ambitiosi di dominare: e mentre il solo Prencipe Casimiro restaua capace di successione, e di Regno; onde pur anco si uedegano i suoi andamenti rigolti à farsi partiali, e fautori con questo solo oggetto per ciò di assicurare quella Corona sua amica, e confidente per tutti i casi, che hauessero potuto à uenire; hà giudicato il Rè suo Sr. proprio consiglio di assicurarsi ancora del Prencipe sopradetto; con l'arresto del quale douera uiuer la Suezia sottratta del tutto dalle pretensioni di quella Casa, e da suoi pericoli.

Matthio Bassarahà Peneripe di Valacchia, schene non hà figliuoli et e ucechio, unie dispostissimo prima che muora di far qualche segnalato seruigio allo Christianità. Questo è del sangue di quel famoso Michiel Vainoda, che potrebhe fare grandissime scorrerie sino al mare, e fori Fol, 19- del Danubio, e seguirebhe egli certo ogni mossa, che fosse fotta dall' Imperatore; nanteuendosi in quel Principato da sette anni incirca con poca sodisfatione, nazi centra uotottà de Turchi; nal senza la rottura de Prencipi maggiori, hen conosce, che la Guerra non fia per lui, onde sta sempre si la dispotione di saluarsi con la fuga, quando questo partito li bisognasse; E ciò che dico del Valacco, si può dir auro del Prencipe di Modadoia, l'uno e l'altro Tributarij e Vassaili del Gran S'.

13.

Il Prencipe Giorgio Ragozzi di Transiluania, Prencipe elettiuo, e Vassallo della Casa Otthomana, temuto da Turchi per il suo carore, e giudicio, non solo nella condotta de più graui negotij, mà aneo in occasione di Guerra, come pure era temuto da essi per li medesimi requi-

Fol. 21.

sti Bethelm Gabor, apresso di cui in Ongaria fi il Bagozis sudetto.

50. Generale della Caualleria non è punto hen affetto ueros di essi Turchi, come hen si utide in questi ultimi anni, che husendole il Gran S'', apraditole un Chiauca on ordine di lasciar quel Gouerno, dalla M. S. in altre soggetto disporto, fece lui inscarcerare il Chiauz; onde subito segli mosse contro il Bassà di Boda per ordine del Gran S'', arrabbiato con più di gi'adolai per deporareulo con la foraz; ma agli con rigi de sudditi suoi arditamente lo rincontrò, e lo costrine à far alto con l'essercito, e di ritturasi lo de lei Gran S'', inclinato alle cose di Persia, chiamandolo con tiolo di buon soldato, prontamente lo rinnie in sua gratia, confirmandole ancera la carica con Patto di manteuresi Vassallo fedele, e di pagar in tempo le sue contributioni. Ben si sà nacoro oltre di ciò, che in quest' ultima Guerra de Turchi cel Polacco, comandato il medesimo l'aggozzi del C. Sig'', secondo le sue obligationi di Fel 20''.

\*\*Saleria in mai "a subti cui mo corrato co aborto di mentino l'arci impia con la rei minima del rei minima."

oltre di ciù, che în quest' ultima Guerra de Turchi col Polecco, comandato il medesimo l'auggazi dal G. Sig"., secondo le sue obligationi di allestire il suoi "g. soldati egli prostamente obedì, non gili per impiegari mai contro il Polecco predetto, na (quando il S". hauesse pasto Andrinopoli, e le sue militie si fossero lascite condurre in cerlo luogo da lui dessignato) per unirsi poi in un punto col Polecco stesso, è tagliaruche he perzi. Saggiunge il sospetto, che tiene di continuo de Turchi, perche tenghino appresso di lore come in arresto nel Castello Europeio alla Gola del mar nece il soppascritto Sechel Moyses già sei anni incirca fuggito di Transiluania, e ricoueratosi prima à Buda, e poi à Costantinopoli del Gran S"., implorando aiuto per reciperare il Principato della detta Prouincia, concessa all' attro Sechel Mosies suo Padre, e suoi descendenti, non dal presente Sultan Murat, ma dal Gran S". di quel tempo, comme apprae per Pateni d'Inuestitura, che tiene presso di se; onde scheme dal Ragozzi fu lui richiamato per mezzo de ssoi Amb't. con offerte, quando uoleses ritorare alla Patria dell' intero perdono, restitutione de Beni, e mille ageuolezae, che lui forse hauesable a secutione sono dell'estimato de sono illustratore a con di

S. ut que tempo, comme appare per rateura i muestura, cue ueme presso di se; onde sebene dal Ragozzi fii uli richiamato per mezzo de suoi Amb'. con offerte, quando uolesse ritornare alla Patria dell'intero perdono, restitutione de Beni, e mille ageuotazze, che lui forse hauerebbe accettate, ma li Visiri non uelo consigliarono, e non gli permisero di partire, hauendo riguardo à i casi, che potessero occorrere della sudetta depositione di lui Ragozzi, come occorse in tempo di Bethelem Gabor, che essendo introdotto in Alha Giulia con l'essercito Turchesco, e proposto à Transiluani, che si cheggessero un Prencipe conforme le loro consuetudini, più tosto clessero Bethelem contro la publica lor sodishitone, che uollessero cadere in disgratia del Gran S'"., che teneuca tante militie endia loro Città. Hord unque si come è verissimo, che il detto Ragozzi odia il Gran S'"., lo teme et è geloso d'ogni

suo auanzamento, si che quando si mouessero Polacchi e l'Imperatore contro di essi ancor lui con l'assedio di Tamisuar, e con scorrere fino à Belgrado, farebbe à Turchi potentissime diuersioni; Così da per se mai non mouerebbe l'armi contro il Gran S"., ma anzi li dimostra ogni osseguio, et atti di confidenza, auisando il Bassà di Buda de quanto perujene à sua notitia delle cose d'Europa, perche lui le faccia tenere à gli esserciti del G. S"., ne meno li sarebbe permesso dalla Dieta del Paese, senza la quale essendo, come hò detto, Prencipe Elettiuo, non può fare nelle cose importanti da se solo alcuna deliberatione, e tengono i Transiluani per massima, che la loro felicità consista nella Pace con la Porta: Molti essendo uiui di quelli Principali SS"., che si trouarono presenti alla Guerra del Boschai l'anno 1606, e delle più moderne ancora di Betthelem Gabor, i quali predicano à gli altri, che il Paese loro di Transiluania, essendo in disgratia de Turchi patisce mille mali, non hauendo i Padroni in quel tempo pan nero da mangiare, sicome in quello di Pace, di bianco, e d'ogn' altro benc abondano ancora i medesimi lor Villani; oltre che ben conosce il Ragozzi medesimo la stima, et il rispetto, che assai maggiore si tiene di lui da Polacchi e Tedeschi suoi uicini, mentre tien ferma la Pace con Turchi, di quella, che si ui tenerebbe quando fosse con li medesimi in aperta rottura; Alla quale per ciò replicco, e concludo per il miòriuerentissimo parere, che senza la maggiore sicurezza delle mosse d'altri Prencipi, e dell' Imperatore in particolare non credo che fosse mai da se solo per capitare : Ma sicome non è buono di presente il Ra-14. gozzi per far alcuna diuersione con l'Armi, così è altrettanto uerissimo, che lui solo meglio d'ogn' altro Prencipe può diuertire con gli ufficij, e con sua mediatione questo male iminente grauissimo alla Christianità.

Niuma cosa lui teme più, come hò detto, cho il ritorno del Grau S., e l'impiego di suc Armate in Europa, sicurissimo, che ogni di tui unataggio sopra Christiani non può esser dialcun profilto alle cose sue; onde nell' ultima Guerra de Turchi contro Polacchi dopo hauer posti insieme li suoi "fanti con prontezza subito con tanto affetto per la pace si adoperò, mostrando, come da se al G. S.". in uia d'ossequio di confidenza, e di puro zelo della gloria della M. S. con la rapresentatione delle forze della Polonia, della congionitone di interessi e di sangue con l'Imperatore, il pericolo di qualche dichiaratione improuisa del Pontefice, che quella fosse causa di Religione, con l'inuigra con Breui, e poi comminar con scomuniche à Prencipi Christiani di

Fol. 21".

Fol. 22.

Fol. 22".

Fol. 23.

Fol. 23'.

Fol. 24.

abandonare le risse private, e donarle alla eausa Publica con qualche formidabile unione di tutta Christianità contro la M. S. considerandole esser facile mettersi in Guerra con un sol Prencipe, mà difficile poi il continuarla con tanti : e che trattandosi di Repta, anco quella di Venetia ui si sarebbe forse lasciata persuadere, assicurando esser queste prattiche di lunga mano maneggiate di far un corpo di tutti i Preneipi contro di lui, ma non potutesi mai perfettionare per causa de Venetiani, costanti nella Pace con la Porta, e di non pregiudicare à commercii, et alle rendite loro, et oltre esser sempre uiue qualche risse particolari de Prencipi, che mai non si potrebbono smorzare, ehe con la necessità d'unirsi tutti d'accordo contro la M. S., la quale diceua di poter assieurare di continue inculcate espedittioni de Corrieri; onde essendo tutti i Prencipi Christiani armati per mare e per terra, potcuano senza molta fatica congionger le armi loro, e dargli nel euore de proprij stati; si ehe per eoneluderla benche il Gran S. fosse in grandissima diffidenza di lui, intendendo però ragioni, e perieoli eosì fondati, si dispose di comandare al medesimo Ragozzi d'interponersi per mezzano, ed introdurre come da lui con tutta la maggior dignità le prime prattiche di pace con Polacchi, come pur fece stringendole, e conclu-

dendole aneora con somma facilità.

e stima fin da quando seruiua Bettelem Gabor la Ser-. Repca, et al quale non può certo, che molto complire la posata dell' Armi del Gran Sre., è almeno il continuato diuertimento di lui contro il Persiano, non fusse per inclinare facilissimamente à questo maneggio, con sicurezza di giouare à se stesso, aequistar merito grande con la Serme. Repo., e guadagnar anco appresso il Gran S. medesimo gran posto di affetto, e di confidenza; come eerto incontreria, quando il motiuo, e l'ufficio fosse creduto spontaneo, non mendicato; (per il che sarebbe necessaria ogni maggior secretezza), e se ne uedessero ancora comprohati gli effetti, e la uerità con gli ufficij espressi del Ressidente di Cesare, e del Ministro di Polonia, oltre la notoria uieina reconciliatione della Ser". Rep". col Pontefice, ben indieante la facilità di ciò, ehe anco si potesse pratticcar con gli altri in questa occasione; ma quando anehe non si trouasse à Venetia soggetto adequato à questa fontione, ehe non uuol esser persona publica, ma del tutto priuata in riguardo alle osseruationi del Bassà di Buda, e di non discreditar l'ufficio. Non potrebbe egli poi in ogni caso ricusarlo all'Imperatore

Io uoglio dunque sperare, ehe il medesimo Ragozzi, che àma,

Fol. 24.

quando la M. S. si compineesse di ricercamelo, perche non solo ueros di lei uiue quel Prencipe pieno di ossequio, e di speranza in qualunque euento di Sua Imperiale altissima protettione, ma con particular desiderio di seruiria, in riguardo à gli amplissimi Beni, che di propria ragione possede nell' Ongaria.

Supplico humilissimamente la Ser", V", e le SS", VV, III", et Ecc". S'io hauessi troppo ardito nel laseiarmi traspertar à sumministrar questi pochi lumi alla aspienza infallibile, alla notifia uniuersale, et alla prudenza inconparabile di cotesto Ecc". Senato, di hauermen per iscustos poiche se i mici mali hanno pietosamente dato luoco la presente settimana al mio zelo, merita lo stesso ano appresso di VV. Ecc", per la grane occasione qualche scusa, e, ne spera ancora i 15. publico benignissimo compatimento. Per quello finalmente, che potesse riguardar l'interesse delle spese, che potesse far quel Prencipe in queste espedittioni, essendo lui nello spendere molto assignato, à VV. Ecc". non mancherebbono poi di costà mezzi facili, e proprij per rissarcirincho.

Di Vienna à 22. Gen. 1638.

Gio. Grimani Amb"

## Relatione

de S. Gionanni Grimani Can', ritorunto dall' Amb'", di Germanin Letta nell' Rec", Senato à 13. Unrao 1641.

Serno. Principe.

Sperai io Gio: Grimani Cau'. di poter nell' aria materna eon espedita relatione sigillare in breui giorni il mio humilissimo seruitio: ma quasi in un subito assalito da miei antichi, e da nuoui mali conuenne soprasedere.

Hora finalmente appressanlo à V. Ser", et à V". Eec., miei heuiquissimi Sig", quel poeo, c' bo potuto, e saputo racorre del passato mie riucerutissimo ministero, in cui mi passarono per mano negotij grauissimi, e molti auuenimenti considerabili; sostenuti da corpo infermo, ma con spirito altretanto zelante.

Di questi preuertendo l'ordine fermerò io la prima parte della presente mia relatione, per douer poi trattare nella seconda succintamente quel solo, che io stimerò più degno della publica notitia intorno alle cose di Germania.

Furono dunque in sostanza i miei negotiati di tre nature. Alemin concernenti il bar publica, e la pace di Christianibi. Altri locasati li particolari interessi di questo Ser<sup>me</sup>. Stato. Altri in fine spettanti al decoro, et al posto, onde solo pendono tutte le distintioni di maggioranza, e tutte le glorie de Prencipi.

À questi ultini, che in altra relatione non sarebbero forse molto necessarij, counengo io assignare il primo luogo, mentre gl'estrancdinaria occorrenza di restituire, e rimettere quell'ordinaria legatione, che per così lunga serie di tempo abbandonata, non riteneua in se alcun uestiggio, ò memoria di sun passata conditione; iui fui dalla publica benignatia anco in primo luogo ispedito, e destinato. Fol. t.

Fol. 2.

Il che ſarò, acciò ueda questo Ecc\*. Senato, che me ui elesse, se hò in el hen piantare quell' Amb"; adempite le parti de mici humillissimi doueri, et à ſine, che per essere tuttauin restato doppo il partir mio lo stesso luogo uucante, non si risuggliano in adeuno nuoua prefesione, è speranza di poter cambiare à miei successori col fresco essempio de Ministri de Principi Elettori; le carte nelle mani.

Intorno à ehe le presenti maliondate nouità non potrano punto, per mia riuerentissima opinione, impedire, ehe regolato in propria maneanza l'affare non habbia in breue il solo della publica Maestà, dileguata, e seombrata assai facilmente anco questa pieiola nubbe, à far spiceare anzi più sereni, e più chiari, ehe mai, li suoi innati, et inseparabili splendori.

A V". Ser", già hen informata degl' usi di quella Corte, nella quale giorissa uiue tuttauia la memoria di sua Ser", persona, sò ben io, che non daranno alcuna ammiratione gli accidenti uarij, che m' aceaderono nella ricuperatione del pasto, che fin al tempo dell' Ecc". Gritti, le fig aitotto, e leusto delle uiolenza elitrui, e per aumanzario, come hora stà, al più alto segno del rispetto, e dell' uniuersale essistimatione.

Gode il Ministro di questa Ser<sup>m</sup>. Rep<sup>r</sup>. in Madrid le sue formali distintioni da quelli de Preneipi non coronati, e della Capella, e del coprire auanti il Rè.

In Francia, et Inghilterra Capelle non si tengono, ne meno in quelle di Roma interneagono, horo gil Annh'., ebe però, se non lo nogliono, mai si trouano insieme. Quelle, ebe non suecede in Alemagna, oue facendosi Capella tutti giorni di festa, et essend' essa commune à tutti l'Prencipi, così nationali, come fornstieri, che d' ogni parte conflusieno, e quasi à tutti gi' Amb'.., quali parimente sedono na nistesso banco, et in un medesimo Rango, non è neravaigite, de dal trouarsi insieme così frequentemente, naschino ben spesso frà di loro delle altereationi; e che ecreando alcuni di auanzarsi, et altri di mantenere il proprio, ne risorghino de molti pontigli, rinounadosi poi di otto in otto giorni sempre maggiori l'occasioni del seandalo, compagon inseparabile delle competenze.

Feei dunque in Vienna, subito, che su tornato l'Imperatore da Possonia il mio publico ingresso (honore iui non più prattieato con qualunque ordinario Ministro di V. Ser\*.), leuato à certo giardino suburbio, discosto da un miglio incirca dal Maresciale, con le Carozze di Corte, et da quelle tutte de Ministri de Prencipi maggiori, e minori, con altre molte eccedente il numero di sessanta, e la maggior parte à sei, che lo resero per ciò molto rizuardenole.

Mi portai alla prima audienza di Sua Cesarea Maestà, fauorito dal Commissario à me destinato con le stesse Carozze della Maestà Sua, e col seguito di molte altre ancora, riccuuto in Corte coll'incontro del Maresciale à picdi delle scale, e con tutte l'altre preeminenze ini solite à concedersi à Ministri di Corone.

Tre uolte nell' ingresso, ch' io feci nella sua stanza si cauò il Agello l'Imperatore; m' accolse gratamente, sultio facendomi coprire. Nominò la Rep". sempre con tiulo di Serenissima, proferendo concetti di stâna, e di Amore uerso di essa; e tre uolte parimente si seopri nell' userire, ch'io feci dalla stanza sopradetta.

M' incontrò l'Arciduca fuori della propria, riaccompagnandomi poi nel patire fin in circa alla metà della sua Anticamera.

Similmente coprij auanti le due Imperatrici, e nel riguardo de mici mali, molte, e molte undes sedei ancera sopra d'un seagno nell' audienze coll' Imperatrice Vedoua. Honore da lei non conceduto in aleun tempo à qualunque Ministro di Prencipe estero, ne à qual si sia Prencipe Alemano, cecettuati g'i Elettori.

Dal Noncio; dall' Ambr. di Spagna e dal Conte di Traumesdorf, essend' io l'ultimo arriuato, fui anco (come si silla frà Ministri pari) il primo uisitato, riceutul da me alla scala, et accompagnati alle Carozze, uedendoli à partire. Da cadauno de quali nella restitutione delle uisite, restai con intiera pontualissima parità ricambiato, e corrisposo; trattato semre col tilolo d'Eccellenza.

Fummi qualche tempo doppo propesta altra prattica, di non accompagnarsi frid in oni naucenire oltre al luogo del riccuersi, cel pretesto di mio incommodo, et aggratio. statate le mie indispositioni nel secadere le scale, e coll'uso ancora d'altre Corti, e di quella di Roma in particolare.

Ma nedutosi da me subito il colpo da essi dessignato, di uoler confondere i trattamenti all' Amb", di V. Ser". con quelli di Mautoua, di Genous, e di Toscana ulluimamente capitati; e con quali sono le corrispondenze delli Ministri delle Corone multe più corte, mostrand' io di non potermi acrommodar mai ad una simile increanza, di lasciarli uscire dalla mia casa, senza esser da me seruiti, et accompagnati Fol. 2".

à misura de loro meriti, e de miei doueri; non gli permisi l'introduttione da essi dissegnata di così pregiudiciale nouità. Ma ben uolsi, che continouase à spiceare à punto in quella congiontura la distintione de uarij loro trattamenti al Ministro di così gran Rep<sup>27</sup>., et à quei de Prencipi minori.

Inuitato la prima uotta alla Capella (così hauendo portato, non sò, s'io dica il destino, ò la fortuna, ch' in quel punto si ritrousses il detto Amb". di Spagna alla prima mia usistatione) cogliendo io l'opportunità, dolcemente condussi i F. E. S. à farmi inuito di andarsene di compagnia; si che nella propria Carozza di ulu, coli honot del destra, e col seguito di molte altre sue Carozze piene de Cauallieri, oltre le mie. fii da esso il Ministro di V. Ser". entro à quella mederiama Capella ricondotto, et accompagnato che gi era stata tanti anni aunati preclusa, et interdetta dall' altro Amb". del Cattolico Conte d'Ornate.

Punto, che à mezo il camino auucrtito poi, e rimarcato dal sodetto Castagneda, non poco lo tenne sospeso, come che foss' egli dal Cielo stato condennato ad emendare in uista di tutta la Corte l'ingiustitia, e l'errore del sudetto Conte d'Ognate suo predecessore.

Ma ch' all' incontro all' Imperatore, et à Ministri diede occasione di piaceuoli discorsi, et al sicuro niente dispiacque.

Non fă în quella Corte alcun Ministro de Prencipe, ch' al mio artino nou usase meco tutte le dimostrationi maggiori di suo rispetto uerso questa Ser\*... Rep\*.., eccetuati îl solo Tartațiini Agente del gran Duca, îl quale non mando meno un suo lacchai à darmi la ben neutta; et îl Biboni Ministro di Polonia, che come Ressidente di Corona, solo da me unammente pretendeua trattamenti migliori di quelli, ch' rirecueu da tuttif gl'altri. Particui tutti ji maeți per disporre l'animo soa od acquietarsi all' uso, et al donere; ma non ualendo ragioni contro animo risoluto, connenin pătentare.

Gionto finalmente in Vienna lo stesso Rè di Polonia, unlendo mi della congiontura di hauerni la M<sup>n</sup>. Sua ricercato di fauorirlo in aunenire di qualche auniso di Constantinopoli col mezo di detto suo Ressidente; Jo modestamente sorridendo le risposi; non hauer saputo mai, ch' iui si ritrouasse, ò si forse nel mio tempo ritrouato Ressidente, ò Ministro aleuno della Maestà Sua; A che haucudomi ella risposto esserni il Biboni, stimai bene di aprirmene soco, ma però con tocco molto soane. All' hora hen conobbi la Maesih sun informata delle ragioni apparenti assai del medesimo Biboni; confintate però dolcemente da me, e pienamente leutati ogni impressione; onde conuenne in fine cedendo ai uoleri del Padenne, portarsi à mia uisitatione, riceuuto da me con le proprie maniere certesi; ma trattato nel resto nel modo istesso, senza luogo, senza litolo, e coll' ordinario accompagnamento, che le faceuna nao cu' al tili regici amb<sup>4</sup>.

Fol. 3.

Con che restò negotio, (non per la eosa, ma per l'essempio geloso, e delicatissimo) senza rumore alcuno, e con sodisfatione della Corte intigramente terminato.

Titolo di Fecclenza io non diedi ad aleuno Cons", di stato, na da aleuno Cou", di Tasòne, che non tenesee, ò hauesse tenuto il grado di Duea, ò di Prencipe, ò di Maggior d'huomo di Imperatore; nè meno ad aleun Generale dell' Armate di S. M., che à quel solo, al quale direttamente, ò indirettamente obbediuano tutti gl' allri, ò, che godesse l'honore de titoli sopradetti. Nè meno uolsi il primo mai usitare aleuno di essi, henche fossero in Corte posteriorimente capitati.

Cosi anecra stiliai con lo stesso General Galasso, con cui feci però passare col mezo d'Autonio mio fig", (subito portatosi à uederlo,) i douuti uffici di congratulatione di suo arrine; onde poi egii nel suo partire per Ispruch, uenne, come di passagio, et in habito di Camnagna à complir meco con le più efficaci espressioni di suo particolare riuerentissimo ossequio uerso questa Sep". Rep".

Furono da aleuno stianate le dette mie risserue un poco rigerose, nul fessito poi sempre comprobi l'honestà delle mie risolutioni. Col Palatino Esterasi i) gran signore, soprainteudente, è sin V. Rè di utto il Regno d'Ongaria, fui qualche cosa più cortese, uno solo per i molti honori, ch' egli mi fece sempre de più frequenti ausisi, ma per candegno riguardo etiandio in qualunque cuento di maggior disconcio con la Porta.

Ritornato di Roma il Preucipe d'Ecchembergh \*) Amb\*\*. di detta Maestà Cesarca fù da me subito uisitate; e nell'essere egli uenuto à riuedermi. tronato à caso esser meco in quel punto il Nontio Baglioni, col quale ei conseruaua una mala dispositione, perèle l'hauesse

Pol. 4.

Funtes, Abible, H. Bd. XXVI.

Nikolans Graf von Eslerbazy, Palatin, geb. 1387, † 1645, 11. Sept.
 Johann Anton Fürst v. Eggenberg, Sohn Johann Utrichs, F. v. E.

Fol. 4.

Con alcuno degl' Elettori non hò io hauuto occasione di uedermi, oude tutte le credentiali datemi per essi da V. Ser<sup>a</sup>., hò qui di nuouo riportate, eccettuata quella di Treueri, fattagli capitare del modo, che dirò poi.

Punto essentiale non deuo pretermettere, et è, che ossermani on en Decreti Casari molto maltrattota il Ministro di V. Sera", e nelli medesimi esser ebiamato il Nuntio del Pontefice col titolo di Reuerendissimo; tanto dissi, e m'alfintieni, che finalmente mi riusci di spuntare naco in essi il titolo di Eccelenza; come hauerà hen potuto ucdere la Sera". V"a, nei molti, ch' io le transmisi, con il gran bollo Imperiale firmati, e sigillati.

Misegui il primo incontro il terzo giorno di Capella, (ma però senza scandalo ucruno), col presente Duca Ebberardo di Wirtimbergk V), il quale à mio arrino lenato in piedi, impedeudomi il poter passare auanti nel banco sopra di lui, senza segno ucruno di darmi luogo, non che di compilere i dice ha me oceasione di spiccarmi ucrso l'altro capo dell'istesso banco, e perl'augustissimo spatio, che lo stesso dalla nuruglia disideua, di portarmi al luogo proprio del Ministro di V. Ser\*, e di trattar sobrimente lin 3º, persona con esso lui.

Finita poi la Capella, presa io pur subito la destra, et accompaguatosi da noi l'Imperatore alle sue stauze; il sodetto Duca, come uolando e senza meco usare atto alcuno, ne meno di buon costume, parti; nè mai più io lo uiddi.

Al Prencipe di Neuburgo 7) per due sorelle di Bauiera fratello germano dell'Imperatore, diedi il titolo non di Ser<sup>2</sup>\*, usuto seco dali Amb<sup>2</sup>. di Spagna, ma ad immitatione del Noutic, e con la douuta consideratione à publici riguardi, con quello d'Altezza, che mi fu da lui prontamente corrisposto con quello d'Eccelenza; non mai più usato dalla casa sua con Ministri di V. Ser<sup>2</sup>.

<sup>1)</sup> Herzog Eherhard III. von Würtemberg, geb. 1614. † 1674.

Philipp Wilhelm, Pfalzgraf v. Neuburg und später Kurfürst v. d. Pfalz, geb. 1613.
 1630, 2. Sept.

Del sodetto titolo d'Altezza honora l'Imperatore i soli Duchi non nati di Donue Austriache, e con quello di Ser<sup>a</sup>, scriue à tutte le Corone; onde parimente per questo rispetto, così mi parue di douer fare.

Venne anco il detto Principe egli il primo à mia usistatione, cer-ispondendo in ciò nelle parti della gentificare, e della pontulatià à tutti i uumeri del mio desiderio, e del douere; et così nella restitutione della usista, che io gli feci, incontrandoni à piedi delle scale, et accompagnandoni sino alla Carozza, fermandosi ilmo, chi partiji, la somma con tutte l'istesse formo, che cou precedente concerto erano state origina da me pratticate coll' Altezra sua.

Vsai ogni mio potere (salno però sempre il pieno della publica dignità, e decoro) per guadaguare il unataggio di poterni anco in loco 34 seco ridurre al trattamento medesimo, che ussua con lui il sodetto Ambr. di Spagua, al quale egli prostamente cedeua il luogo; pratticando io però seco nell'Anticiamere à questo fine con molta soautà, et innitarlo ancora più d'una uotta à riguardeuoli couniti coll'intermento d'attri Mintrisir di Corno; el de Conte di Taumesdorf; de grandi della Corte; e do primarij Viliciai dell' Imperatore.

Fol. S.

Ma cognosceudo esser nano ogai mio tentatino, e da buona parte assicurato di precedente Cousulta, e resolutione fattasi in contrario dalli zij Elettori, con qualche participatione aneora de medesiani Spagnoli (per lasciar tuttania in piedi in quella Corte protta per ogai accidente qualche materia di nuone alteractioni : e per farne di nuono partire occorreulto ad ogai loro beneplacito il Veneto Ambr'), presi un giorno espediente d'aprirmene liberamente col nedesimo Conte de Traumesdorf, tirandolo dolcemente nella confessione della pontualità del Signor Ressidente Ballarini, nel rappresentatosi da lui in queste materia à V. Ser<sup>3</sup>.

Cioè, ehe il Defonto, et il Regnante Imperatore le hauessero detto, che inuiando la Rep\*. nu snoordinario Amb\*, l'hauerebhero le Maestà loro trattato, e fatto trattare del pari con le altre Corone.

E modestamente soggiungendole, che per ciò, senza alcuna essitatione de mali incontri, io sosterei il posto Regio, douuto alla grandezza della Seer". Rep"., e così anco in quella Corte decretato col parere prudento dell'E. S., dalle sodette due Cesaree Maestà; con piena credenza, che douesse esser mantenuta la parola, e la fede, datasi à Prencipe il conditione, e di merito, e così bene uerso la di lei parFol. 5.

ticolar persona intentionato come della più affettuosa sincera ossernanza uerso la Maestà sua. Col qual unico ripiego felicemente poi mi riusel di ridurre ogui uno secondo l'oceasioni, benche con inaudita sofferenza, e longhezza ne suoi doueri. Et il sodetto Prencipe di Neuburgo in particolare, il quale nell'inginocchiarsi nelle processioni, en nelle chiese fuori di Palazzo, unanmente cercando di leuarmi il luogo, condusse le cose più oulet in termine di manifesta rottura; diurtita però sempre da Colleghi, e dallo stesso Conte di Traumesdorf; che uedendomi risolutissimo di auenturarmi più tosto ad ogui rischio, che di cedere, constrisse finalmenti el detto Prencipe à non più inginocchiarsi nel Bango delli Ambi", na metersi in disparte, come poi sempre fece, per fanco dell' Arciuco. 3 dell' Inneratos.

Come restò parimente con pieno publico decoro terminata altra notora nua pretessione; che nel Cortite dell' Inmeratore esser doucsse la sua Carozza, subito dietro à quella dell' Amb'. di Spagua accommodata. Da che succederono più notte de romori, et un giorno in particolare, che udendo li miel Coechieri da quelli del Preneipe (cosi g' uni, come gi' altri ben assistit) il loro posto preoccupato, doppo hauerli in usuo più d'una nolta ricercati à uloresi retirare, finalmente uenaero all' offese. Si che grauissimo tunulto subito ne nacque, con soltenatione delle quardire, e del Pollazzo tutto, e tanto accrechhe lo strepito, ch' arriuò tosto all' orecchie dell' Imperatore; dal quale chiamato il Conte, e dal Conte il Marcseialo, che ne auerti il Maggio d'humon del Proucipe, andato questo alla finestra, commandò à suoi Coechieri, che se n' andassero, come seguì, entrando li miei nel loro posto.

Da che poi, stante le mie uigorose, e ben ineuleate indoglianze; ch'i on on cro uenuto in quella Corte per far ogui otto giorni la guerra al Prencipe di Neuburgo coi miei gendi! huomeni, e coi miei staffieri, fù dalla Maestà sua con formale decreto terminato, che la Carozza d'esso Prencipe douesse in auuenire astuersi di più cutare in detto Cortile, con laucrie fatto assignare altro luogo nel Bastione.

Ma, (come che i stimoli, e le uessationi sue fossero dal principio sin al fine della dettà mia legatione quasi fatali) alcuni mesi doppo occupatosi parimente da lui nel salone, nel glà principiato camino di S. M. per andarsene alla Capella, il luogo douuto al Ministro di V. Ser<sup>a</sup>», pur di nnouo m'obligò ad operare in maniera, che unlse in fine à decidere initeramente la coutesa.

Fol. 6.

Non solo tiratomi io adietro trà l'Arciduca, e l'Imperatore, ma obligatolo ancora à tutte le porte, (che molte sono prima d'arriuare alla detta Capella) d'uscirne egli sempre il primo, onde conucenne far quello, che mai più gl' gra succedute. Cioè in uista di tutta la Corte cedere auco con la persona stessa positiuamente al Venteò Ministro tante uolte, quante furnon à punto le stesse Porte, con infinito suo ramarico, e mesa disseratione.

Nel qual incoutre, ben prometto à V. Serta, che concorsero accidenti tali, e furono così graudi l'alterationi, e coneitati il monimenti d'esso Principe, che non fù poco, ch' io ne sortissi del modo, c'hò predetto.

Si trattenne l'A. S. molti giorni ritirata seaza più useire, parlandosi liberamente per la Corte, che fosse risoluta di uolersi meco ben presto nuonamente cimentare, e redimersi à qualunque rischio dal passato disauantaggio. Ma frapostosi l'Arciduea, quietarono alquanto il suoi hollori; e furono poi anco piau piano frà di noi restituite, e rimesse le primiere confidenze.

Portatosi egli in fiue à licentiarsi da me nel suo partire per Ratisbona con termine di molta discrettione, et à ricercarmi di uoler rendere nel mio uicino ripatriare à V. Ser<sup>3</sup>... et à tutto questo Ecc<sup>2</sup>. Senato, le più certe proue di sua granda cossennana, e del S. Duca suo Padre ueros questa Ser<sup>38</sup>. Repri. Per la qualen massicurò, che se fosse continouata l'occasione de trauagli cel Turco, sarebbe stato pronto di spendere la sua uita; E soggiungendomi di uoler uenire un giorno à farsele ance seruitore di presenza. Non disaprouando in fine la mia costanza, et il uigore, con che haucuo i ossettenot le parti, che mi s'aspettauano; una che beu c'a necessario, che nella uicina Dieta si terminasse il luogo de Prencipi appresso l'Imperatore separato, et situtio (per cultare le condisioni), da quello degl' Ambasciatori ò che s'a astenessero i Prencipi di più interuenire, e seruire, alla M<sup>58</sup>, sua.

Col Duca di Lorena 1) non fii à me possibile d'aggiustare, il che auuenne parimente all'Amb'. di Spagna, non hauendo egli

Fol. 61.

Nikolaus Franz, Herzog v. Lolbringen, gew. Bischof v. Tool u. Cardinal. Sic. 1634. † 1670. 26. Jinner. Seines Oheims, Herzogs Beinrich v. Lothringen zweite Gremblin Negaretha, war eine Schwester der Kaiteria-Wilwe Elemonra.

Pol. 7.

Sostenessimo noi all'incontro, non solo di non uolerlo cedere in sua Casa, ma di pretenderlo dall' A. S. anco in luogo terzo, che perciò fuggì ella tutte l'occasioni di ritrouarsi con noi in alcun luogo da potersi eimentare. Ma tuttauia trattò sempre meco nell'Anticamere dell' Imperatore con tutta la possibile confidenza; et in fine nel ponto del mio partire, (hauendo inteso che mi ritrouassi in audienza perlicentiarmi dall'Imperatrice Vedona sua zia,) calò egli subito le scale de suoi appartamenti, che tiene nel Palazzo medesimo della detta Maestà, e si condusse nell' anticamere di lei; Que passò meco ufficio pienissimo con le più uiue espressioni di sua deuotione, et osseruanza uerso V. Serth., e tutta questa Serma. Repea., caldamente supplicandomi di uolergliela rappresentare, et assicurar l' E. E. V. che gli riuseirebbe sempre di somma gloria, et honore, il spendere in loro seruitio la uita di suo figliuolo 1), e la propria; non offerendo li stati per esserue spogliato. Ma ebe sperana ad ogni modo un giorno di poterli riacquistare, col mezo del loro potentissimo fauore; mentr'egli ben sapena. che, nè il Rè Cristianissimo, nè il S'. Cardinale di Rissegliù, si doleuano punto di lui, perche egli in effetto non li hancua mai offesi, e non doueua patire perciò la pena delle colpe del Duea suo fratello.

Col Preneipe Mattias di Toseana germano dell' Imperatore finalnente mi riuseì e ol mezo di D. Anibale Gonzaga fratello del Prencipe di Bozzolo amico commune. (che molti giorni con gran sinecrità, etaffetto usisi adoperò) di accordare gl'istessi trattamenti pari di parte, etaltra, pratticati pio in tutta pontualità.

Col Prencipe Tomaso di Sauoia hebbi per certo tempo qualche poca corrispondenza.

Fui toccato per nome di quell' Altezza s'hauessi accettato lettere sue: à che io risposi subito, che trouandomi figlio, e Ministro di Rept'. Ser". che tanto haueua operato iu scruitio di quella Caso, e che dalla medesima poi era stata così malamente ricambiata.....

Venne à me [doppo un mese il Marchese Aluernia con lettera d'esso Prencipe à me diretta, tutta scritta di sua mano, e da me inuiata in copia al passo à questo Ecc. Senato; sparsa de concetti

<sup>1)</sup> Ferdinand Philipp, geb. 1639, + 1639.

di tanta sua giustificatione, e prontezza, che non eredo, che tali siano stati più proferiti mai, nè meno fatti proferire da alcuno di quei Preneipi.

Secondai le di lui buone intentioni appresso l'Imperatore, perche la M. S. lor donasse la libertà di accordarsi con Madama sua coguata, ma fù troppo grande il contrasto, che io n'hebbi da Spagnoli.

Col Cardinal d'Arac y in Praga non potei apuatare, mentre, come uttimo arriuato, pretenulei il primo honore, non perche (hauendo io seruito il S'. Proc'. mio padre nella sua estraordinaria Ambasceria alla Corte di Roma) non sapessi l'uso in contrario de Cardinali, ma preche lo stesso fanore già era stato con soprabhoodanza di cortesia contribuito dall' Em<sup>a</sup>, sua anauti di me all' Amb<sup>a</sup>. di Spaguo, beneh' ella mi facesse assicurar, non asserui anulato per ocessione di usitarlo, ma per suo particular granissimo, et importantissimo negotio.

Bend uenuto il Cardinale qualche tempo doppo à Vienan passarono frà di noi tutte l'ordinarie corrispondenze, pertatori in particulare à ralegrarsi meco con sineera cordinità dell' aggiustamento con la Porta, nella qual uisita, e nell' ultima aucora, quando uenne à licentiarsi per tornare à Praga, uiumente mi assiemò sempera affettuosa, e costante la sua dispositione, e riuerenza uerso di V. Ser<sup>a</sup>., pregandomi di accertaria, che in ogni luogo, one egli mai si fosti si con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra contra contra contra con contra contra

Pereiò, che tocca ad altri Ambasciatori trouai, gionto in Corte, che il Conte Pensa 9) Amb'. del Rè di Danimarca non era stato à nisitare gl' Ecc. estraordinarij di V. Sers. pretendendo di uoler poi loro precedere in luogo neutro.

Io fundmente con le più adequate, e decorose maniere, lo ridussi à farmi chiedere audienza, et à uisitarmi. Furono trà di noi li trattamenti pari. Mi assicurò della propensione del suo ltè uerso la grandezza, e prudenza di eosi famosa Rep<sup>er</sup>., e del contento particolare con che la M<sup>2</sup>. Sur ricucura, et hauerebbe ricenuto sempre gli auusi della di lei essaltutione, e prospertità.

Fol. 7'.

Ernat Graf v. Harrach, Cardinal, Erzbischof zu Prag u. s. w., geb. 1598, † 1867, 25, Oct.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Christian Graf v. Penz, Gemahl einer natürlichen Tochter K. Christian IV. v. Dänemark (1634) und erster Graf v. Penz.

Fol. 8.

Fol. 8\*.

Coll'estraordinario di Polonia pienamente iom 'espressi nelle dimustrationi del rispetto, e della gratitudiue dei financi da me per l'amortiriceuti dal Rò suo Signore, portatoni in persona à complir sec il giorno sussegnente; hauchetatolto, regnatulo, e servitudo deelle mie carozze in ogni publica e primata sua fontione; per lo che mi si dichiarò, di uoler sempre uinere, e morire particolarissimo, et obligationi sissimo seruntere di questa Ser<sup>m</sup>, Rep<sup>m</sup>, cessilamo fina nulle stelle l'afetto, e la tenerezza, con che alla medesima ucaniuano branati prosperi. Celici tutti g'a unucimienti dalla sodelta Maesch, ineitne meno Venetiana, che Polona, et all' Ill<sup>m</sup>. Sig'. Gio: Thicpolo così uiuamente affettionata, quanto se le fosse proprio fratello.

Nè meno à questo Amb<sup>e</sup>, io non uolsi cedere il luogo, benche la maggiore parte sostenesse, esser materia decisa.

Procurai pero, che trattandosi di poche settimane, non fosse miutato alla Capella, et io d'altrocanto m'asteni d'intereunier con esso lui à certo hauchetto dell' Amb'. di Spagna, heache mi fagesse l'E. S. assicurare, di laucere in tal maniera aggiustate le possate, che nessuuo di noi hauer-ble saputo distinguere il lugo migliore.

Dal Marchese Gio: Sigismondo Gounaga Amb", estruordinario di Mantoua furono nel subito arrivo di lui publicate le sue pretensioni del titolo d' Ece",, e di uoler (come ultimo gionto) esser il 
primo usistato; onde per lo spatio di molti mesi non passò meco, elte 
per interposite persone, qualche seareo complimento. Di che però nou 
restai punto meranigitato, ben ricordandomi di lauer osseruato in 
Madrid 25 à 26 anni fà, altro Marchese della stessa easa, et Amb", 
del Duca Perdinando Cardinale (tutto che per le notorie cagioni 
molto obligato à questa Ser". Rep".) con altra simite, e forse maggiore prefensione coll' Ece". Gritti all' hora ordinario Amb". di 
V. Ser'.

Presi però l'espediente di seco tronarmi un giorno in certo giardino fuori di Città; oue con pieno decoro, et con tutta la possibile delicatezza, uiuamente lo confortai à rimonere la Sig.". Duchessa da così mal fondate pretensioni, impossibili da superare, e non da altri suggerite, che da malaffetti, per introdure delle diffidenze con dissuantaggio della Altezza sua.

Accettò l' Ambé. il consiglio, scriuendo alla Padrona, che libera gli ne transmise la facoltà; si che non ostante, ch' ei fosse l'ultimo arriuato, nenne egli il primo à uisitarmi, incontrato da me senza alcun preuio concerto al capo delle scale, accompagnato ai piedi delle medesime, senza meno portarmi alla Carozza, ano nebe uederlo partire; trattatolo con la destra, ma col solo titolo d'illustrissimo, et io da lui all'incontro corrisposo coll' Ece\*, leuato in sua Casa à piedi delle scale, et accompagnato sin à gl' ultimi confini dell' honore, e dei rispetto.

L'Ambasciatore estraordinario della Rep", di Genoua capitò in Corte con seguito di più di cento trenta persone, tra quali diuersi principali Caualieri, tutti con uaric superbissime liurce.

Questo Ministro subito arrinato mandò à trattar meco eol mezo .
dell' ordinario Ressidente, con una lunga serie di ragioni, tutte drizzate à uolermi persuadere à pari trattamenti con esso lui.

Meco capitò in fine quell' huomo arlente assai sino alle proteste, e dichiarationi, che il detto Amh", sarebbe stato il primo giorno festino à Capella, accompagnato ancor lui, cl assistito da soni gentil' huomeni, accenandomi in oltre non esser meno la preeminenza de lugghi totalmente chiara, se non in caso, che io hauessi nel resto acconsentito alla parità.

Fatta forza à me stesso, e caunado Theriaca dalla Vijera per diuertiro egui disconetio (che nella risolutione di quegli humori precipitosi, da me in altri tempi conosciuti nel grembo della loro medesima Patria, non sarebbe meno stato impossibile, che fosse succedulo) cel di lui mezo indussi l'Amil", à pretendere ono cel solo Ven". Ministro, che finalmente era l'ultimo delle Corone, ma ad affrontarsi cogl' altri Amb". principalii, per guadagnarii perche rotto il chiodo con essi, gl'altri u' andaunno in consequenza.

Bipiego, che appreso dal detto Ressidente, e da lui consigliato anco all'Amb\*\*, per molto più honorenole, et anantaggioso, tanto l'insuperbl, che comineiò egli subito à cezzare coll'Amb\*\*. di Spagna, facendogli sapere, come parimente fece anco al Nontio, che douendo csso uenir la Domenica à Capella, se non le uoleuano dare dell' Ece\*,, non gli hauessero à parlare, nè meno fermando loro la Carozza, quando li rincontraua per le stradde, e facendo con essi loro altre molte precipitose, et imprudenti tlimostrationi di dispreggio.

Col mezo delle quali in breuissimi giorni disordinò in maniera le cose suc, ehe gli fù fatto dire dall' Imperatore, che più non interuenisse alle Capelle, negatasegli qualunque sodisfattione, e fino lo Fol. 9

Fol. 9".

stesso presente nell'atto di sua partenza, seguita con detrattione uniuersale di tutta la Corte.

Et io di quel modo liberato di qualunque sinistro delle sodette sue periculose, e precipitose competenze.

Ben è uero, che aleuni mesi doppo la partenza di esso Ambridede fuora il sodetto Ressidente di Genona certa seritura, toeccante le ragioni della sua Rep". di poter preteudere con fondamento posto maggiore di quella di Venetia; Allegando in essa molte historie, e citanda aleuni indulti de passati Imperatori, e breni de Pontefici, de notabili prerogatiue, e preeminenze della detta sua Rep". sopra qualunque altro Prencipe d'Italia. Fertificando però le dette sue assertioni con infiniti mendacij, e con le più essose detrattoni altrui.

Della qual scrittura egli medesimo ne diede una copia per uno à tutti li Consiglieri di stato, Auliei, e del Reggimento, et à diuersi altri Signori principali della Corte, con speranza di poter di nuono trauiare i maneggi delli suoi auanzameuti.

Capitatomene l' auuiso, et hauutane alu uno di detti Consiglieri Aulici la stessa copia, datagti poco prima dal medesimo Ressidente: letta, ch' io l'hebbi et ben essaminate l'imposture, et impertinenze di essa; ne parendomi che si potesse dissimulare attione si temeraria, essandalosa, sparsa già, e publicata per tutta la Corte, presi espedicule di metter al douere con tutti i mezi da me stimati più unitdi, e conferenti, il sopradetto Ressidente; Onde confuso, et auuilito si chiuse in Casa, con pretesto d'iudispositione per lo spatio di due mesi incirca, non essendone mai più uscito, nè meno per andarsene alla messa.

Fattomi dire in fine per conseglio de suoi buoni amici col mezocled Ressidente di Modena Bolognesi, di dubhitare, ch' à me fosse stata data à mal fine altra scrittura melle mani, diuersa da quella da lui formata, mentre ei ben sapeua di non hauer in essa inscrito aleuna cosa preguluicila el decore della mia Patria; per lo che mi pregnan di fargliela uedere, come prontamente feci col mezo del sodetto Bolognesi. Al quale egii disse doppo laueria seorsa, non esser stata quella opera da lui fatta. Confessare giustissimo il mio sentimento, et impertinente l'auttore, che l'haueua composta, e che mi pregnan perelò uolermi contentare di questa sua dichiaratione, e di non le disdire più lungo tempa ha sia amicità, mentre egli non mi haueua offeso. Oud io al Bologuesi replicai restarare tutto coasolato, ma hen esser necessario, che Bi Granonese seriuesse di suo pugno lo stesso, che m'haneua fauorito di farmi dire cel sno mezo. Si che (hauendo firmato di sna mano sotto quella mediesima seriitura da lati data per l'aumati al audetto Consigliere Aulico, e chi no piri urueratissimamente transmisi auttentirea à V. Ser<sup>(3)</sup>.) esser quella ripiena d'errori, et impertinante l'autore, che l'haneua formata, anggiustai prontamente con esso lui frai più carriosi discoesi della Corte con intiera publica riputatione, tutte le passate displicenze.

Fal. 10.

Pretesero gil Ambi", degli Elettori, che il decreto promulgado da Ferdinando 2º:.. in Ratisboua, del douesti concedere in Alemagna il trattamento Regio agli Ambas", della Ser". Rep".; come fatto senza il consenso de uoti de loro Padroni, non douesse essere di aleun unlore, essendosi arrogato quella M". la decisione di materia, che à lei sola non competina. È tanto meno per il graue pregindicio, che din incuitu à deriurace alli Ministri de sodetti Elettori, che per l'antiche, e recenti costitutioni d'Imperio, doueuzno hauere immediatamente i primi tughti lospo le Cromer.

Cominciorono pero fin al principio della mia legatione à uolermi trauagliare, ma io à tre soli puuti mi restrinsi.

Il primo, Che l'Imperatore non haueus devertato altro posto alla Ser\*\*. Rep\*\*, che lo stesso, ch'ella godeus, così distinto da quello de medesimi Elettori nel merito altissimo di sua conditione, da tempo immemorabile in tutte le Corti de Prencipi di Christianità.

Il secondo, Che il detto decreto fi fatto dal sodetto Imperatori Ferdinando 2º. nella medesima bieta di Ratisbona, oue erano li sodetti Elettori, è con le proprie loro persone, è col mezo di Pienipotentiarij tutti presenti. Onde potenzano, e donenzano all'hora produre annali quella Maestà, quanto haccano in contrario, e non aspettare, che fossero di gila, com'erano, di parte, et altra, spiccate, et incaminato le mutte Ambi<sup>o</sup>.

E per terzo, Che quando due, ò tre anni sunnii fi dallo stesso Imperatore contro il Sacchetti Anh\*. del Gran Duea à fanor loro pronuntiato, per il che essi ne guadagnarono sopra di lui con altro simile decreto la precedenza, io non intesi dippoi, che gl' Elettori haucssero preteso, che quell' atto fosse inualido, nè per l'incompetenza del giudire, nè per diffetto d'autorità: E che perciò douessero

Fel. 10".

prima intentare l'annullatione, e retrattione del sodetto decreto precedente, e tagliato quello, aggrauarsi del fattosi dipoi.

Ricordando io nel resto hen spesso al Conte la parola sua, e la fede datasi à Y. Ser<sup>ia</sup>, da due Imperatori col mezo del Ballarino, et à me poi anco dalla stessa Ece<sup>1a</sup>, sua ratificata.

Sopra i quali ualidissimi fondamenti senza hadare à proteste, ò discorsi sempre uigerosamente sostenn il detto mio posto, non hauendo mai ardito quelli degl' Elettori, benche frequentemente capitassero alla Corte di comparire alla mensa dell' imperatore, ò nel corteggio di lui.

Ben è uero, che giunta S. M°. à Praga spedirono quattro di essi Prencipi Elettori gl'Amb°. Ioro à farle omaggio, non come Imperatore ma come Rè, d'alcuni feudi, goduti da essi di ragione di quel Regno, e che alcuni di essi nella lontananza mia hebbero in Capella dietro all'Ambasciatore di Spagua, i loro luoghi. Ma perentuomene l'auuiso, e da Venetia la commissione, mossi per quella uolta con estraordinaria diligenza il mio camino, et ini subito giunto, ripresi con attuale assistenza ad orgi publica fintione, il mio posto consueto, nè più bastò l'amino ad alcuno di essi à capitarui essortato ancora da me il Maresciale di Corte, di non douere la loro più fare i solti inuiti, se non per altro, almeno per diuertire i rumori.

Anzi, che tornato à Viena l'Imperatore, più non si uidde meno ni quella Corte aleum Ministro di detti Prencipi Elettori con titolo d'Ambi", ma bensì di semplici loro agenti, tutto che fossero principalisami soggetti, e tal uolta li medesimi statiui per l'auanti Ambi".

Li quali pratticarono di poi sempre senza alcuna pretensione, ò
1.1. sassiego nella meschia di tutti gl'altri, Onde con più d'uno di
essi, et in particolare con quello di Bauiera, tutto che ci fosse il di
lui prime Consigliere, et altre uolte Amb\*, hebbi anchi io alcuna
uolta il commodo di compire, senza perio darle titolo alcuna

Restami in fine à dir alcuna cosa anco del Marchese Capponi ordinario Amb", del Gran Duez; latorno alle di cui pretensioni, hauend' io scritto il passato anno à quest Ece". Senato frà molte lettere mic, due in particolare copiosissime; L'una de 29. Ottr., e Taltra de 12 Novi. susseguente, solo ritocchevò di presente i punti pià essentiali del seguito, anco per lume del presente nouello Ece". Consigito di 40. Pretese il detto Amb". non solo l'honore delle prima uisita, ma anco riceuendo da Castagueda l'Ill"-, di uolere, ch'io giù dassi dell' Eec. Dichiarandosi con ogu'uno, ch'e i tratterebbe, e nel titolo, et in ogu altra cosa il Ministro di Venetia, com'egli fosse stato tratto da lui.

A necessaria preventione de mali incontri feci opportunamente il mio soltio ricoreo al Conte di Traumesdorf, il quale volendo scansare il colpo, mi rispose, non poter commandare l' Imperatore à Ministro de Preneipe libero, e sourano, come era quello del Gran Duca, non compreso nella promessa fatta da Cesare, e seritta à V. Ser<sup>A</sup>. dal Ressidente Ballarino; solo ristretta ai sottoposti feudatarij, e Vassalli.

Aggionse il saluto cel Capello poter essere il proprio ripiego, e temperamento, prattieatosi anco al di d'hoggi in Roma trà Ministri di V. Ser<sup>4</sup>., e quelli dello stesso Prencipe, et in ogn' altra Corte per il passato trà Veneti Amb<sup>4</sup>., e quelli della stessa Cesarea M<sup>4</sup>. Sua.

Partito non approunte da me, mentre il Fiorentino si dichiaraus di pretendere, che così bene il reciproco silentio douesse trà di noi formare la parità, come un titolo stesso, et un trattamento conforme; e meutre volendo lui trattar differentemente dagi' altri Ambl', di Corona, nenius senz' altro à metter in dubbio la mia uguaglianza con essi loro, et à mortalmente ferire col posto tutte le preeminenze antiche, e moderne della stessa Ser". Rep".

Fol. tt.

Mille ragioni dal sodetto Conte à fanore del Gran Duea mi furono portate, da me coll'esseaza de fatti, et altre proprie maniere, risolute, come si può uedere dalle sopranominate lettere mie, si che col pretesto, che sopra qualche mezo termine s'andasse negotiando, feci tener chiuse al sodetto Amb<sup>a</sup>. per lo spatio in circa d'altri quattro messi la Capelle.

Alla quale però contro l'ordine de concerti, resò alla fine egli un giorno introdotto improvisamente, senz'esserue io stato dal Conte preauertito. Benche nell'andare à Palazzo, et egli nell'usceine la stessa matina ci fossimo insisteme rincontrati, fermati i Cocchi, e di uarie ecorcense buona pezza ragionato.

A cosi grau nouità diedero, non hà dubbio, occasione i molti disgusti riceuutisi in quella congiontura fatale l'un sotto l'altro da questa parte; ma niente meno la sicurezza, che stante le seconde commissioni inniatemi da V. Ser<sup>a</sup>. (ben presto da Cesarci, e da Fiorentini subodorate) io non potessi rompere, nè in conseguenza accadere scandalo alcuno.

Sostenii 'incentro ia Capella con pieuo decoro, e col proporticanto uigore al mantenimento della publica Nº. Ben assistito dal Cardinale, dalii doi Nontij del Pontifice, e da Castagneda, che con la più conspieua dimostratione di loro rispetto tuerso V. Ser<sup>2</sup>., mai non guardorono il Fiorentino, e non meno fanorito da Prencipi, et altri SSº. presenti, che in Chiesa, e nell'Anticamera dell' Imperatore, tutti sfuggendolo, come fosse un appestato, finalmente lo constrinsero à partir egli solo auanti i' hora, e senza meno attender l' usetia per il pranso della M². Sus, tutto doglioso, e pentito d'esser iui in quella matina espitato.

Fol. 12.

Al Conte poi feci io ben noto con i più nisibili contrasegni il mio giuttissimo sentimento, il quale doppo una ben lunga sofferenza operai di maniera, che gionse anco all'orecchie dell'Imperatore. Onde ameune, che il sodetto Conte, meco tentata in una con molti altrimezi la reconcitatione, chiestami un giorno l'audicuza si risoluv di portarsi egli stesso al mio allogiamento, one doppo molti concetti di stima della Ser<sup>12</sup>. Rep<sup>22</sup>, e d'honore di mia persona, entrò poi nelle piò piene giustificationi di se medesimo. Di non hauer fatto ininitare in quel giorno alla Capella l'Ambr<sup>2</sup>, del Gran Duca, nò meno saputo, che ui douesse capitares, giurandomelo, et assicurandomelo in parola. e fode d'Canalires, o dire infutiti altri particulari, che qui trabascio di redire.

Sodisfatione, che parue à me così piena, c così abbondante per esser un tanto S"., solo padrone del cuore di S. M". et unico direttore di tutti li negotij, quasi martellato, e geloso della publica gratia, neunto à giustificarsi, et à mettersi, come à discrettione nella Casa stessa di V. Ser"., che non solo mi obligò à seco restituire, come feci, le confideuze, ma tanto l'accrebbi, che doppo molti ra sastil, datimisi in una odli E. S. per famni piegare con infinite allegationi à fauore di quell' Alt". da me sempre ne' suoi urri termini resolute, e confutate, non sapeudo, come più negarni gli effetti di sua giustitia, furono in fine al riucrendissimo Ministro di V. Sre"., e delle SS". V". Ill". et Ece", tutte le più piene sodisfationi decretate.

Non solo coll'essersi dati gl'ordini al Maresciale di Corte, e da quello à tutti i forieri dell'Imperatore, di più non inuitare il Fiorentino alle Capelle, nua con hauer à lui detto alcuni giorni doppo di bocca propria lo stesso Coute, meutre ne lo uidde senza alcun inuito capitato: Dienni V. S. Ill"-, come si trosa qui? Jo I'ausios, che l'Imperatore commanda, ch' ella più non u' interuenga, che in quelli soli giorni, che ui sara formalmente inuitats. Con che l'Amb". all'indiatato, e pieno di rossore conuenne scusarsi, e promettere c' hauerebhe obbedito, come pur nel dipoi pontualmente osseruò, et esseruò.

Dettosegi poi in fine apertamente, benche con le lagrime negli occhi, staute i meriti grandi di quella Casa cel defonto, e presente Imperatore, Che à Cesare toccaus fare la dichiaratione di Rè, e che hauendo la M. S. dichiaratta la Ser<sup>m</sup>. Rep<sup>n</sup>. esser tale, douesse scriucre al Padrone per l'ordine di trattare con l'Ecc.<sup>n</sup>., el esser trattato con l'Ill.<sup>m</sup>., o con il lei dal Veneto Ministro, Che per conucenti riguardi seco non poteun aggiustarsi nel taccre, ouvero di richiamare la sua persona, et inuiner in luogo suo à discrimento di simili competenze, quache soggetto Ecclesiastico.

Sopra di che uennero per Corriere audante, e uenente anco le risposte di quel Prencipe, che l'Amb". douesse subito partire, come segui.

E cosi restò parimente terminato senza scandalo, o alcuna rottura formale, ma bensi con sofferenza, e con flemma da non ridire, anco quel granissimo, et importantissimo negotio.

Nel quale ben possono credere l'E. E. Vostre tutto il possiblic impiego del nui oppassionalo, e sempre applicatissimo suimo mentre in chiaramente comprendeno, che dall'essito, ò buono ò rattino di esso, intieramente dipendena, ò il discapito maggiore, ò il così necessario sostenimento dei dritti di questa Ser<sup>\*\*</sup>. Rep<sup>\*\*</sup>. I quali furono dalla medesima in primo luogo, con si abbondante dimostratione della publica gratia, alla mia diligenza, e feder arecommandati.

Nel qual affare principalmente tenni ne miei andamenti così dritta la mira, che nelle proprie maniere reparai ancora alli molti disconci, che sicuramente mi surrebbero accaduti aci uarij firequenti incontri seguiti frà di noi. Mentre non potensi il Fiorentino sofferire, d'esce in Corte tanto obligata, et amica di sue Padrone, e fin alli brea da perdecessori suoi così quietamente goduta, ad instanza di nouello Veneto Amb<sup>2</sup>, cestretto, ò à seco parlar con discapito, e rontra sua uogita, ò à douer partire. Fol. 13.

Fol. 13\*.

E per non lasciar finalmente indietro cosa ueruna, feci poi con i mezi proprij anco al medesimo Gran Duca peruenire in sostanza, intorno al disconcio sopradetto, le publiche ragioni.

Onde se restarono leuste, ò almeno interrotte per gran tempo quelle uccehie strettissime confidenze della Casa Medici, con quella dell'Imperatore (il che non sarà di sicuro, col tempo del tutto infruttusos à gl' interessi di questa Prouincia) Non appare almeno nel resto alcun contrasegno di disgusto formale di quel Prencipe uerso questa Ser\*. Rep\*. Datesi anzi sempre le più cortesi risposta len mie lettere dal Prencipe Matthias, e hramatasi anche in Venetia dall' A. S. la compagnia, et assistenza di Antonio mio figliuoto, nel uedere il Tesoro, le sale, le caccie, et altre simili riereationi; oltre il preuio compilimento passato à Caso frà di noi nella Chiesa del Carmine, in atto della più confidente seambicuole contentezza nel riuedereti.

Questo Ser\*\*. Prencipe, Ill\*\*. et Ece\*\*. SS\*., è in sostanza quello, ch' io hò operato in obbedienza de loro da me sempre riueritissimi commandi, così nel redimere, come nel ben fondare la detta Ambasceria.

In che quando io habbia loccato ii seguo della publica sodisfattione hencilico la bontà, e la misericordia del Sigr. Dio, che s' è degnato prestarni le sue henigue assistenze, e quando no, supplico la elemenza della Patria à gradir al meno la diuotione, e il buon uolere d'un cuore zelante, e d'un'anima incatenata, fedele, e ossementissima.

Di quà farò io passaggio agl' altri principali negotij passatini per mano. Cioè ad alcuni per semplice lume dell' inclinationi più uere di quella parte uerso questo Ser\*\*. Dominio; et ad altri, acciò non haucado io haunto al mio partire di là successore, à rhi darne l'informatione ò raccommandarne la prefittione, sappiano almeno l' E. E. V\*. lo stato uero, nel quale io gli lasciai.

E possino seiegliere all'arriuo dell' Ece<sup>no</sup>. Giustiniano, quelli, che, come più essentiali alla di lui singolarissima nirtà, doneranno essere della sapienza publica raecommandati.

In che trouerà, non hà dubbio, l' E. S. tanto maggior facilità, quanto che oltre la propria sua inuechiata esperienza in simili maneggi, è anco da gran tempo in Alemagna il nome, et il merito suo accettissimo et molto grato, Non solo per i tanti altri notorij

Fol. 14.

riguardi, ma per esser egli stato nella Corte di Madrid, potissimo istromento della restitutione, e rimessa della sodetta reciproca, e per il commun bene tanto utile Ambasceria.

Dirò dunque in primo luogo alcuna cosa del passato accidente di Costantinopoli nell'intiero corso del quale io deuo confessare à V. Serta. c' habbia la Ma. Sua dimostrata una grande sincerità, così nel riceuer con segni d'una particolare consolatione l'auuiso da me portatoli à Praga, del buon successo dell' Armata contro le Barbaresche, come nel comunicarmi ella stessa con altretanto dispiacere poco dopoi l'arresto dell' Ecc. Bailo, peruenutoli con espresso Corriere: et in fine anco la sua liberatione, et aggiustamento con le magior commendationi al ualore insigne, et al merito di quel ben degno prestantissimo Senatore.

Aggiongerò in oltre hauer ella contribuito etiandio tutto il pieno de suoi uffici à uantaggio de publici interessi con il Caimecan d' all' bora, col mezo del suo Ressidente, et in Viena stessa appresso à quel Cappigi, iui spedito dal morto Gran Sgra., col pretesto di dar parte di suo felice successo nell' impresa di Babilonia. Ma per sottrahere in effetto il uero stato dell'Imperio, e la sincerità delle corrispondenze di Cesare con questo Ser". Dominio, in che certo non si mancò di farlo imprimere à misura del bisogno.

Concluderò non saper io d'hauer mai la medesima Maestà in cosi grane publica occorrenza ricercata d'aleun fauore, d'ispeditione di Corrieri à Costantinopoli col suo proprio denaro, e ricapito delle publiche sotto coperta del suo Ressidente, con qualche pericolo del medesimo, e di mandare li miei pacchetti cogl' Imperiali suoi passaporti per maggior sicurezza del camino, et i dupplicati in un tempo stesso per diuerse uie, è pure di concedermi la libera communicatione d'auuisi, e di lettere col Palatino d'Ongheria; e di dare tal uolta à Turchi ne' confini qualche gelosia, con unire, così in Croatia, come uerso Giauarino quelle militie sotto i loro Generali, et altre cose simili. ch'io non habbia sempre rincontrato in tutto, la maggior prontezza, e facilità, non già di semplici parole, ma d'effetti ben uiui, corrispondenti al bisogno, et alle publiche intentioni.

Snedì la detta Maestà con quell' occasione al Persiano un frate di S. Francesco con lettere à lui dirette, per tenerlo rincorrato con la speranza di uicina diuersione, e per la sua particolar persona con buoni ricapiti di denaro. Mi fece in fine tenere ogni settimana i raguagli

Fol. 14".

di quelle parti, e godere tant' oltre gli honori di sua benignità, e confidenza, che fino nel cauarsi le ziffre di Constantinopoli più sulte di da essa commandato il Signore d'Aschier s' quella funtione deputato, di douerne fare in un istesso tempo due copie, una per lei medesima, e l'altra per il Ministro di V. Ser"., acciò, ch' io potessi hauerlo in tempo opportuno da spedirle à Venetia e on i mie dispacet.

Al che tutto s' aggiunge la non meno importante, e fauorabile deliberatione fattasi da lei in quella congiontura nell' affare de Seguani, del quale mi trouo pur obligato di dire alcuna cosa à V. Ser'a.

Per l'uscita loro frequente da Segna, e per i grati danni, che utto il giorno inferiuano à Turchi, che ricorrendo à Costantiappoli poteuano con le loro indolenze attrahere sopra della Republica stessa de molti trauagli, io passai con la M. S. di publico ordine reiterati, e pressanti li miei uffici, istando con tutta premura per la restitutione delle perde, e gastigo de deliquenti. Ma non mi fi possibile mai di apuntare aleun fauorabile decreto per la causa delle contrarie informationi, tre, e quattro uolte inuiste dal Regimento di Gratz al Consiglio secreto di S. M., in obbedienza, e risposta d'altretante sue Cesaree commissioni.

Allegandosi in esso, cle li Capitulati obligauano Uscochi mal Fol. 15. uiueuti di non uscire à danneggiare la nauigatione, et il comercio, ma non impediuano già à sudditi Cesarel, di portarsi con le loro Barche da luogo à luogo à gastigare, e reprimere i Turchi usurpatori de loro terroni.

> Non sbarcarsi da Seguani în paese Turchesco, ma nella Croatia Imperiale per seceizaruli, uno pleudosi in Italiuce tanto necessaria ualere della uia di terra troppo lunga, e malageuole, e però douersi anzi continoura nel più crudele gastigo de' sodietti Pastori Turchi, non che retirarsi dalla deprediatione de loro animali. Oure redere con pericolo delle fortezze medesime à così lungo tratto di paese, benche di propria, et indubitata sua Imperiale giuriditione.

> Parimente streptial della grandezza di quelle Barche maggiore del concertato, fabricate non per negotio, ma per corssegiare, una mente premendo, che fossero abbruggiate. Ma anco sopra di ciò diede le sue risposte sempre contrarie il sodetto Regimento di Gratz, da me à suo tempo diffusamente rappresentate.

> Onde non poterono hauer mai luogo, benche più uolte portate da me, et con tutto il possibile uigore le nalidissime publiche ragioni.

Ma intesasi poi da S. M. la prigionia dell' Ecemo. Bailo, e l'appassionato feruore, con cui le furono da me rinouate le istanze per l'osseruanza delle conuentioni, e ben considerati i pericoli di attrabere nel medesimo Golfo, e sopra li stati della Ser\*\*. Rep\*a. qualche grauissimo rumore; all' hora si, più assai à diuertimento de trauagfi à V. Sera., che per gran caso, che si facesse di qualunque altra mia ragione, scrisse la M. S. al sodetto Regimento di Gratz, et anco Fol. 15". alli stessi Capitani di Fiume, e di Segna con le più resolute comminationi di sua disgratia, di privatione delle cariche, e della vita medesima, che più non ardissero portarsi (durante quelle pendenze di V. Serta, con la Porta) di qualunque modo, nè con qual si uoglia pretesto per la uia di di Mare à danno de Turchi, benche si tratasse anco disauantaggiare con la sofferenza notabilmente le sue cose proprie. Et che immautinente tirrar doucssero in terra (come fù anco subito esseguito) tutte le barche, eccedenti una tal moderata grandezza; lasciando solo in acqua quei corpi soliti à nauigare per pura occasione di negotio.

Testimonio, à creder mio, d'assai huona uolontà uerso gl'interessi di questo Ser<sup>an</sup>. Dominio; poiche hauerebhe ella conuentuo operare d'altra maniera, se hauesse goduto di uedere in tranggli V. Ser<sup>a</sup>. Il che forse à qualche d'un altro per le occasioni d'Italia non sarebbe stato molto diseavo.

Passerò siggillando li due affari sodetti di Costantinopoli e de Segnani agl' altri di non piciola importanza.

Mandarono i Fiumesani, et i Triestini à Viena un tal Amb-Ceolini con mille fantastiche repositioni, tutte tendenti ai pregiudicij, e suantaggi maggiori de sudditi Veneti. Ma però hauend' io trounto la materia assai ben disposta per i unlorosi uffici, che contro di lui erano stati passati per l'auanti dal Ressidente Ballarino, non mi fi molto difficile di fario partire in fine discreditato, e senza alcun frutto de suoi negotiati.

Presentarono d'altro canto li Goritiani sempre insidiosi certa supplica à S. M., di poter riscuotree nella Pontieba Imperiale altro datio di cinque reali per ogni botte di uino, ch'iui fosse entrata de ragione de sudditi Veneti, cohonestando l'istanza coll' impossibilità di pagare altrimente il grosso debito del loro Commune colla Camera Imperiale, che sempre crescendo, e moltiplicando del pari con la loro pouerta, uenima anco à rendersò corad in altri assessibilie.

Fol. 16.

Fi da me subito il detto loro indebito tentatino penetrato, e fatto constare opportunamente all' Imperatore, che si miraus dalli medesimi, non à difficultare, mà à rendere impossibile à fatto, con si eccessito grauame qualunque introdutitone de uini da questo stato nel paese Areiducale, in concervenza di quelli di Goritia poco, ò nulla aggrausti, che rimanendo soli, hauerebbero poi li detti Goritian uotuto uendere à prezzo triplicato, con danno tanto maggiore de sudditi Austriaci, quant'oltre l'essorbitante augumento de prezzi ne haurebbero patito ancera una grandissima penurii».

Furono perciò quei interuenienti doppo molte contese dalle dette loro supplicationi licentiati. Non ostante le risposte à fauor loro di quel Regimento, che haueu fatto nascere certo decreto de passati Imperatori, che non potessero essere introdotti, ò uenduti uini forestieri, se prima non fossero stati essitati li sodetti di Goritia

À che io contraposi, che non hauendo men' essi altra stradda da Carri con botti per Alemagua, che a stessa di Venone, c di Ponticha, anco la Ser". Rep". hauerechbe caricato in quel passaggio di nuono datio, e si grande li uini di Goritia, che non sarchbe meno tornato più à loro il conto di portaruene; si che essi subito ammutirono, e non senpo, che altro ne fosse narlato divo.

Fol. 16v.

Nella materia de Confini furono eletti di parte, ed altra li Commissarij, e fù esteso dall' Imperatore il suo sindicato. Il quale, come troppo generica, e non esprimente i punti particolari in dubbio uertenti, che da detti l'omnissarij sopra il luogo ridotti, si doucuano diffinire, fia poi da me di publico ordine restituto per la riforma à S. Mº. Che subito commisc al Cancelliere Bricekelmaer, che datane egli parte all' interessato Vescouo di Bamberga, lo douesse à mio piacimento regolare.

Il che douerà esser fatto non solo nel merito sodetto, ma anco nei trattamenti dei titoli di V. Ser"., che nella prima catesa osserusi molto corti, e niente conformi al decoro, et al posto della Ser". Rep". trattata per l'adietro, come giù serissi, così nelle paci di Vormatia, di Bologna, e di Madrid, come nelle tregue di Brusselles, e di Angusta, nella sentenza di Trento, e nel medesimo trattato di Vicna molto più auntaggiossamente.

Ma essendo qui poi seguite diucrse alterationi nella sodetta già fatta Elettione de Commissarij, restò anco da quel canto con la par-

Fol. 17.

tenza dell' Imperatore per Ratisbona sospeso tutto quell' affare. Onde sarà parte della publica prudenza il rauuiuarlo in tempo opportuno, non solo per la quiete de sudditi confinanti, ma à divertimento ancora di quei rumori, che ben graui potrebbero facilmente deriuare dalle frequenti offese, che uicendeuolmente s'inferiscono gl' uni cogl' altri, con graue pericolo d'impegnarui poi un giorno anco gl'istessi Prencipi Padroni.

Nelle cose d'Aquileia già scrissi à V. Ser"., che per remediare à certo trapasso fattosi dal regnante Imperatore à priuata richiesta nella mutatione del gouerno per mancamento d'informationi nel subingresso alla carica già tenuta da Verdembergh del nuouo Cancelliere Bricckelmaer, fosse stato tacitamente commandato di registrare certa nota ne' publici libri di Gratz, che l'errore della lettera di raccommandatione scrittasi da Sua Maestà sotto il di . . . . . al Patriarca d'Aquileia fosse stato fatto da nouelli Ministri per inauertenza. Con dichiaratione, che non potesse apportare in qual si uoglia tempo mai alcuno immaginabile pregiudicio.

E subito commandatosi à Mons'. Vacani Archidiacono pessimo consultore, e malamente intentionato uerso questa Serma. Repea, di non regolarsi più in conto alcuno cogl'ordini del sudetto Patriarca. ma con i soli, che gli fossero uenuti di Corte. Et ei cosi rispose, e promise di douer fare.

Intorno à quest' importantissimo negotio mi fece dire dal suo Segrio, Tinti il Nontio Baglioni, che norebbero gl'Imperiali, così istigati dal sodetto Archidiacono Vacani, spuntar in ogni modo con Roma quel Vicario Patriarcale, ma che la Sa, sua non glielo concederebbe mai. E che anzi, se la Repa. in così propria congiontura de trauagli di Casa d'Austria, non coglicua con suoi uffici l'opportunità de uantaggi del medesimo Patriarcato, non sapcua uedere, come in questa materia più se fosse potuto fare cosa alcuna di buono. E che per ciò anco la Santh. sua essibiua tutto il pieno della sua opera per scruitio del S'. Dio, e per sollieuo di quelle anime abbandonate, che uiuenano, come fuori del grembo della Chiesa, senza altro culto de Religione, e di Dio, che quello, che lor ueniua soggerito da Parocchi seandalosi concubinarii, et alcuno d'essi ad uso di Trausiluania maritato. Onde fosse molto necessaria la uisita del Prelato, ò Fol. 17. d'altro suo Rappresentante e che sarebbe stata sempre pronta la Santità Sua di scriuerne un brene esortatorio all' Imperatore per spun-

tare almeno il primo passo, ehe uada il Partriarca in Aquileia, e ehe di là spedisea uisitatori nella Prouineia.

Anzi che con poco dissimili concetti mi parib poi ancora qui in Venti in uiu confidente lo stesso Conte di Rabbata, quando tornato, chi io fui di Germania, si porto egli à mia usistitione aggiongeudomi però, che molto gli rincresseua di non sapere come ne potesse introdurera almeno le prime prattiche.

Nè uoglio tacere ch' essend' io stato in Germania da un certo Prete Rossini Capellano dell' Imperatiree Eleonora, supplicato per ma lettera di racommandatione al detto Monsignor Patriarea per occasione d'un Canonicato, che uneò in quella Cattedrale, trousi hene de consigliarlo d' impetrarue anco un' altra dalla sodetta Imperatiree sua Padrona. La quale hauend' egli ottenuta, io subito mandiai a sodetto Mons'. Patriarea aceiò apparisca in ogni tempo, che ance doppo la sodetta unda registrata in quegl' archiui d'ordine dell' imperatore, altra lettera simile sia stata pur seritta di nuono, e molto dipoi dalla detta imperatirice, che tiene anch' essa, come Padrona di qualche stato una propria Cancellerira.

Intorno à Vescouati di Bossina, ed Ongheria affare di grandissimo momento, così ben in Roma penetrato, e rileuato dall' Ece\*\*. S'. Proc. Amb'. Nani, come se fosse stato presente ai diuersi consigli secreti, fattisi nella Città di Viena in quella stimatissima materia, non ardirò di replicara eleuna cosa, mentre porta i questo Ece\*\*. Senato con miei ultimi dispacci tutto il pieno, e l' intiero della medesima.

Nel particolare de santi luoghi, eosi commandato dall' E. E. V.". affettuosamente ricercai sua Mª di uolere con esse concorrere oni suoi autoruolui filici, à unataggio della fede, et à fauore d'opera, che non poteua riuseire, che gratissima al Sig. Dio. In ehe mostrò ella una prontezza senza pari, cortesemente rispondendomi, che se heen one ra mai solita di seriuere al Gran Turco, ehe nelle sole occasioni d'espedirui internuncij, ouero Amb", ad ogni modo uoleua ben farlo in simile occorrenza, e così fece anco subito esseguire.

Nell'affare della Posta ben sanno l'EE\*. VV., che fù dal Defonto imperatore già donata quella cariea al Rossi all'hora suo Ressidente, à cui non fu permesso dalla Ser<sup>h</sup>. V<sup>n</sup>. di poterfa essercitare, onde ne fece egli uendita à utta à Claudio Piati, ch' n' otteune, come

Fol. 18.

cessionario del Rossi patente dal sodetto Imperatore, e poi anco da questo Ecc. Senato la facoltà di poteria per se, e suoi figliuoli liberamente essercitare.

Morto il Rossi fi da Cesare inuestito il mercante Benedetto Giouanelli, al nome del quale hanne continouato sempre ad essere i pieghi, che da Viena uengono à Venetia, inuinti, et adrizzati. Ma qui continouarono poi li sodetti Piati in uirtà del decreto del Senato oppradetto ad essercitarla un gran petzo, come semplici fattori del Baren di Par Magistro Generale delle poste dell'Imperatore con certa anusa recognitione, e poi con tutti gl' utili della medesima, da essi comprati dal detto Barone per qualche anno.

Più nolte fà nel mio tempo mossa quest' acqua, ma da me sempre nella sua prima calma ritoranta. Cen auuertire il sodetto fiouanelli suddito, e molto ricco di Gandino, che di qualunque amarezza do Prencipi, lui solo ne haueretho rileuato il celpo, ammoentodo di douer in ogni caso uenire à Venetia à trattare (se pur a haueua) le sue pretensioni. Ond'egli, si mostrò sempre prosto à patientare, e la Seri". V. à rimaner libera in tanto da quella continous uessatione.

Ni ridurrò al particolare importante scabressismo de sati di Nuggia, ed Copolistria, de quali uinen malitiosamente impedito da Triestini la libertà del Comercio nel paese Arciducale. Per il che sono tante solte comparsì Amb', e Ministri de quelle seonosolatissime Città nell'Ecce". Cellegio per supplicare il solliene di quel nauso ingiustissimo datio, essatto con tanta impietà da sudditi del Cragno, e con tanta disugnagianza da sodditi Veneti à Triestini.

In ordine di che tante commissioni mi sono ueunte da questa, parte con mio ressore, quanto sono stati frequenție, calificiti lui micricorsi à S. M. Che data fiuslmente un giorno nell' impatienza, usch nel farmene la risposta à parelle del sentimente, e seggeno maggiore contro i Ministri del suo Regimente, e Camera di Gratz, che tanto le differiunno le già ordinate risposte. Commandando al Signor di Traucadori, et al Diricchelmener, di spedir sublito un Corriero con ordine di non torsare senza di esse. Le quali in fine arrisute diedero materia de molti congressi già rappresentati, e che furono da me tenuti non solo col medesimo Conte, ma ancora col detto Cancelliere.

Dall'animo del quale ostinatissimo, non fù possibile mai di rimouere l'impressioni fatteui per l'auanti da detti Consiglieri di Gratz; Fol. 18t.

Fol. 19.

che i Capitolati non facessero l'effetto d'obligare, come ueramente obligano, l'uno, e l'altro de Prencipi, di non potere accrescere nel suo stato li Datij à quei confini, et impedire con simili augumenti la libertà de mutui comercii.

Sostenendo però lui, che in conformità di ciò hauesse anco la stessa Ser". Rep". alterati, diminuiti, accresciuti il proprij, senza riguardo alcuno de uicini à sua piena sodisfatione, prendendo i sali in se stessa à prezzi ullissimi, e uendendogli à gl'Arcidicacii à ceuto uotte maggieri, senza che mai l'Imperatore se ne fosse dobuto, essendo ogn' uno nella propria Casa moderatore, et arbitro de proprij interessi.

Alle quali, et à molte altre improprietà, tutto ciò, ch'io dissi nel risoluerlo, troppo lungo sarei, se uolessi qui ridire.

Hor dunque tornate le risposte sopradette, mi condussi di nuouo all'Imperatore, il quale cortesemente, e patientemente udite ben credo, che fosse la centesima uolta, le publiche ragioni à questo solo punto finalmente si restrinse dicendomi:

Nò Sig', Amb". doueme connenire nel fatto. Lei carica la mano sopra il danno graue, che da questa nuous impositione riceuone i Datij, et i sudditi della Rep"., et i miei Ministri all'incontro asseriscono, che tutto il gramome niene è acate sopra li miei soli sudditi, come quelli, che comprano il sale, pagano il primo prezzo di esso, la spesa della conolotta, il datio necebilo, e tutto il nuoue nuoroa. Onde i sudditi Veneti, che altro non possono pretendere, che il solo prezzo del loro sale, non sia uero, che uengano à risentirme alcun imaginabile gramune. En mi sasteurano poli il detti miei Ministri, che, quando io leuassi, quest' impositione, sarchhero costretti quei popoli, et habitanti à fuggire in pasee Turchesco.

À che io feci riuerente risposta. Consister il danno de sudditi, et in consequenza de datij di V. Ser<sup>3</sup>. nella disuguaglianza dell'impositione, e nella maggior distauza de luoghi, con maggior impiego di tempo, e di denaro nelle condotte.

Poiche essendo Trieste al Craguo più uicino di molte miglia, che Muggia ouer Capo d'Istria, e non essendo aggraunti i sali di Trieste del nuouo datio, che per un 3°. di quello, cli erano aggraunti sudditi della Ser". Rep". non trouandosi suddito Arciducale cosi semplice, che uolesse pagare una stessa misura di sale della medesima honta per gratia d'essempio, quattro tallari à conduttori Veneti, mentre egli potesse comprario da Triestini per due, eadeua la conseguenza d'una totale esclusione de nostri, et un' obliqua interruttione di quel comercio, e he pur douena esser libero per ogui rispetto di buon uicinato, e mutua corrispondenza. Ma molto più per l'obligo di tante chiarissime conuentioni, à quali non si poteua, ne' dueusa in moda aleuna decroarda.

Fol. 19\*.

À questo la M. S. replieò. Non esser così abbondanti i sali de Triestini, che potessero di gran lunga supplire al bisogno di quelle Prosincie. Che pereiò non ostatte qual si uoglia diucristià de prezzi, sarchbero state sempre forzate di comprare anco tutti i sali de sudditi della Rep:

Et io pure eol termine della maggior modestia soggiunsi. Essere hora accresitula la fabire de sali di Trieste al maggior segno, che fosse stata mai, hauend' essi dagl' ultimi rumori in quà contro le capitulationi construtte saline in sul mare in molta quantità vier quello, che faccuano essi Triestini ucnire di sotto uculo di contrabando, e che poi smaltireano come proprio. À tal che oltre il bisogno, che hora abbondantemente proudetuno oggi anno à tutti i sudditi Arciduculi, haucuo io fatto numerare in Trieste ben più di 40 Magazeni pieni d'altri sali incaneutlo.

À che mostrando la M. S. con modesto sorriso quasi non potersi prestar fede, fui sforzato di uenire à particolari, perche uedessi al meno, ch' io non parlauo à caso.

Le dissi pereiò tenerne il solo Conte di Petazzo più di  $\frac{1}{128}$  stara, a Casa Gilliani 7 în  $\frac{1}{12}$ , il Marcussi, i Brigdini, Calb, i Marchesia, il Bonomi, ogn' uno de sodetti quasi altretanti: oltre le 8 in  $\frac{1}{128}$ , stara aceutte il precedente anno da Trapani con un Bertoue, il quali restanano tuttaisai inneuduti e gi'attri della Sauorna del Vassello uenuto la quadergesima passata con i Causilli di Napoli per la M. S. I. quali tutti assendemona à somama bastante di maneturere il Cragno lungamente, quandi ninco in Trieste più non se ue fossero nel detto tempo fabricati.

Aggiunsi «sser uero, che li sodetti Caporioni di Trieste ne teneugoi un imagazeuati quei sali per uenderli hora à soldi trenta lo staro, mentre lo uenderono li passati anni al meno lire cinque, e prima lire sette fin lire otto; ma che aspettauano, et andauano anco con tutti i mezi possibili procurrando qualche disconeio con la Ser<sup>as</sup>. Rep<sup>a</sup>. per poter più facilmente aricchie.

Fol. 20.

Com 'era riuscito loro à punto di fare ne' passati moti di Gradisea, che nella sospensione de comercij, liberati dalla concorrenza de sali 'enetti, che sempre gli tennero briglia, uenderono i proprij fin à lire 36 lo staro, con desolutione, eronina de medesimi sudditi Imperiali, et essi soil tesorizazono.

The pereio non era aleun dubbio, che douessero li medesimi andar cereando li nuoui bisbigli per disordinare le corrispondenze, come certo un giorno sarebbe seguito, quando dall'infinita prudenza della M. S. non fosse stato à così importante hormai insopportabile disconeio oportunamente rimediato.

Vditomi l'Imperatore con attentione, e fatto alquanto di riflesso finalmente conchiuse dicendomi; Se la Rep". uuol sostenere gl'interessi de suoi sudditi hà molta ragione, ma io deuo pure fare lo stesso de miei.

Quando siano le cose nello stato, che lei mi rappresenta, non saprei, che altro dire, se nou che hauessero bisogno di rimedio. Ma come potremo accordarsi nella uerità di questi fatti, che lauerebbero bisogno d'occulata, e disinteressata informatione.

fo la ueggo molto instrutta, e per i molti particolari, che lei m' bà detto, conuengo giudicare, che la cosa stia cosi; Ma non posso d'altro canto negar fede all'informationi, che mi uengono da Gratz, le quali mi portano tutto il contrario. Seriua duque alla Rep",, che se anco così ad essa pare, jo

nominerò dal mio canto soggetto prattico, honorato, e di buona conscienza. Il quale debha portarsi sopra i luoglii in compagnia d'altro, che fosse eletto dalla Serr<sup>a.</sup> Reprè, i perche uelluso all'occhio il tuo, come passa, e rendiuo testimonio sincero à loro Padroui se ueramente li Datij e li sudditi Veneti uengono à riscentire il danno, ch'ella mi dice, del nou poter smaltire i loro sali, perche iu questo caso si douerà certo rimediarui. Ma quando fosse poi il contrario, haucemano da cessare un giorno queste indolenze, e fermarsi quei popoli di molestare il Senato senza regione.

Al qual temperamento non sapendo io, che potere per all'hora opponere, ò replicare, e parendomi anzi superate tutte le difficoltà mentre siano quelle hora ridotte da cauilli, e comenti all'euidenza de fatti notorij, palpabili, e che non tengono meno bisogno di molta fatica per esser rileuati, coll'essibitione di riferer il tutto pontualmente à V. Ser<sup>a</sup>. fattali riuerenza men'audai.

Fol 207.

or Grogi

Da che resta alla publica dispositione di tirare à fine (quando sia tornato à Viena l'Imperatore) questo fastiliosissimo negotio, controuerso, e conteso fiu dall'anno 1370 in quà, henche frà alternate uicende, hora col mezo de Capitulationi accordato, et lora dall'anariti di interessati di nuour innesso nel Chabà delle mazgiori confusioni.

Del quale hauendo io prese le più esatte informationi, anco con ispeditione à posta di persóna di mia Casa molto prattica in quella Città, sarò sempre pronto di portare in essecutione de miei humilissimi doueri, tutti li maggiori lumi, quando ne sarò commandato.

Bastami solo di dire in tanto, che meutre l'Imperatore non delibererà mai da se solo qual si uoglia materia attinente à questi confini, senza le precedentti informationi del Consiglio di Gratz, non putrà essere, se non bene il procurarsi nel medesimo Consiglio, chiamato il Regimento, qualche amicitia. Col nezo della qualche hem 'assicuro, che sarebbero stati in altri tempi risparminti di molti milioni d'oro, come si diuertiranno aneoro (non douendosi solo mirare allo stato presente delle cose) de graudissimi disturbi in auuenire, il quali potrebbero ben anco un giorno facilmente accadere, stante l'uniuersale pessima dispositione di tutto quel Consiglio uerso gl'interessi di questa Ser<sup>est.</sup> Rep.".

Sopra di che s' io uolessi narrare tutto quello, che douerei per publico beneficio, ben sò che sarei per riuscire souereliamente tedioso.

Nou deuo però tacere à V. Ser". che nello spatio di 33 mesi incirea, chi o l'hà seruita in quelle parti, mai mi conuenne far altro, che giorno, e notte speculare i mezi di ressistere all'insidie de confinanti; alle sinistre informationi de sodetti Consiglieri della Camera, e Regimento di Gratz, et di disimprimere la N. S. de falsi auuisi, che à lei ueniuano, si può dire, con ogni dispaccio da quella parte; D'infinite noutità du questo canto, cosi alli confini, come in Golfo, ce tutto per ordine espresso di questo Ece". Senato. Hora con arresti di Barche, che andauano in Trieste, et altri lugghi Arciducali, con oggetto di assendiril, e di affammari; bora con la designatione de nuoue guardic di barche armate nelle riue della Morlaccha, per assicurare à Turchi le loro usurpationi, benche nella di lui indubitata Cesarca giurisditione; hora con augumento de nuoui datij à Vasselli, che transituano per il Golfo, è con la rescossione dagi' Austriaci à tutto rigore, come se fossero sudditi proprij della Rep".

Fol. 21.

Cose tutte maggiormente aggrandite, non che firmate dallo stesso.
Conte di Rhabta, ali hora inconsolabile, et essecrebato per il caso di
quel suo annegato seruitore; si che coll' aggionta di tatti altri accidenti dispiaceuali, che tutti si può dire, in un istante soprauennero,
Fol. 21: ben assiciero à V. Ser<sup>a</sup>., che se con una estraordinaria auuertenza, et
applicatione, e molto più con fauore, et aiuto del Sv. Dio, non hauessi
dato con praotezza di mano à tutti i proprij opportuni ripicgili: non
solo sarebhe seguita improuisamente la partenza da questa ('tità del
sodetto Conte di Rabhata, col pretesto di oduersi il medesimo inuiare
à diuersi Prescipi d'Italia, come già era stato disegnato; ma correu
non dirò nella persona, ma almeno nella famiglia inia questo Ecc\*\*.

Senato anco rischio di qualche mala sodisfattione.

Ma coa la patienza sincerate poi le intentioni rettissime sempre di V. Ser<sup>1</sup>., et i giuditij irreprensibili dei sacrosanti suoi Tribunali, mi riuscirono auzi in fine in questi medesimi propositi due incontri molto fauoreuoli.

L'une di far seriuere di proprio pugno dallo stesso Conte di Traumesdorf già sgonanto, e disimpresso, al sodetto di Rahbata, risoluta intentione di S. M. essere, che lui douesse moderar la lingua nell' Ece<sup>ret</sup>. Collegio, e la penna nel rappresentare in Corte i suoi negotiati, e tener hrighia alla sua seruità, senza dare occasione de nuoui rumori, ò di nuoue displicenza.

L' altro, ch' essendo state un tal Caunonico mio Capellano alcuni mesi prima uscito di mia Casa) con graue pericolo di sua uita per sparo di pistola denuntiato, egli restò ad ogni modo nel solo supposito, che tuttauia continouasse al seruitio del ministro di V, Ser"., laceratoae (per ciò che i l'intesì) dallo stesso Imperatore il memoriale, liberato dal pericolo, e posto il di lui eccesso in un perpettuo silentio.

Indicij hen chiari, ch'erano state da me anticipatamente, et inticramente rimosse tutte le male uolontà, e di una stima non ordinaria da quella parte uerso questa Ser". Rep".

Alla quale diuertij parimente la noia di molte istanze non solo passate per Consulta, na anco gia keritte, e commandate al detto Conte di Rabbata di douer fare nell' Ece<sup>m</sup>. Collegio à nome formale di S. M. hora di lega con la Casa d'Austria, hora di passazgio di militie d'Italia in Alemagaa, hora di leue de sudditi properji, di questo Ser<sup>m</sup>. Dominio, et hora finalmente di renuntia dei già assoldati da lei contro il Turco, essenduer esexata l'Occasione.

Fol. 22.

Con hauer io perciò non tantosto subodorate fatte immantinente sospendere, e poi anco con la maggiore desterità ritrattare tutte le sodette commissioni : Per lo che la Serth. Vostra senza alcuna maleuolenza, ò rimprouero, che seco hauerebbero senza alcun dubbio portato le negatiue, restò à fatto libera anco da tutte simili molestie.

Col Conte Nicolò de Frangipani per il taglio de remi, e di stortami ne suoi boschi uicini à marina nella Morlacha (di che mi scrisse con molta caldezza il Magistro Eccmo. dell' Arsenalc) introdussi, et auuanzai le prattiche al miglior segno, essortandolo à spedir persona à Venetia per la conclusione. Ma mentre il Cancelliere d'Ongheria 1) non finiua mai d'inuiarle l'espeditione, ò sia decreto di S. M., mi fece egli sapere, che temena di qualche mal uffitio da Gratz, nè à me per non iscoprirmi, et ingelosire essendo lecito di passarne alcuno per espresso, connuenni andar temporeggiando, e aspettando l'essito dell'affare. Il quale dall' Eccmo. Sig'. Generale di Dalmatia ben potrchbe esser facilmente ricauato dal detto Conte Nicolò, mentre non capitando alla Corte, che una uolta ogni due, ò tre anni, et solo per qualche settimana, habita nel resto sempre ne' suoi Castelli di Cronatia

Col Conte di Sdrin ne' trauagli di V. Serth. con la porta, coltiuai, e tanto accrebbi la confidenza, e dispositione di lui uerso questa Serma. Repos., che lo ridussi un giorno ad offerire la sua persona senza alcuna provisione, ò stipendio, et una leuata di 🚆 Caualli à sue spese, da non cominciarli à correre alcuna paga prima, Fol. 22v. che fossero tutti raccolti nel luogo, doue fosse stato concertato: Con conditione però di douerne hauer lui la sopraintendenza, et il commande.

Di che essendo cessata l'occasione hebbi poi l'ordine di quest' Eccmo. Senato di douergliene esprimere, come feci di buona maniera, il publico gradimento.

Condussi à questo seruitio il Colonello Angeli soldato di lunga esperienza militare, e che nelle molte cicatrici, che tiene per la uita sua ben chiaro dimostra il suo corragio, e ualore.

Cosi parimente l'Ingegnero Bonuicini, che per esser suddito mi parue, che fosse più al caso degl'altri.

<sup>1)</sup> Georg Lippsi, Bischof v. Erlau.

Venne il Preucipe di Anald di luntano scicento miglia per aboccarsi meco, e per offerire à V. Ser<sup>o</sup>. Il suo affettionatissimo seruitio, come parimente fecero con lettere, e col mezo di persone espresse il Duca Francesco Alberto di Sassonia, e li Generali Araina, e Glizziugh 1) con altri molti, come gilis seriesi.

Testimonij euidenti dell'ottimo concetto, che anco nelle più remote nationi conserua più che mai uiuo il nome sempre augusto, e glorioso di questa Ser\*\*. Rep\*\*.

Auzi che ardirei di dire (trattandosi però di sola guerra contro di Turco, che por i moti, chi essi me ne diedero) lo stesso Duca di Lorena, li Principi di Neuburgo, e Mattias di Toscana, il Piccolomeni, et in fine anco lo stesso Generale Galasso, non ne serebbero stati in qualanque cuento motto alicai.

Del qual Generale Galasso non posso à questo passo tacrer fir motii altri un cenectto, ch'egil mi disse nel suo discerso. Cioè, ch'ei sempre haucua nel principio de suoi combatti quasi uisibil-mente preueduti gl'essiti di essi, eccettanto quello di Noringhen. In cai in ucce di riuscime, come segui, con motta sua fortuna uitorioso, baucua tenuto per fermo di douerne esser il perdente si come nell'aito di Valezo s'era unanameta in quel giorno presupusto un cenolisto generale di tutta l'armata della Rep". La quale tuttauia con prudente reirista qi era stata leuata dalle mani.

Concludendomi, che con la morte di Candales V. Ser<sup>a</sup>. haueua perduto un buon soldato, e che teneua bisogno di buon capo principale, à punto in conformità del prudente essentialissimo riccordo dato l'altro hieri à questo Ece<sup>\*\*</sup>. Senato dall'Ece<sup>\*\*</sup>. S'. Proc', Cornaro,

Mi giunsero în Praga le eredentiali di V. Ser<sup>a</sup>, per le Maestà del Rê, e Regina di Polonia, uenuti per occasione de bagni nell'Austria, et insieme le commissioni di douermi portare alla loro uolta per fargliene la consegna. Ond'io subito press licenza dall'imperatore nel 7s, giorno di mis partenza dalla detta Città di Praga da continoua pioggia accompognato gionsi à Podre, luogo de sodetti bagni, con speranza d'ini ritrouare le Maestà loro, partite di punto la matina stessa uerso Viena. Fui il seguente giorno anch'io capitato,

Fel. 23.

Kützing, brandenburg'acher, dann länneburg'acher General. Er halte sich im Jahre 1641 nach Hamborg zur Ruhe gezagen.

chiesta, e subito ottenuta l'udienza, resi le credentiali sodette di Vostra Ser<sup>th</sup>, in proprie mani del Rè, e gli esposi le mie commissioni, gradite, e corrispose al maggior segno dalla M. S.; la quale nell'esprimermi i sentimenti dell'antica sua gratitudine, e le tenerezze di suo cordialissimo affetto uerso questa Scrma. Repea., ben mi fece conoscere, che le parole, ch' ella proferiua con la bocca, erano spiccate da un cuore tutto pieno di sincerità, e negl'honori del coprire, del sedere, e del titolo datomi più uolte d'Eccellenza, aggionta una affabilità senza pari, ben mi fece anco nel resto apparire la grandezza peramente regale dell'animo suo, ricercandomi della salute dell' Ecemo. Caur. Zorzi.

Sodisfeci poi à medesimi uffici con la Serma, Regina, e con la Principessa sorella del Rè 1), la quale di spirito uinacissimo restò Fol. 23". sopra di se nel non uedere per lei aleuna lettera di V. Sertà, iscusatane però da me la cagione in propria maniera.

Passai nel resto con esse loro li miei complimenti à misnra delle publiche intentioni, e del merito di cosi riguardeuoli Principesse; dell'una, e dell'altra de quali io non sarei bastante d'esprimere la pienezza del lor benignissimo gradimento.

Mostrò la Maestà del Rè desiderio particolare di continouar meco durante la mia Ambria., così per le cose de Turchi, come per quelle della Pace di Christianità, alcuna communicatione.

Al che fare con particolar riguardo de moti perigliosi all'hora uertenti con la Porta, io ne fui anco dalla Serta. V. eccitato, e commandato.

In ordine di che, se fù trouata buona dalla publica sapienza l'introdutione frà queste duc cosi gran Republiche, di mutue Ressidenze soauemente, e col pieno del publico decoro non solo ne cauai da quella parte il consenso della detta M., ma anco li stessi passaporti da me inuiati al Segr<sup>\*10</sup>. Sarotti da V. S'à. destinato à quella funtione.

Et feci in oltre incaricare al Roncali nominato in concambio dalla sodetta Mir. di subito sbrigarsi da Parigi, e portarsi à Venetia à sernire questa Ser". Rep".

Se poi essendo uicino l'aggiustamento con la Porta, e piegando più tosto i motiui de Turchi uerso la Polonia, fù giudicato miglior

<sup>1)</sup> Anna Katharina Constantia, Gemahlin Philipps Withelm v. Pfalz-Neuhurg

Fal 94

Fot. 24\*.

consiglio di far suanire, e endere la detta Ressidenza, ben che nelli prencipiji il detto cambiamento à Polacchi paresse molto strano, ad ogni modo giustificatasi da me con maniera sosue anco questa risolutione, leuai in fine dagl' animi loro, et in particolare da quello del Résion l'istessi usutiggigi di qualunque amarezza, uenutomene al partir mio il contrasegno in un foglio di Bergamina coll' bonore della sua Arma.

Non hauend io badato mai alle disiminationi di qualche d'uno, che quel Rè così nel sadetto negotio delle mutue Ressidenze, come in quello del Principe Casimiro '), fosse stato molto maltrattato, et in consequenza rimanesse poco contento della Ser\*\* Rep\*.

Ma anzi hasendo io preso di la l'occasione di rinforzare, ed accressere i miei seruiggi uerso là detta Ma, non solo con la continouatione non mai interrotta d'ogni settimana di tutte l'occorrenze sopranominate, ma con la più uiua interpositione etiandio de miei caldi uffici coll'Imperatore, per il concambio del sodetto Prencipe Casimiro et O Prencipe Roberto Palatino 3).

Onde rimase la detta M<sup>a</sup>. con tutto il pieno della sodisfatione, rtnouatesi però meco, e sin all'ultimo periodo del mio riuerentissimo Ministerio, continouate le sue henigne primiere confidenze.

In che però non posso io negare di non hauer conuentto affatticare, e transgliare indichilimente; riuscitami per età quella nutuna incumhenza coll'altra da me necessariamente per gli affari della pase, sempre continouata col Cardinal Legato, quasi con pari aggrauio di duplicata Ambr<sup>48</sup>.

Sirome ance diede à me oceasione di gran spesa non solo per la necessità di comparire con nuoue liuree già prouedute con maggior costo in breuissimo tempo al primo auuio della uenuta d'esso Rè, e per i sconcerti di quel uiuggio; ma per l'honoreuole numeroso banchetto, ch'io in riguardo delle sodette congionture de Turchi ad oggetto di captiuar gl'animi. conobbi necessario di douer fare al Gran Cancelliere, à tutti i Palatini, Castellani, e Segretarij di quel Regno, essistenti noproeso la detta M<sup>o</sup>.

<sup>1)</sup> Johann Casimir, Bruder und Nachfolger K. Wladialaw v. Polen.

<sup>2)</sup> Ruprecht von der Pfalz, Sohn des Pfalzgrafen Friedrich V., gefangen in der Schlacht hei Vlotho, 17. Oct. 1638.

Con quali essa faceua ogni giorno i suoi ordinarij Consigli, come se fosse stata nella Città sua medesima di Varsauia, e da quali ben intentionati, aggionta la buona dispositione del Rè, hauerebbe potuto questa Ser<sup>av.</sup> Rep<sup>a</sup>, sperare in qualunque euento de rileuantissimi fauori.

Come ne riccuste effettinamente qualched une; Gioè la loro coniuenza dell'opportuna uscita de Cosacchi, caduta nel punto stesso dell'arriuo del Gran Sig<sup>+</sup>. À Costantinopoli; onde la di lui Armata marittima all'hora unita per uenire nel mar bianco conuenne dinidersi e squarciarsi; ispedition il fiore contro di essi.

Perciò che riguarda in fine gl'ultimi di mici negotiati, Cioè i toccanti la pace di Christianità, deuo rifferire alla Ser<sup>a</sup>. V<sup>a</sup>., come al mio arriuo in quelle parti, ritrouai ridotte le poche speranze d'essa nel solo à pena abbozzato congresso di Colonia.

In ordine del quale haueua il Rè Cristianissimo richiesti all'Imperatore li passaporti per Olandesi, Suedesi, e Prencipi prottestanti d'Alemagna, confederati con la Franzia.

Li primi due, come di Prencipi liberi, et independenti dall'imperio doppo qualche interuallo, cosi facilmente concedufi, quanto constantemente negati poi gi' altri, come di sudditi, e Vassalli à punto caduti per quella loro confederatione con Prencipe estero, e nemico, stante le costituioni dell'imperio nella colpa di W<sup>3</sup>. lesa.

Di questi furono g'i Ece". Amba". estraordinarij di V. Sera. caldamente, el instantemente ricercati da Mons'. Baglioni all' hora Nontio del Pontelice di parlame all' Imperatore, ma casi non lo troucono buono. Non solo per la renitenza, e dissenso de Ministicuo di essi di uoler più tosto dar la morte à se stesso, che mai neconsentire al suo Sig". un danno di tal natura; trattandosi di approuera una ribellione per legittima conderderatione con apperti inimici dell' Imperio, con pessimo essempio in ausenire, ma molto più per la totale auuersione da quel negotio dello stesso Imperatore. Il quale dal Sigi. Ballarino era stato osseruato à turbarsi, et impaldirsi ogni totta, che d'ordine di V. Ser". gli era uenuto occasione di parlargiene, e per la qualità ancora delle di li ni rispote sempre mordanci, cioè:

quanta ancora dene di ini risposte sempre mordaci, cioe:

Che se li chiedena quello, che certonon potena dare, Che si mirana
con simil tratto di caricare la colpa sopra di lui, che non nolesse pace.

Che il permettere eccessi di quella natura, che i suoi sudditi andassero fastosi à trattare le pretensioni loro ad un libero congresso, Fol. 25.



com' esser deueua quello di Colonia, in uece di uenire à suoi piedi à renderli l'omaggio della loro deuotione, non sarebbe tollerato mai, che quello era un uolerle leuare la Corona di Capo, e cose simili.

Espressioni, e concetti così al uiuo indicanti il suo sentimento, e la ferma risolutione di non uolerne meno sentire à parlare, che più uolte, il confesso, ridussero aneo il mio animo in angustia, quando per le soliceite premure di Franzia io mi uceleuo dal pio, e religioso zelo di questo Ece.". Senato esser tante uole incarricato, di douerne passare i mici uffici, e stringere lo stesso Imperatore, e Ministri con tutti mezi possibili per consecutifi.

Dauami anco maggiormente da pensare l'esser io assicurato, ele Castagneda Ambr. del Cattolico niente meno alieno da simile proposta ad oggetto di discreditarne li mici uffici, sosteneua in ogni sua udienza all'Imperatore, che aneo col darmisi orecehie in simili rinteste de Francesi, piene d'insidie, e di disprezzo, troppo ueniua à rimettersi di sua Imperiale riputationi.

Nelle quali nè anco si poteua prestar fede ad Amb". di Rep". incessata, piena sempre di gelosia, e di timore della potenza di Casa d'Austria. Nè darsi à credere, che mentre baueua il Senato Venetiano fatti tanti uffici, e speso tant'oro per metterla alle mani con la Franzia, affine di goder esso nel mentre, del riposo, trattasse bora sinceramente per riunirii, e metterli d'accordo.

Se pure mutate le sue antiche massime, et contraoperando al sou medesimo secutito, che solo cen anti d'eternare i tranugli di Christianità, non dasse la stessa Rep". segni cuidenti d'esser gionta anch'essa hormai nel decluiue, e caminare uerso il suo finimento. Douersi perelò ridere di questa mediatione de Venetiani, come parimente di quella del Pontifice, mentre così questo, come quelli, hen si poteua supporre, che tanto solo sperassero di poter stare in quiete, quanto potessero mantener uiue le fiamme dell'altrai diusisioni.

Nè hauersi în fine da sperar punto, nè da far alcun easo del Fol. 26. sodetto congresso di Colonia, ma ben straceate, che fossero le Corone accordarsi poi în un improuiso, come sempre haueuano fatto, frà di loro, et altre simili improprietà.

Le quali può ben credere la publica prudenza, che proferite da auttoreuole Ministro di gran Prencipe interessato, e molto confidente, più uolte mi dassero pena, e molto da pensare.

Ma considerand' io poi d' altra parte gl'ordini, che ne teneuo da V. Ser"., alla quale il mio debito era, non di glosare le sue commissioni, ma di ciecamente obbedire; humiliatomi con la riuerenza dounta à suoi sapientissimi commandi, intrapresi prontamente l'affare. E con le più forti ragioni, che qui non deuo ridire, misurando anco le parole, cogliendo le congionture, patientando, caricando, lasciando cadere, e scorrere anco i mesi intieri senza più parlarne, ripigliandone poi li propositi, hor con l'uno, hor con l'altro, con più uchemenza, ò minore secondo l'occasioni, e finalmente ad ogn' bora esprimendo à S. M. il feruore del publico desiderio non già derfuante da alcun riguardo di compiacere à Francesi, ma si bene di facilitare la quiete, e la pace di Christianità sinceramente, et appassionatamente bramata dalla Repta, e di leuarne perciò tutti gl'ostacoli, e tutti gl'impedimenti; operai di maniera, che ben impresso, e ben radicato negl' animi di tutta la Corte il concetto della sincerità degl' uffici, e della desinteressata mediatione di V. Seratutta zelante, non meno del riposo universale, che del particolare bene, e seruitio di quella Ser". Casa ne riportai in fine con un contento universale, non solo i passaporti particolari per la Lantgraue d' Hassia per il morto Duca Bernardo di Vaymar in ampia forma, e di piena loro sodisfattione, come già scrissi distintamente à V. Sera.; ma altro generale etiandio per tutti i Prencipi prottestanti d'Alemagna, e fattigli in oltre nel medesimo Passaporto nominare col titolo, come hò già detto, tanto aborrito da Imperiali, quanto uiua-

Fol. 26\*.

Li quali tutti à une tempo inuia all' Ecc\*\*. S'. Amb. Corraro in Franzia col nezto di cui pieno di ualore, e di senno, et arrichito dal S'. Dio d'una merauigliosa desterità, furono anco aprouati da quel Rè, e dal S'. Cardinal di Risseliù, ma non già per questo ispediti i phenipotentiari ji di quella Corona al congresso di Colonia secondo la promessa, rileuandone io però gli rimproueri dall'Imperatore, e da tutta la Corte.

mente per i suoi importantissimi riguardi, bramato dal Christianis-

simo, di seco confederati.

Anzi che dato di mano ad altra maggiore, e di sua natura quasi insuperabile pretensione, fù fatto da medesimi Francesi nuouo riccorso à V. Ser<sup>a</sup>. per la concessione d'altro passaporto particolare, anco per i Prencipi Palatini, de quali non era stato parlato mai, come esclusi dalla Capitulatione di Praga.

18\*

Fol. 27.

Ad ogni modo con la discrettione, con la patienza, con le repliehe, et assicuranze sempre maggiori dell' affetto, e del desiderio ogni di più feruente della stessa Ser". Rep"., in fine ancor questo mi riuscì di conseguire. E doppo essermi lo stesso stato conceduto, datamisi in oltre la facoltà di poterlo regolare, et aggiongerui à piena mia sodisfattione.

Il che mi succedè, ben dirò, contro la commune opinione per la graue importanza di quel punto, e delle difficoltà, che l'accompagnauano.

Cioè, che in auuenire potesse il Prencipe Carlo Palatino non piùsupplice à piedi dell' Imperatore suo sourano, e legitimo sipio, ma à Colonia ad un libero tribunale comparir cogl' altri à produrre le ragioni sue; tanto per la rieuperatione di suo uoto elettorale, quanto dei stati dalle mani di Bauiera, e de Spaguodi.

Concessione, e fauore così segmalato, che estraordinaria consolatione arrechò alli Rè di Danimarea, e d'Inghilterra, zij respettiue del detto Palatino, come parimente à quello di Polonia, e soura ogn' altro allo stesso legato Cardinale. I quali ultimi due con più mani de loro lettere tutte cortesi, e piene di sincerità, da me à suoi tempi inuiste, quanto per l'auunti mi haucuano leuato mezo il euore, con accennarmi, ch' io haucessi intrapreso affare quasi disperato; tanta diedero dipoi (insieme con molti altri prencipi in quelle causa interessati) col grado di mie zelanti, e costantissime fatiebe, al nome, et al merito sempre immortale di questa Ser\*. Rep\*. i maggiori applausi, e le più deutue commendationi.

Molto mi rimarchhe d'aggiungere nella sodetta materia della pece, s'i ou lossi dire anco alema cosa degl'altri mici multiplici maneggi intorno alla medesima, così à fauore dell' Areiusecouo di Treueri, e di Madama di Satoia, come della sospensione generale dell'armi di Christianità, e poi dell'altre particolare d'Italia.

Per i quali due punti, specialmente, benche non racommandati aj Ministro di V. Ser<sup>a</sup>., ma alli Nontij del Pontifice, conuenni ad ogni modo per non far credere al Mondo, he la Ser<sup>a</sup>. V. fosse meno interessata di che si sia nella quiete publica, molto affatticare.

Et anco à compiacimento del Cardinal Legato interponere più, e più utile i miei caldi utilici coll'Imperatore, perche disponesse eon sue lettere, come sempre prontamente fece il Rè Cognato, e l'Infante Cardinale à rimuouere le difficoltà leggierissime del passaporto d'Olandesi. Intorno alle quali particolarità hauend io di tempo in tempo supplito abbondantemente con i miei dispacci, non ardirò di leuar maggiormente il tempo à questo Ece\*\*. Senato, nè di parlarne d'aunataggio.

Rifferiti fin qui li punti degl' offari più esseutiali, portandoni à toccare anco alcuna cosa di Germania, breuissimamente sarà me leunto il tedio à questo Ece<sup>\*\*\*</sup>. Senato, al quale non essendo arriuata da quel canto da uenti, e più anni in quà da suo ordinario Amb<sup>\*\*</sup>. alcuna relatione, ben conosce la publica prudenza, che à tuati grautissimi, et importantissimi negotij, non si poteua bor da me passare di sopru uia.

Come ben potrò ommettere à fatto i stampati non necessarij racconti del sito, antica, e moderna diuisione, flumi, selue, Prouincie qualità de popoli, e merci, traffichi, pulitia, rendite, e forze di quella uastissima regione.

E similmente tralasciare qual si sia particolarità delle presenti use turbulenze, mentre così bene de giornalieri successi di quell' Armate, dal solo capriccio del caso, c della fortuna dependenti, che dei usrij combattuti maneggi di quella Dieta (conuocata dall'Imperatore assasi pià per i giù conseguito discioglimento di quella di Norimberga, che per speranza d'altro maggior bene) dalla diligenza, e uirtù del loro accuratissimo Ninistro uengono l' EE. V<sup>n</sup>. con intiera pontualità, e di fresco in fresco raguegliate.

Stringendomi dunque à quel solo, ehe à me par più degno della publica notitia, dirò.

Che Il Regnante Imperatore in numero decimo 3°. di questa Casa, ed iuome chiamato Ferdinando 3°, sia preneige d'una naturale affa-bilità, e discrettione incomparabile, accumpagnate però da cosi maestosa grautià, che induce ni cuori d'ogu uno una somma unenzimore; El in particolare quando esce dalle sue stanze, nelle quall poi hora ad arte, hora à caso, secondo la conditione degl' luomeni, congionture delle cose, e presentanca costitutione del proprio temperamento, abbonda più, ò meno nei tratti della benignità, e cortesia.

Sono gl'anni di lui 34 in circa. La faccia seria, ma uenusta. La complessione prosperosa; le doti dell'animo preclarissime; et i costumi ueramente angelici. Ornato di molte scienze, e di molte lingue, et della più essemplare pietà.

Fol. 28.

Fol. 29.

Assnefatto poi fin da giouaneto, lenate l'hore de studij più graui, e qualche essercitio di Caccia, ò altro simile trattenimento di Prencipe, ad interuenire tutto il restante de giorni ai frequenti Consigli,

Fol. 28. non meno, che alle quotidiane Capelle publiche, e prinate.

Cose tutte, che (aggioute alla riputatione ben grande, ch' eigli shaneun gnadagnata nelle narie difficili imprese, fin quando era semplice Rè d'Ougheria, e Generale degli esserciti con egual prudenza, e corraggio felicemente condotte) seguita la di lni elettione in Rè de Romani à 22 Decembre 1636 col pieno concorso de uoti di tutti einque gl' Elettori, (essendo Treueri prigione), confirmarono ben tosto negl' animi de snoi buoni, e fedeli Vassalli, il conectto d'hauer ottenato da Dio (come già dissero i Romani di Tito, sneccesso al Padre Vespasiano), doppo nn buon Prencipe, nuona gratia d' nn ottimo Imperatore.

Si come non tenendo le cose di quà già mai ana medesima faccia, precederomo poi le di lui intrapses con alternate ticende di fortuna, gionte hora al segno ben noto à questo Ecc.\*\*. Senato, onde ben pare, che soursatino alla sua Corona de granissimi pericoli. Ma ad ogni modo, à chi hà sapute l'angastie dell' Imperatore suo Padre, spogliato cosi del Regno di Boemia, come di quello d'Ongheria e due volte; l'una da Gabor, e l'altra dal Conte della Torre, assotione propositione del propositione della Torre, assolication on piono poi i suoi disconei presenti tanto considerabili. Mentre non solo nan buona pace (che finalmente consiste nelle sue mani), ma molti improuisi aunenimenti potrebbono cambiar in un momento tutti gl'a apetti delle cose sene.

Anzi, che riflettono molti, che distruggendosi în tanto li stati quasi di tuti l'Prencipi d'Imperio, e con essi anco lo stesso Regno di Boemia, sempre ribelle: non potranno quelli poi per gran pezzo, ne cosi facilmente, alzare più il capo contro la M. S. Et ch'essa godendo di incontro friquesto mentre nei soi stata piartimoniali, (che molti sono, e forse li più riguardeneli) nas somma tranquillità (solo aggranati dal peso di qualche contributiono) quando uno le soprauciissero aneo altre brighe con li Tarehi, nel fine di queste cinili discordie, ben potrebbono essere maggiori assai delle perdite, li suoi profitti.

Hor per nscire di questa materia, credendo non poter esser discaro à questo Ecc. Senato l'intendere parimente quali siano l'inclinationi, e gl'affetti della detta M<sup>a</sup>. Cesarea, non solo uerso i suoi congionti, e Prencipi d'Alemagna suoi Vassalli, ma anco uerso tutti gl'altri potentati d'Europa, deuo dire.

Che non puè essere in primo luogo maggiore l'affetto, e la stima, che la detta M<sup>th</sup>. Cesarea in tutte l'attioni publiche, e prinate dimostra uerso l'Imperatrice Regnante sua Consorte, sorella del Cattolico-Mentre anch' essa adora, per così dire, il marito, e serue del maggior stromento per nodrire, et acerescere frà l'una, e l'altra Corona, le mutue corrispondenze.

Certo è, che questa Principessa, henche finga di non ingerirsi ne negotij, ad ogni modo senza mouersi, cogliendo i 'Opportunità, drige piaceuolmente molte cose, e d'Italia in particolare al maggior usataggio, e seruitio del Rè fratello. Operando il tutto con tanta circonspettione, et aucudimento, che nieste se ne disgusta il Conte di Traumesdorf; anzi che per incontrare le di lei sodisfattioni, lascia molte uolte correre di quelle risolutioni, ch' egli nell' interno del cuor suo intieramente non approua.

Con la sodetta Maestà per ritrouarsi in letto, fresca dal Parto hauend io in sul punto del mio partire fatto complire col mezo della

Cameriera maggiore, fui dalla medesima fatto strettamente incaricare di portare à questo Ecce. Senato con i suoi saluti, et annuncij d'ogni bene, anco la pienezza di sua antica gratitudine, per la memoria de fauori alla sua particolar persona dalla Ser. V. in altri tempi

conferiti.

L'imperatrice Vedous doppo la morte del defonto Imperatore fino alla perfettione dei suo Monastero, un enando i suoi giorni nel palaggio della Cauallerizza, coutiguo à quello della Corte, al quale passa per uia de Corridori: mantenendosi in tanto con molto splendore, e decoro, in paragone delle peche rendite, ch'ella gode. Ripettata, al meno nell' apparenze, dall'Imperatore, e dall' Imperatrice regnante al magorior seguno.

Stima questa Principessa, et ama, come Italiana la Ser<sup>m</sup>. Rep<sup>ra</sup>.; essendosi più uolte compiaceiuta d'aprirsi col loro riuerendissimo Ministro con tanta schietezza e sincerità, quanto hanno esse medesime inteso di tempo in tempo dalle mie stesse lettere.

Nell'atto di mia licenza si compiacque la M. S. com mandarmi con parole ben espressiue di portare alla Ser<sup>a</sup>. V<sup>ca</sup>. le sue sincere affettuose salutationi, e d'assicuraria del desiderio, che Fol. 29v.

Fol. 30.

Fol. 30".

hauerebbe sempre tenuto delle prosperità, e buoni successi della Rep.\*.

Mi fece ella scriuere cinque, ò sei uolte molto caldamente allo stesso Ecc." Senato in raccommandatione d'un Steffano Busca, stretto parente della sua uecchia, e prediletta Camericar maggiore, et hà uoluto poi scriuerne anco à me stesso lettera assai piena, con sottoscrittione di suo pugno nelle passate settimane, da me subito ricapitata alli Ecc." SSY. Capi per al licenza della risposta. Si che premendole estraordinariamente questo fauore, ben credo non la potesse riuscire che infintamente caro, e ch'ella ne douesse restare à V. Ser<sup>h</sup>, anricolarmente temicolarmente caro.

L'Arciduca Leopoldo fratello dell'Imperatore è dalla M. S. accarezzato, e con tutti i testimonij di maggior confidenza della sua cordiale affettione assicurato.

Ma d'altro cauto sapendosi molto bene esser quel Prencipe d'animo inutto, e guerriero, e nodrire, benche coperta, qualche discontentezza, ucugono l'attioni di lui sottilmente remirate, et osseruate; Più d'una uolta presasi per l'auunti, e poi quasi subito ritrattata la resolutione di consignarie il commando generale degli esserciti. Ben memori del fresco essempio di Mattias, che preposto da Rodolfo al gouerno delle sua ermate coutto Turchi nell' Ongaria, unindicatosi appresso quelle nationi un grido uniuersale, et il credito di gran Capitano; f\u00e4 non solo da medesimi Ongaria ecclamato in lore R\u00e4; ma pochi anni doppo istigato da essi \u00e4 condurs, come fece, coll' essercito \u00e4 \u00e4rga, e con la depositione, e priggionia del fratello \u00e4 farsi Imperatore.

Coll' occasione di sua uicina mossa uerso Praga, da me datogli Nadio, et assicurata l' A. S. della particolare affettione di questo Ser<sup>m</sup>. Dominio uerso di lei, e del più sincero desiderio di sua prosperità, si compiacque ella di ricambiarmi con tutte le più uice espressioni di sua perfetta corrispondenza, e della brama singulare, che nodriua de lunghi anni nel cuor suo, di portarsi un giorno ella stesa à uedere, e godere delle grandezze di questa Ser<sup>m</sup>. Rep<sup>m</sup>.

Il Coute di Traumesdorf è per suo naturale huomo giusto, sincero, predicato da ogn' uno d'incomparabile integrità, et huono Alemano, assai bene intentionato uerso questa Ser<sup>ac.</sup>. Rep<sup>c.</sup>., na nel resto poco affetto ad altre nationi. Dimostra in ogni sun attione, (henche fin hora con fortuna molto ristretta), il suo desiderio ardentissimo di ridure al maggior segno di stima, e di gloria la dignità dell' Imperio, et il nome del suo Padrone, al quale egli serue incessantamente, senza à pena riposare, con tanta fatica, et applicatione, quanto con fede. e suisseratezza senza pari.

Onde la detta Mº. Cesarea tuttoche nel principio del suo gouerno hauesse costantemente risolato di uoler professare in tutta sua uita una totale indipendenza da Ministri; ad ogni modo uiene ad hauer posto obliquamente nelle sole mani di lui tutta la direttione, e gouerno dell' imperio.

Datogli la prima sedia in tutti i Consigli, e anco il primo luogo nel uotare; al contrario del Preneipe d' Ecchembergh, che sempre fu l'ultimo à dire l'opinione sua.

L'Arciduchessa Chaudia d'Ispruck uiue con li figliuoli, oltre i legami del sangue, anco per ragione del testamento dell'Arciduca defonto suo marito, sotto la protettione dell'Imperatore, essendo stati, così
quella, come questo, henche in separate funtioni institutti da lui Comisarri de Prencipi pupilli. Ma nou nenendo assistita col Consiglio, ne
con l'auttorittà, ne coll'armi, à missa de proprij desiderij, e bisogni,
mentr' ella per sostenere il partito della M. S., uamamente credendo alle promesse, hà couneunto riccuere sopra de suoi stati i
colpi più mortali, non fia altro, che sospirare, e dolersi apertamente
con l'Imperatore Cugino, e con tutti li Ministri di lui, di esser mal
trattata, e uegletta da ogn'uno, contro la fede, e contro la parola.

Hebbe questa Principesas già qualch' anno il più fermo dissegno, di far leuar da Canonici di quella Cattedrale al presente Vescouo di Trento la carica, et eleggere in luogo di lui uno de suoi figliuoli, in che ueniua anno cecittata, et aiutata da Spagnuoli.

Ma nelle renitenze di quel Capitolo, e del Pontefice in particolare parue, che ralleutasse l'ardente passione di questo suo desiderio, nè intorno à ciò m' è accaduto di penetrare de poi alcun' altro fondato maneggio; si che non potrei esprimerne d'auantaggio.

Ance con questa Sig"., che meco hà sempre trattato con ogui termine di honore, il nodrire una huona corrispondenza, e per l'occorrenze de confini, e per altro, non potrà essere, che molto proficuo à publici interessi. Non fermando sempre in un medesimo stato l'ordine delle cose, di sua unutura sottoposte secondo la mutatione de tempi auco à scanhieroli uircende di fortuna.

Fol. 31.



Fal. 31\*.

Parlato de Prencipi del sangue, dirò. Che l'Elettore di Magonza, Arci Cancelliere per l'Imperio, si può chiamare una delle più stabili Colonne, sopra le quali si fondi la conseruatione, e grandeza della Casa d'Austria. Non solo per essersi egli constantemente tenuto unitissimo sempre in tutte l'occasioni col defonto Imperatore, ma per esser stato l'Archimandrita nell'elettione del liglio in Rè de Romani. In ertributione di che hebbe per le spese di que l'viaggio dall' estra-ordinario Amb<sup>17</sup>. del Cattolico Conte d'Ognato diuersi muli carichi di denaro. Oppositione forse la maggiore, che seco portasse la sodetta Elettione, pretendendo i riuali esser stato quell'esborso di diretto contrare alle costituito della Bolla d'Ordinario del montre del metro contrare alle costituito della Bolla d'Ordinario della regione della contrare della Bolla d'Ordinario della regione della contrare della Bolla d'Ordinario della Polla d'Ordinario d'Ordinario della Polla d'Ordinario d'Ordinario d'Ordinario d'Ordinario d'Ordinario d'Ordinario della Polla d'Ordinario d'Ord

L'Arciuescoso Elettore di Colonia, Gran Cancelliere per Italia, camina per la uia di mezo, obligato per la positura di suoi stati, e per le solleuationi, e tumulti frequenti di Lieggèsi à non discostarsi à fatto degl' Austriaci. Con quali però nell' interno del cuor suo, non uinen nell' unimersale creduto, che passi le più sincere confidenze. Benche sia stato anco lui da medesimi Spagnuoli del pari con Magonza per l'occasione dell' istesso viaggio di Ratisbona, d'alcuni altri muli pur carichi di denaro regalato.

L'Elettore di Treueri Gran Cancelliere per la Francia settuaginario prigione, si uà ogni di più distruggendo, e menando in pouera Casa uita miserabile, ristretto d'ogni commodo, e continouamente assistito da Commissario Imperiale, che mai l'abbandona.

Essagera secretamente con alcuno, conuenire egli patire questi disaggi per uolersi in Corte da lui la renuntia di quell' Arciuescouato all' Arciduca Leopoldo, à fine di mettere un uoto Elettorale per sempre nella Casa d'Austria; ma non esser questo nelle sue mani, douendosi ricorrere al Capitolo per l'elettione, et al Postafece per la confirmatione.

Aggionge, che si uorebbe anco (senza parlare) il suo uoto, per conualidare l'elettione del presente Imperatore, ma che lui non lo darà mai, se non in istato libero, e doppo esserne ricercato, et altre cose simili.

Con questo Prelato io feci passare due uolte dal mio Seg<sup>eo</sup>, gli uffici proprij di buon costume, e presentar anco in nome di V. Ser<sup>eo</sup>, con maniera assai circonaspetta le lettere credentinali, gradite dall' All<sup>eo</sup>, S. al maggior segno, e corrispose con le più suisserate dimostrationi d'affetto, e di riuerenza nerso il merito di questa Sere<sup>eo</sup>, Rep<sup>eo</sup>, Per parte della quale giudicai conferrente, et quasi necessario di far passare per tuttociò, che mai fosse potuto accadere, l'ufficio sopradetto, tanto più gradito, quanto per la congionitura delle cose, et infelicità dello stato suo presente, fosse meno preueduto, et asnettato.

Fol 32.

Questo solo di tutti gl' Elettori diede il luogo in sua Casa all' Ecc.\*\* S'. Proc'. Amb'. Veniero, all'auuiso della cui morte egii diede segno di gran dolore; dicendo, che il suo ualore era stato un miracolo di natura, e fi anco ad incontrare i E. S. fin al piedi delle scale, com morneatione, e rimproupero di tutti gl' altri.

Il Duca di Bauiera gran Seniscalco del Sacro Romano Imperio, si può dire al di d'hoggi, Prencipe di testa senza paragone.

Non solo per le molte imprese da lui fatte in Alemagna, e per quella di Praga in particolare, ma per hauer egli saputo, col farsi capo di tal qual Lega de Prencipi Cattolici, ritrouar mezo non mai più inteso di mantenere le spatio di tant' anni all' altrui spese à forza di solo ingegno, senza aggratuio proprio, ne de sudditi, 'ma ben anzi con rileuantissimi prouecchi, un corpo formidabile d' Armata, per tener bilanciate le forze altrui, et in diffesa de proprij stati, e di quelli degli amici, non meno dall' armi forastiere, che dalle ordinariamente sospette, et à lui in particolare sempre gelose dello stesso Imperatore.

Corrisponde questo Prencipe con Sua Sant\*. con piena confidenza. Non hà punto inimico il Rè di Francia. Rispetta l'Imperatore, ma nel resto fa tutto à modo suo, e secondo, che più le torna à conto.

Odia mortalmente li Spagnuoli, nè può ad alcun modo aofferire questa così stretta collegnana dell' Imperatore Cognato con essi loro. Patisce nel uederseli così uicini, e ben conoscendo d'esser dalli medesimi d'una pessima inclinatione ricambiato, apprende come fossero presenti i disturbi, che in caso di sua morte hauceramo à riceuere da essi i suoi piccioli figliuoli. Stima questo Prencipe la Ser\*\*. Rep\*\*., ma tiene seco più che mai uiue le sue competenta.

Fol. 32\*.

Il Duca Elettore di Sassonia Gran Marcescalco dell' Imperio, et per la grandezza di sua Casa, et per l'ampiezza, et opporiunità de stati, che possede, è molto stimato dall' Imperatore; ma n'è anco dal medesimo Duca assai beue ricambiato; essendo tuttauia quell' Altezza memore de henefigi pulla sopradetta sua Casa dall' Imperatore Carlo

Fol. 33.

quinto conferiti, e del voto, e de stati, con la priuatione del Cugino autore de presenti Duchi di Vaymar. Onde se bene per timore dell'Armi de Suedesi conuenne mutar partito, e mettersi apertamente dalla parte loro; non f\u00e4 per\u00f3o. che presa da esso, e sualiggiata la Città di Praga, gionto al Palazzo reale, reuention in emedesimo, non dieses c'Che cosa h\u00f3o fatt' io. Et inuitato \u00e5 spediare anco quelle riche galerie da me uedute tutte ripiene di cose pretiosissime, con disdegno non rispondesse: Ch' io ardisca d'entrare nelle stanze del mio Padrone, Questo non me lo consigliarete gi\u00e4 uol. Ben s\u00e4 ui pose le guardie perche fossero do ogn'a litro rispottate.

Anz, cle reconcilizatos poi con S. M<sup>n</sup>., e già doi anni trouatos i ancora con essa lei in Laitmeriz tra più solenni conuitti. con atti di uera Alemana confidenza hen furono giudicate da ogn' uno, restituite di parte, ed altra (se non in tutto, almeno ad un gran segno) le primiero beneuolenze. Le quali ad ogui modo stante questi nuoui emergenti hen potrebbero diminuire, e fors' anco di nuouo ridursi quel Duca per saluare li proprij sudditi, e stati, inhabili frà tante Armate à diffendersi da se medesimi, alla orimiera neutralità.

Il morto Elettore di Brandeburgo Gran Camerario dell'Imperio per la grandezza di stati, che se gli diocuenao, bauerebhe douule essere il maggior Prencipe d'Alemagna, E tuttauia essendo la Marca dagli anici, e nemici quasi in ogni parte deunstata; la Pomerania, et il Mecchelburg nelle mani de Suedesi, et il Paese di Cleuse son nome di clientela in quelle d'Olandesi, si trousua ridotto in istato, come di pouerta. Menando la maggior parte di uita usa sotto pretesto di Caccie in quella parte di Prussia à lui spettante, lasciando il gouerno, e comanado generale di stati in Alemagna al Vecchio Conte di Susrembergh, che se bene è perfettissimo Cattolico, disponeua ad ogni modo assolutamente del cuore di esso Prencipe, Caluino.
Che percib non ueniunao ad essere in simile congiontura della

maggior conseguenza, le sue inclinationi più l'una, cle all' altra delle parti; se non in quanto nelle Diete, come Elettore fauorendo, ò disfauorendo quelle di Cesare, hauerebbe potuto sempre, come lo potrà di presente il figliuolo successore, mirabilmente nuocere, ò giouare.

Il Rè di Danimarca hauendo più uolte esperimentato contraria la fortuna della guerra, ond hebbe da Tigli, e Volestain le maggiori persone, inseguito fin' all' ultime riue dell' Holstein, e costretto di

Fol. 33".

ritirarsi di là dal mare, dato di mano alla uia del negotio, non solo hà potuto ricuperare tutto il perduto, ma tirando auanti con le più accorte, e fine ne gotiationi, dimostrando à tutte le parti la medesima beneuolenza, el inclinatione, s'è reso pian piano quasi arbitro, non che mediatore, di tutti qui maneggi.

Non soprei dire però, se l'Imperatore dell' interpositione di lui interamente si fidi, è pure gli conuega di così fare per minor male. Poiebe hauendomi più d'una nolta il Bè di Polonia assicurato, che quel Rè Capo d'Heretici non poteua trattare sinceramente i uantaggi di Prencipe Cattolico, e molto meno quelli di Casa d'Austria, contro la quale haueua negl' anni adietro coll' arni alla mano apertamente dimostrato la sun pessima intentione, e da Generali del quale egli era stato si fieramente gastigato; ben deuo credere, che gl' sitessi particolari con molti altri appresso, habbila la sodetta M<sup>5</sup>. di Polonia frequentemente anco all' istesso Imperatore Cognato ricordati, e nonderati.

Hor qui per uscire d'Imperio mi porterò in fine à toccare le corrispondenze del medesimo Imperatore anco cogl'altri Prencipi d'Europa.

Trà il Pontifice, e, la sodetta M<sup>a</sup>. Cesarea non si può dire, che passi buona intelligenza. Disgustato l'uno, e per il dispreggio, con che nel negotio della Prefettura fi trattato il Noncio Baglioni, e per la missione à Roma sopra le poste del Cardinale d'Arach, con speranza creduta uguela diesiderio di suu uicina morte, et elettione di nuouo Pontifice. Perilche fossero anco state in Viena nella Chiesa de Capuccini d'ordine del Padre Chiròga celebrate molte messe da morto per l'anima sua, e per molti altri capi di sua dignità, et auttorità Ecclesiastica (à suo modo parlando) offesa, e nou così rispettata da Cesarei, come et juorrebhe.

Viue d'altre canto mal' impresso l'Imperatore della Sant'. Sua, che sia ella troppo partiale de Francesi, e mai intentionata uerso tutta la Casa d'Austria, et che quando la medesima uolesse da douero hauerebbe hen tosto la Christianità una buona pace.

S'aggiungono l'offese, che si pretende hauer ella fatte al suo Amh". Prencipe di Bozzolo 1), e le più recenti ancora al Pren-

<sup>1)</sup> Selpio Fürst v. Bozzolo.

cipe d'Ecchembergh 1) tanto più pungenti, quanto più coperte, e dissimulate nel disauantaggio delle congionture, e per non accrescere agl' Heretici nuoui argomenti d'inuehire contro la Cattolica Religione.

Con le Corone di Francia, e di Suetia, come la M. S. corrispondi, essendo ad ogn'uno molto notorio, resterò io di dirne cosa alcuna.

Come parimente di quella d'laghilterra dalla Casa d'Austria fin' hors lusingata, e blandita con nuoue speranze de matrimonij, e di restitutione de stati à Prencipi Nepoti; ma nel resto per le sue deboll forze, e minor consiglio, oltre la fiacchezza di tutte le sue intraprese poco prezzata, costi dal Cattolice, come dall'Imperatore.

Col Rè di Polonia Cognato credo, che passi una buona uolontà: ma non ardirei di affirmare, che si nodrisca meno con esso lui tutta la maggior confidenza. Mentre quella M<sup>a</sup>. Si ualse sempre del mio mezo nel procurare da Cesare, e dal Conte di Traumesdorf il concambio del Prencipe Roberto Palatino, col Prencipe Casimiro suo fratello.

Non è però, che da quello, che si uede dei matrimonij di tante Arciduchesse datesi l'una doppo l'altra in quella Cass, non si comprende chiaramente il gran capitale, che uiene fatto da Austriaci di quella amicitia. Et il loro prudentissimo riflesso sopra l'importanti conseguenze, quando un Rè di Polonia fosse stato in simili congiontre maritato al altra Principessa di partito contrato, e diffidente.

Nell'affare d'Ottomani procedono quelle due Corone, non ostante qualunque coauentione, con interessi frà loro totalmente diusis. Solo bramando di pari passo di uedere impiegati il 'Turchi nell'aksis, ò in altra parte molto luntana; ma nel resto, quando uolghino in Europa, studiano poi attentamente di caierarseli adosso 'un l'altro.

Al qual proposito mi disse un giorno il Conte di Traumesdorf: Che la Casa d'Austria ne suoi maggiori anfratti, e pericoli delle passate guerre con Turchi, non haueua mai riceuuto da Polacchi alcun considerabile souuegno.

Col Turco non si può dire, che tenga S. M. Cesarea in essere alcuna formale Capitulatione di pace; ma bensi le rattificationi de uecchi accordi, e questi anco ben spesso nella narietà del senso,

Fol. 34".



<sup>1)</sup> Johann Anton, Sohn des Fürsten Johann Ulrich v. Eggenberg.

e dell'essecutione cavillati, e uiolat. Anziche parmi, che le stesse tregue de uent'anni coll'anno 1613 espirassero. Confirmate poi senza altra estesa de nuoui capitoli, ma cha semplei lettere, et ispeditioni di parte, ed altra, nell'anno 1615 trà Sultrm Achmet, e l'Imperatore Matthias, e nel 1617 trà li defonti Sultam Amurat, e l'Imperator Fontinando 2<sup>st</sup>.

Onde nel 1625 nella Dieta d'Ongaria per l'incoronatione del presente Ferdinando 3º ricercò quel Regno, s' haueun pace con la Porta. Alla qual dinanda Verdembergk, e Traumesdorf guardandosi l'uno l'altro, e confusamente rispondendo, replicarono gl'Ongari: Voi Germani non ui curate di questa pace, perche nè anco nella guerra tou ti rimettete del uostro, che qualche solo Capelo, ma noi li mustacchi, e le Barbe. E perciò uolemo chiaramente saprer se u'è pace, et anco gl'articoli, et conditioni d'essa, per poteruisi conformare. Onde stimò bene il presente Imperatore all'hora semplice loro Rè di dirigline il uero cioè. Non u'è pace, ma tacte, che i Luterani non lo subodorino.

Fol. 35.

Intesi però, che anco nel Maggio dell'istess'anno 1625 presente il Transiluano fosse fatta di poi qualehe altra ratificatione, come pure in quello del 28 nel mese di Settembre.

Ma questo è certo, che all'ultimo Cappiggi uenuto nel tempo mio pur con lettere del morto Gran Sig". per confirmatione della sodetta pace per altri anni uinti; fù risposto in termini generali, e molto anfibologicamente.

Oude non hà dubhio, che accondo la mutatione delle cose, e de tempi, hen potranno i Turchi sezan anta di manacamento, o di contrauentione formale, ritrouare assai facilmente (quando la congionatura ueti consigliasse) de molti pretesti, per rompere colli sodetti Ongari la guerra. Come certamente haueun risoluto di fare il morto Gran Sig". per quello si seuoprì di poi per lettera scrittasi da lui al visir, et altri suoi Vificiali di quel Regno, di che anco li presenti rumori, quando seguisse la pace col Persiano ne potrebbono accrescer la dispositione.

Il Rè Cattolico non solo, come fratello dell'imperatrice moglie, ma come Prencipe della stessa Casa, e di sangue eosì strettamente congionto, uiene, à giudicio d'ogo uno, sineieramente amta dalla Mu. Cesarea, e grandemente stimato ancora per la di lui potenza, e fin hora anco per il proprio suo interesse. Ma non sono però state semere del miglior occhio dalla medesima remintat l'attolica.

Fol. 36.

Ministri di quella Corona, nè approuati i dissegui del suo real consiglio.

Per sola cagione de quali ben ponderati gl'antecedenti, e l'altre circonstanze di tutte queste commotioni, anche la M<sup>a</sup>. S. pienamente Fol. 35°. comprende essersi fatti di molti trapassi, e quello di Mantoua in particolare.

> Onde siano auuenuti alla Casa sua de grandi rileuantissimi uantaggi; à segno che il Padre Imperatore fosse stato un giorno in certa occasione constretto di dire al Conte d'Ognate: lo sono stracco di far nemici per uoi.

> S'aggionge, ch'essendo la M. S. d'animo grande, e molto generoso, fortemente sdegua, e fràs se medesima si ramariea, di douer sessere ogni di mesi costrettà à pedir da essi elemosina; e conceder loro in concambio per ogni esborso con graue discapito di sua dignità, hora una nuoua Inuestitura in Italia col maggior disgusto de Preneipi Italiani, hora leuate, recrude, quartieri in Alemagan; e fin nelle stesse prouincie patrimoniali, con esterminio de proprij sudditi, et con pessima sodisfattione degl' Elettori, quali tutti continouamente la rimprouerano, che sia prima obligata di souenire all'Imperio, et alle cose proprie, e poi se gli auanzeranno forze, à contribuirle in ser-uicio del Cattolico.

E ben conosce la M. S., oltre le cose prenarrate, palesement dimostrate ance al mondo le proprie debelezze, con que consistante ogni giorno più le necessità, et i bisogni di loro aiuti, non solo hà conneuntu fin hora la M. S. sofferre, e disimulare qualunque amarezza, ma per mettere loro ancora tutto quello, e'hanno volto, ò saputo desiderare.

Sono gl'Olandesi in Germania per la grandezza delle forze loro; per la positura de stati; e per le molte adherenze, che tengono con Prencipi grandi, molto stimati; come parimente per la professata loro dichiaratione di neutralità, il meno, che sia possibile, offesi, et irritati.

Di Genoua, Sauoia, Mantoua, Modena, e Parma non fà l'Imperatore molto conto.

Ben sì del Gran Duca di Toscana per la congiontione strettissima del sangue, nascendo quel Preucipe di sorella dell'Imperatore suo padre, la quale à sostenimento del fratello, uotati prima li scrigni del figlinolo, finì poi auco la sua uita nel viaggio, ch'ella faceua per andarlo à riuedere.

Al che s'aggiunge la morte in quelle guerre di due fratelli di quella Altezza, oltre il merito dello stesso Prencipe Matthias, che con il frutto di suo ben lungo dignissimo seruitio, sostenne sempre in quegli essereiti, con indicibile splendore, e ualore, un posto molto riguardeuole.

Viuendo anche in fine molto fresca la memoria dell'esser stata saluata al sodetto Ferdinando 2°, come ogn' un sà, con la uita, la stessa Corona dell'Imperio, da 3000 Caualli all'hora essistenti in Alemagua di ragione di quell' Altezza. E dalla medesima commandati di portarsi, come feeero, quasi uolando al di lui soccorso; entrando per non guardata uia dentro alle mura di Viena, mentre staua all'bora assediata dal Conte della Torre, con più di 🚆 huomeni, come hò predetto, e la detta Maestà dentro alle proprie sue stanze circondata da numero grande d'heretiei, che poste le mani adosso alla sacra sua persona, le stauano minaeciando, se non renuntiana in quel punto alla Corona dell'Imperio, di uolerlo priuar di nita. Quali, in uedendo dalle finestre del Palaggio, arrivata nel Cortile la sodetta Caualleria. tutta armata e con le buffe callate, creduta da essi nel principio esser gente de loro confederati, ma riconosciuta poi per militia del Gran Duca, uenuta in aiuto dell' Imperatore, nell' alzarsi della uisiera del Conte di Santiglier, che la commandaua, con la più uergognosa fuga tutti sgombrando, e fino precipitandosi dalle scale, diedero campo à snoi fedeli seruidori di riprendere un poco di uigore, si che barica-'tesi in uu subito le stradde, e rinforzatesi le 'guardie delle porte, si dileguarono poi in breui giorni tutti i pericoli di quella, altrimente eccidiale, et irreparabile rouina.

Fol 36\*.

Che perciò può ben comprendere la publica sapienza la passione prouata non solo dal Regnante Imperatore, ma da tutta la Corte, nell' bauer ultimamente conuenuto à sostenimento della dignità di questa Ser". Rep"., come hò predetto, con la licenza datasi al di lui Amb". , disciogliere almeno per gran tempo i legami di così utile, e fruttuosa corrispondenza.

Finalmente s' io deuo rifferire à V. Seru. quale sia la più certa inclinatione della sodetta Mti. Cesarea uerso guesto Sermo. Dominio, benebe niun metallo stia così pronfondamente rinchiuso nelle uiscere della terra, quanto l'affettioni, e gl'odi de Prencipi Fontes, Ablh. II. Bd. XXVI. 19

Fol. 37.

altamente coperti, e nascosti frà le tenebre dell'accortezza, e della dissimulation, oude non sia cosa più malageuole, che uoler proferire in simili materie la propria opinione: tuttauia, s'io deuo mirare alle cose più recreati, passando dai secreti dell'intentioni, non consciute, che da lbio, all'evidenza delle cose, et alle più apparenti dimostrationi, le quali dourerbhero pure in questa ciuile società rendere almeno qualche uerace testimonio degl'affetti dell'azima stessa; et se è ciò, che cade sotto l'occhio sensibile si può donare alcuna credenza, io conserrei dire di credere essere l'inclinatione di detta. M. Cesarca detres questa Servi. Repr.' molto bouna, e molto sincera.

Ma ad ogni modo non douendo io ardire di assicurarlo, prende iò partito di supplicare humilmente la Sere". V., e le Ses". V." Ill". et Ese"., à uoler fissar elle medesime lo sguardo del loro finissimo intendimento, nel cuore de fatti qui sopra esposti, e nel riflesso d'essi à dedurre fondato, e sieruro il loro prudentissimo giudicar-

Et in particolare sopra il notorio reggio riceulmento fattosi ini già dei lora Ece." estraordinarij Amb", con tante dimostrationi d'honore, e di sua Imperiale hencolenza, che i maggiori Ministri de Prescipi esteri ue conuennero rimanere pieni di linore. Confusi però niente meno dalla pumpa, e splendore di loro solenne comparsa, e dull' uni-tursale grido, con cui dal principio sin' alla fine, furono accompagnati.

Il che accrebbe anco à me d'assai, in aggionta delle moltiplici qui sopra accennate competenze, le obligationi di albargar la mano, per sostenere in Corte così principale, et in nouella oltre modo osserunta Amb<sup>11</sup>., con la prerrogatiun di posto tanto rigeardesole, anco la Maestà della stessa Ser<sup>18</sup>. Rep<sup>12</sup>. dei lo rappresentatou.

Fol. 37. Nel mio andare in Alemagna fui riceunto à Spilimbergo con splendidissimo conuitto da quel Conte Alfonso 1), che pur fece il medesimo honore anco ngl' Ece<sup>m.</sup>, Ambr<sup>a</sup>. estraordinarij di V. Ser<sup>a</sup>., in continonato testimonio di suo disufissimo Vassallagio.

Mandò già questo Caualiere un suo fratello ad honorar il S'. Proc'. mio Padre nell'estraordinaria Ambaseiata di Roma, nella qual Città à pena gionto, fial quel diguissimo soggetto la sua utia; ad essempio di cui più uolte m'assieurò anco il detto Conte Alfonso, di non douer risparmiare in alcun tempo la propria in qualonque occasione di publico seruitio.

<sup>1)</sup> Yergl. S. 213.

Della diuotione, e prontezza di questa Casa ardentissima nel desi derio di farsi conoscere al pari dogn' altra suisserata, e suddita di questa Ser". Rep"., io dirò poco, ment' anco i sodetti Ece". Amb". estraordinarij, iui accolti dai sodetti, e col medesimo splendore trattati nel loro ritorno alla Patria, ne informarono già molto à pieno questo Ece". Scnato.

Gionto à Viena ritrouai in stato molto honoreuole, e decente al suo Ministero il sopranominato S'. Ressidente Ballarino, da me trattenuto fin' all' arrino dell' Imperatore, e mandato qualche uolta à Preshurgh per i concerti necessarij, i quali, arrinata in Corte S. M., furono essequiti pontualmente, e quello dell'ingresso, e dell' audienza in particolare.

Fol. 38.

Nelle quali due fiutioni egli ben degnamente siggiliò il merito di sun unlorosissima condotte in quell' importante delicettissimo affare, portatosi anco in quell' ultima occorrenza con tanta desterità, prudenza, et auuedimento, nel sostenere, et auantaggiare la publica essistimatione, che ecroi o in on seppi bramare d'auantaggio.

E ben mi fece conoscere dal concorso uninersale in fautorie il Ministro di V. Ser<sup>a</sup>, il pieno all'etto, ch' ei possedeun de tutti i grandi di quella Corte, e del Conte di Traumesdorf in particolare, che restò da lui persuaso à concedere all' Ambr., di V. Ser<sup>a</sup>, in quelle considerabili giornate tutte le dimandate sodisfattioni.

Per mio Seg<sup>tia</sup>, hebbi il S'. Tadio Vico Seg<sup>tia</sup> di questo Consiglio, del cui ualore, fede, e diligenta poce io deuo ragionare, mentre nel corso di fanti anni, ch' ei presta i suoi deuoti seruiggi ne hanno già fatto l' E. E. V<sup>\*</sup>, tutte le proue, e sono citinamente informate del gran giro de suoi viaggi con tant publici Rappresentanti. E perciò mi restringerò solo ad attesture à V. Ser<sup>\*</sup>. la sodisfattione pienissima ad me riceunta in questa occasione dalla sua uirda, e modestia, untia alla bontà della uita, e de costumi, che ben l'hanno reso degno di poter esser impiegato nella presente Ressidenza; nella qualo non si puol negare, che stante la di lui l'untananza dalla Corte, non serua à questo Ecce. Senato

Fol. 39,

con merauigliosa applicatione, così nella pontualità degl' auuisi, come nella buona condotta di quegl' affari, che gli sono raccommandati.

E ben prometto à V. Ser\*, et alle SS\*, V., Ill\*, et Ecc\*,, che se uerà loro occasione di adoperario in altre cariche, oue giù possa trattenersi, nou come hora lontano, ma appresso al Prencipe, al quale fosse destinato, noa resterà alla Patria dalla di lui nigilanza, e sollectivalite, che più desilerare.

Fol. 38. E per dir anco finalmente alcuna cosa di me medesimo. Segui la mia elettime alla sodetta Anhi<sup>20</sup>. fin al Decembre dell' anno 1636 mentre era poce tubano dell' imbarco per la Prefettura di Padoua, già imballato il mio bogoglio reso inutile per la nuoua carica; che però furuno à me necessarij altri prouedimenti doppiamente costosi.

> Doppo eletto fui tenuto gran tempo sù le spese, e sempre parato alla mossa; cadutami (per l'impronisa partenza da Viena del Rabbata) nel enore dell' Innerno, onde ne rilenò la min salute colpo mortale. Per cui à pena gionto in Corte la staggione, e sotto Cielo fredissimo, conuenni dar giù, e più nolte ridotto in istato miserabile implorare la publica pietà. La quale con porgermi in fine il più benigno sollieno, non solo m' obligò à henedire per sempre i trauagli, et i dispendij sofferti per obbedire ai commandi, e sostenere il decoro della mia amatissima Patria, ma à chiamare etiandio fortunati gli stessi pericoli, ini tante nolte scorsi di perdere la nita, La quale se mi sarà conscruata dalla dinina hontà, hen assicuro la Serth. Va., e le SSa. Va. Illus. et Eretta, che non hauendola io, ad essempio di mici maggiori, punto risparmiata in alcun terapo mai, e particolarmente nelle maggiori afflittioni, e pelle più ardenti combustioni dello stato, non crederò di poter lasciare à figlinoli ricchezza più grande, nè il più pretioso ornamento dell' honore di

> Nel partire della Corte per Ratishona, si compiacque la M. S. d'armarmi Caualliere, e di regalarui de due hacili già in se-creta consignati, li quali (quando si noglia degnare questo Ece\*\*. Senato di concedermi in dono) saranno tenuti nella mia casa à censolatione de figliuoli (pregiudicati assai più di quello, che deno casa consolatione de figliuoli (pregiudicati assai più di quello, che deno que publica sodisfattione anco, del sodietto mio humilissimo, e riuerenulissimo seruito. Gratie etc.

hauerla fruttuosamente perdota nei seruiggi della medesima.

## Relatione

## de S. Aluise Contarini K'. ritornato dull' Amb ". di Munster.

1650. à 26. Sett\*. L. R.

Le Historie dei seeoli andati, Praceipe Serenissimo, Senato Augustissimo, nie quelle forse dei uentuir produrano un general Congresso, come quello, che per la pace universale habhiamo à nostri tempi ueduto. Si può chiamare una delle meraniglie del mondo, che in un sol luogo habbino, tanti diuersamente interessati di commum parere aecoasentito, che si trattino li proprij con gl'affari di tutta Christianità.

Ardeua in quel tempo la guerra flagello del Cielo per eastigo delle coruzzioni humane, in ogni Regno, in ogni Pronincia; mà dirò meglio nell' Isole più remote, negl'angoli più reconditi d' Europa. L'Imperio, ò sia l'Alemagna era più d'ogn' altro soccombente doppo trent' anni di guerra, e hauca sconcertata la simetria degl' humori altretanto abbondanti in quel gran corpo, quanto discrepanti, per Religione, Politica, e passioni. Al eapo non ubbidiuano più membri; questo non si seruiua di loro, che per opprimerli: li rimedij fin all' hora pratticati, mediante il Congresso di sett' anni nella Città di Colonia coll' intervento del legato Cardinal Ginetti niente profittorno, Piaque finalmente al Sig', Dio, che passati sett'anni di maneggio nella Città d'Hamburgo stabilito rimanesse tra li Ministri di Cesare da una, et delle due Corone, Francia, e Suezzia dall' altra sotto la mediacione del Rè di Danimarca un trattato chiamato Preliminare. In questo si preserissero le forme, e regole del tempo, et dei Passaporti per quelli che doucano interucnirui, et altre necessarie eirconstauze per il general Congresso nelle Città di Munster, e Osnabrueh (amendue nella Westfalia, non più discoste d'una picola giornata) destinato. Et sehen due erano le Città per commodo di Fol. f'.

tanti ch' interuenire ui doueano, fù non dimeno dicchiarito ch' un solo douesse intendersi il Congresso, per obbligare le parti à proceder di pari passo in amendue. Munster, era guardato all' hora da pressidio Imperiale, Osnabruch da Suezzesi, che furono leuati per libertà del Congresso, e le guardie per sicurezza del medesmo dalle sole predette Città con giuramento dependenti restarono. Il paese per molte leghe all'intorno tù essentato dalle partite, et altre uiolenze militari con piena sicurtà dei uiueri, e del comercio. Volsero Suezzesi le due Città sotto il pretesto del commodo; mà in effetto per non ceder la precedenza, ne alla Francia, ne adaltra Corona (toltone l'Imperatore) il che poi sostenuero con tanta pontualità, et nelle apparenze, et nell'essenza sin al fine, che ben fecero conoscer non esser barbari, che di nome. Hebbero oggetto di tirar appresso di loro in Città protestante tutti li protestanti, et in consequenza ingrossare il loro partito scielto pur anche per Mediatore il Rè di Danimarca, tanto per il merito d'hauer concluso il preliminare, quanto per esser della stessa religione: se ben poi quella mediatione quasi nei primi giorni terminò con la guerra, che contro quel Rè Suezzesi d'improuiso promonerono.

In Munster poi, come in Citth tutta Cattolica concennero li ministri di Cesare, delle due Corone, Francia, e Spagna, degl'Elettori, e Prencipi Cattolici, e qualche Protestante ancora sotto la Mediatione della sede Apostolica, et della Republica, che nella conclusione della pace restip poi sola: il Noncio rettiratosi, anzi protestana contro per capo di Religione, come à suo luogo si dirà.
Alla mia delobetzza si compiaque questo Esce<sup>nt.</sup> Senato d'ap-

Fol. 2.

poggiare per nome della Repub". il gran peso della Meliatione, il quale hò sostenuto per lo spacio di sel'anni, la sola assistenza del Sig". Dio, e la benignità di Vostre EE". hauendomi aiutato à portarlo e non soccombere. Et come in tant'altre cariche impostemi, la protentezza fid doutat per hauerle supplicate; così in questa non richiata hebbi per motivo una sola cicea ubbidienza, che ualesse pur à meritarmi la quiete tanto alle mie indispositioni (aceresciute auco di molto in maneggio così scabroso) necessaria.

Furono le mie commissioni d'impiegarmi per la pace uniuersale di Christianità à misura delle instanze, che ne facessero le parti, e così hò essequito in amendue li tratati. Nel primo, e fù quello d'Imperio, restà cal fauore del S'. Dio conclusa la pace, sotto la mediacione della Rep\*. abbraciata con applauso, pratticata con confidenza d'ambe le parti, terminata col maggior decoro. Questo apparisse singolarmente nel proemio del trattato in stampa con le seguenti precise parole:

Tandem Diuina bonitate factum est, ut annitente Ser". Rep". Veneta cuius concilia (sie) difficilimis Christiani Orbis temporibus publice saluti et quieti uumquam deffuere; et più à basso, interuentu et opera Ill". et Exe". legati Senatorisque Veneti Domini Aloisiji Contareni Acquitis, qui mediatoris munere procul a partium studio totos pene quinque annos impigre perfunctus est, et nel fine del medesmo trattato parlando di quelli, che doueano deatro il termine di sei mesi esser compresi nella della pace dice: Interim tamen utriusque placito comprebenditur Resp". Veneta uti Mediatrix huius tractutus etc.

Nel secondo, e fu il trattato delle due Corone, Francia, e Spagna, non ostante, che à Munster conclusi rimanessero quaranta otto Articoli segnati dalli Secretarij delle Ambasciate per nome dei Plenipotentiarii d'ambe le parti resta tuttauia à desiderarne la conclusione.

Per tale diuersith bò rissoluto anch' io di diuider la presente relatione in due parti. Nella prima tratterò della pace d'Imperio conclusa, restringendomi per le occupationi dell' Ece". Senato alle sole circonstanze di essenza, di curiosith, e di profitto, et commettendo ciò che potrà raccogliersi dalle Historie, che ben presto si uederanno, ò pure dai medesni miei registri, che sono nella secreta, nei quali precisamente mi son dilatato à fine, che possino seruire, come di processo uerbale i un tanto manerzio alla Posterith.

Nella seconda parte tratterò della pace trà le due Corone, che rime tuttauia imperfetta, con quella insieme terminata, trà loro et gi Olandesi come dipendente, et in amendue procurerò con la maggior breuità possibile shrigarmi.

Capitai à Munster in Nouembre del 43, trattenutoni un mese in Colonia per intender la mossa dei Plenipotentiarij, di Francia; quelli di Cesare, e del Cattolico, haueudomi di soli pochi giorni precienuto. Erano di Cesare, il Conte Gio: Lodonico di Nassau ¹) per Nobiltà, et antichità di famiglia uno de primi Sigr¹. d'Alemagna; basti à dire, che nella sua ascendenza habbi posseduto il trono [inperiale. L' altro il Fol. 2".

<sup>1)</sup> Johann Ludwig v. Natsau-Dillenburg,

Fol. 3.

Dottore Isaaeh Vulmar!) oriondo d'eluetia, di gran cognitione nelle cose di germania, e per questo leuato dal seruitio della Casa d'Inspruch, presso eui godena posto di stima, e confidenza ben grande.

In Osnabruch erano li Conti d'Auspergh 9, et il Dottore Gio-Crane: 9) questo di mezane conditioni per ogni rispetto; quello, bei in Hamburgh hauca concluso i Preliminari, che nel principio dei trattati parti per esser Aio del Rè d'Ougheria, che nel principio dei trattati parti per esser Aio del Rè d'Ougheria, che possiede di presente posto di confidenza nella Corte di Vienna doppo la morte di Trausmondorf, et al quale successe il Conte di Lambergh 4) Cons". Aulico giouine, et di mezana attitudine.

Porta l'uso di Germania, che nelle Ambasciate grandi sia per diete, o per altre funtioni, il Capo habbia nascita, titoli, e fortune, per sostenere il decoro, et un dottore per ordinario, legista, che supplisca alle fontioni della lingua, e della penna. Da tale consuctudine ne deriua, che in ogni Congresso, è uisita, e massime nelle prime, questi tali fanno sempre orationi formali studiate, con inserto di tutte le parti oratorie, il Collega stando solo assistente, et supplendo poi nei dialoghi ch' occorrono. À questi Dottori non era solito darsi precedenza alcuna: mà nel trattato di Munster si è alterato l' uso. pojehe inserti nelle Plenipotenze i Dottori ugualmente con i Caual". han preteso la parità cogl' Amb". delle altre Corone, che non haueano questo carattere: alteracione, che poi si rese degna di derisione poiche non hauendo questi fortune proprie, ne stipendii dal Padrone per sostenere il posto, riuseiua ridicolo il uederli preceder il Buea di Longauilla 1), nei Congressi, e poi andar per la Città senza alcuna pompa.

Nondimeno per conformarsi all'uso di Germania anche il Rè di Spagna, nominò ultimo de suoi Plenipotentiarij il Dottore Antonio Brun Borgognone, mà che però si differentiaua da tutti gi'altri Dottori nel trattarsi decorosamente niente inferiore ai Colleghi, soggetto

<sup>1)</sup> lauek Volmur, früher Kummer-Präsident der Ernhernogin Claudie.

<sup>3)</sup> Johann Weickard Graf und enit 1653, 17. Sapt. Füret von Auersperg, Oberathof-meister (Ajo) Furdinand IV.

<sup>\*)</sup> Johnn Crane, Heichebofrath.

<sup>1)</sup> Johann Mae, Graf v. Lamberg.

a) Heinrich v. Orleans, Hersog v. Longuavilla.

Fol. 3".

di tutta capacità nella Armi, hanendo diffeso Dol 1) sun Patria, quando fiù attaccata dal Prencipe uccehio di Condè, et nelle lettere per cognitione di tutte le Historie, e scienze. Egli hà concluso la pace cogi Olandesi, ancorche Penneranda 1) a habbi hauuto il nome. Egli hauerobhe conclusa quella ettiandic con Prancia, se fosse stato Spagmodo; e gode di presente per giusta retributione il posto d'Ambas". in Olanda ordinario, doue non è dubbho, che non sappi cauar profitto dal torbido, che di presente pare in quelle parti rissorga. Con questo ritroda Munster Don Lopez Zappata, il quale morì poche settimane appresso, odoppo hauer fatto compaguia al legato Ginetti sett' anni in Colonia otioso, o Don Diego Saaucdra sogetto di mezana conditione ch' all'arrino di Peneranda ritornò in Spagna poco contento, e poco tempo doppo anche ui laschì la uita.

Questi tre soggetti per la lore troppe commune conditione non baucuano di Plenipotentiarij altro, che il nome, et le prerogatiue, subordinati al Marchese di Castel Rodrigo, prima Ambas', à Vienna, e poi Gour. Generale delle Pronincie in Fiandra, senza il cui parere, niente rissolucuano; onde fig tiudicato, che fosseros stati espediti più per sodisfare all'apparenza, che per concludere la pace.

Få mio buon incontro ch' all' arrivo in Munster non si troussero li ministri di Francia, per euitare nelle uisite lo scoglio della precedenza, che non potei scansare, quando doppo la mia Eletione fui per consenso dell' Ece\*\*. Collegio, à uisitare gl' Ambasciatori ressidenti presso la Rep\*; pioche uisitato li Sig', d' Amba, Ambas', all' hora di Francia, il Marchese della Fuente scansò di lasciarsi uedere, se ne dolse seben senza ragione, et in ogni congiuntura, hà poi datto segni di non essersene scordato.

Doppo il mio arriuo à Munster il primo', che ui souragiunse quatro mesi doppo in circa, fi il Noncio Chiggi 2), sostituito da Papa Vrhano in luoco del Cardinia Rossetti, che prima fi destinato col titolo di legato, mà che per le sue procedure in Inghilterra (dalle quali in gran parte è succeduto l'eccidio di quel Regno, il sourcer hio colo, così dannoso in alcuni luoghi, come il non hauerne) fi dicchiarito

t) Dole, Stadt in Frankreich, Doport. Jura.

<sup>1)</sup> Caspar v. Braccaments and Gasmann, Graf v. Penaranda.

<sup>1)</sup> Fabius Chigi, Bischof v. Nardo in Neapel, pibat. Legat.

da Francesi per diffidente, et da Papa Vrhano tutto inclinato à questo partito facilmente mutato. All' incontro poi non mutò egli già mai il Chigi ancorehe più uolte dall'uno, e dall'altro partito hressagliato, nessuua eosa dispiacendo più ai gran Prencipi quanto la neutralità, stimando per diffidenti tutti quelli, che non sono per loro parciali. È il Chigi di natione senese di Casa nobile, che rissente tuttauia nel suo animo affetti di Repea, di eruditione non commune, tauto in uerso, quanto in prosa: ma sopra tutto di hontà di uita, e costumi santi senza hipocrisia. Non hauea fatte altre legationi, che quella di Malta, e di Colonia, onde mancaua di quella esperienza ne maneggi, che poi in quelli di Munster hà pienamente conseguito. Con questo nel principio io non mi uiddi stante la guerra di Castro, che poco appresso si conuertì in pace, e passò poi trà di noi nel rimanente pienissima la confidenza, così religiosamente conseruata dall'uno all'altro, che le parti non hanno potuto già mai farui brecchia, ancorche l'habbiano più uolte tentato; onde si sono tal uolta espressi maggiore essere l'unione trà li mediatori, che quella dei Plenipotentiarij d'un medismo Preneipe, ehe tutti con i loro Collega hebbero brighe, et diffidenze, con altretando pregiuditio dei proprij Padroni, quanto l'unione de Mediatori fù profitteuole ai trattati.

Qui è da notare esser commune il discapito di qualunque Fol. 4°. Prencipe, che raccommanda la direttione dei negotij à più d'uno: l'emulatione troppo difficile da comprimer, l'honore troppo sottile per parteggiare, le dissimulationi tal uolta interpretate per uità.

Quasi nel medesmo tempo, che fü iu Marzo del 44, capitorno à Munster li SS". Conti d' Aub, e di Servient. Plenipotentiarij di Francia, doppo essersi trattenuti per beu quattro mesi all'Haya, non senza sussuro del partito contrario, che per tanta dilacione fù più uolte in procinto di uneri alle proteste, et andarseme. Tre negotij cagionorno il loro soggierno: fù il primo, e principale quello d'indure le Prouincie basse à mandar i loro deputati à Munster. Questo procu-rauano il Francesi per obbligar le Prouincie à tratter unitamente con loro la pace, ò tregua, al qual fine stipulorno precisamente, che l'una parte non potesse fare maggior passo dell'altra nei trattati; che si duesse communicar insiene quanto si andaua trattando; mà sopra tutto, che l' uno non potesse per qual si uoglia accidente senza l'altro encaluede. Desiderauano Francesi questa sodistatione per due capi, concluder. Desiderauano Francesi questa sodistatione per due capi,

Fol. 5.

il primo acciò non trattassero separatamente da loro all'Haya, doue Castel Rodrigo con più espeditioni offeriua per nome del Cattolico carta bianca: l'altra perche sperauano nel Congresso di tenere gl'Olandesi dipendenti da loro, et con l'unione di quella gran potenza, cauar uantaggi notabili, sia ò per la pace, ò per la continouatione della guerra, che però il concetto de Francesi quando uennero à Munster era, che ui capitauano colle braccia armate: che queste due braccia erano li Suezzesi il destro, e gl'Olandesi il sinistro, che mediante questi la Francia, non hauea di che temere, e diceuano il uero, se tali bauessero saputo mantenerseli. Olandesi all' incontro haueano due difficoltà: la prima, che stimauano di lor maggior riputatione, far il trattato, è di tregua, è di pace in loro propria casa: l'altra che non uoleuano comparire al trattato di Munster, se la Francia non prometteua di trattarli in tutta parità, come trattaua gl' Ambas". di Venetia. Nel primo punto il Prencipe necchio d'Oranges disse liberamente à Francesi (e disse il uero) che non compliua alla Francia ridure il trattato degl' Olandesi in sei ò sette teste, lontane dalle Prouincie perche non così presto si sariano ueduti con li Spagnuoli in quattr' occhi, che questi con le lusinghe, e promesse, di grossi donatiui, e quelli per natura auari, e facili alla coruttione haueriano fatto la pace. ò la tregua, senza riguardo imaginabile alla Francia, come poi è seguito. Esser meglio, che Spagnuoli mandassero à trattar all'Haya doue per la forma di quel gouerno composto di forme diuerse di religione. di Politica, e di affetti, saria stata molto più difficile la conclusione. In effetto il Consilio fu molto sauio: mà fu creduto appassionato, non complendo alla casa d'Oranges, ne la pace, ne la tregua, mà la guerra. et il commando: mottiuo che renderà sempre quasi impratticabile la calma in quelle Prouincie, come nella tregua del 609 espressamen te si uedde.

Nel punto poi della parità, conuennero Francesi di sodisfare le prodici, quando i loro Deputati fossero capitati à Munster, et sopra questo presero espediente di untersi dell' essempio, pratticatosi, per qualche tempo in Roma, trà gl'Ambas". di Francia, et della Repra, con un trattamento pari trà di loro, mà con qualche disparità da quello, che le Corone trà loro stesso prutticauano.

Il terzo negotio ch'hebbero li Francesi in Olanda fù quello di far un secondo trattato per il prosseguimento della guerra come segui per il uantaggio di maneggiar una pace armata.

Fol. 57.



Prima, che capitassero à Munster fui obbligato di scriuere lore il senso, che per la dilatione mostraua il partito contrario, e con occasione delle loro risposte, nelle quali dicchiariumo gran confidenza nel Ministro della Rep<sup>11</sup>., hebbi modo di rimettere di prima abbordo trà il due partiti, le ufficiosità de usitie, incustri, et altro, che durante il tempo della guerra restorno trà di loro per molti anni intermesse.

Il primo che capità à Munster fù I Sig. d'Auò, il quale nella uita, che gli fec, in tratta un poce corte, conforme il concerte stabilite all' Haya, del quale essendo stato anticipatamente auueritio, hebbi modo di riparare il pregiuditio, e sostenere il punto, dischiarandomi, che non poteuo riceuer trattamento dalla Francia, dissimile da quello, che pratticuanao mece gl'Aubas", dell' Imperatore, et di Spagna, che però capitato poce appresso anche Seruient, m'antenni di usistarlo, fin tanto che uenne loro ordine dalla Corte di trattarmi ndi usistarlo, fin tanto che uenne loro ordine dalla Corte di trattarmi ed usistarlo, fin tanto che uenne loro ordine dalla Corte di trattarmi en segui; Così la machian molto sottile, et artificiosamente drizzata per la Stolleura il posto d'Olandesi se spese della Rep"., rouinò soppa la Francia medesma, che abbassando il suo posto nel pareggiarsi cogi' Olandesi, solleuò in certo modo quello della Rep"., à cui nella pretessa partit del posto, Uniandesi edono.

Questi due Ministri di Francia, Auò, e Seruient non così presto capitorno al Congresso, che apertamente si disunirno: dispiaceua al Auò, ch'l'Collega inferiore di posto lo superasse nella confidenza di Mazarini, la quale à Mazarini medesmo pregiudicò, per quello che communemente fu creduto, che lo hauesse mandato per impedir la pace più che per auuanzarla, et di questo non cadeua dubbio presso alcuno: perche gl'istessi suoi Collega in quattr' occhi lo confermauano. A Sernient dispiaceua il credito che Auò s'era guadagnato in Alemagna nel trattato Preliminare d'Hamburgh; mà in fine lo discreditò, per esser Auè di testa debole, dubbioso sempre d'errare, irresoluto, longo, con poco credito alla Corte, l'altro tutto l'opposito. Da questa discrepanza restorno grandemente pregiudicati, la pace pubblica, per la difficoltà di conuenire trà loro in opinione, gl' interessi della Francia; perche l'uno à fine d'accusar il compagno propalaua il più secreto delle commissioni: la fortuna finalmente d'amendue, perche più uolte corretti dalla Corte, hebbero prima un secretario dell' Ambia, che fu Brasset hora Ressidente in Olanda, il quale maneggiò per qualche tempo la penna non

Fol. 6.

uoluta cedersi prima, dall'uno, all'altro; e poi con la ucnuta di Longauilla: Mà ne questi, ne altri rimedii bastorno, perche in fine Auò fù leuato dalla carica con poca riputatione, e Seruient la terminò con la pace d'Allemagna, più temuto che amato; mà nel resto testa risoluta, di gran ripieghi, e cognitione degl'affari. Molte lettere, e scritture si uidero dell' uno contro l'altro, e poi stampate, che per qualche m ese furono il trattenimento del Congresso in mancanza di negotio: molti accidenti seguirono nelle uisite in presenza anco degl'esteri, con poco decoro del ministerio, e con quel pregiuditio della Corona, che sarà sempre prouato simile da tutti li Prencipi, che si seruiranno di due ministri trà loro diserepanti. Stabilito per così dire il Congresso con l'arrivo dei Mediatori, e dei Plenipotentiarij dell' Imperatore, et delle Corone, tanto à Munster, che in Osnabruch, fit à 10. d'Aprile del 43. cantata la messa dello spirito santo per implorare la dinina assistenza al maneggio d'un tanto negotio. V'interuennero, il Noncio, li Cesarei, li Francesi, et la mia persona con tutti li requisitti nella parità del posto. Spagnuoli fecero ogn' opera prima per dinertire questa funcione, e poi per dissuader gl'Imperiali d'internenerui; mà non potendo conseguire, ne l'uno ne l'altro se ne astenero essi, e fù con gran pregiuditio del loro preteso posto, in luoco neutro, in congresso tanto conspicuo. Nel progresso poi interuennero li Francesi à tutte le funcioni pubbliche della chiesa Catedrale, come altresi li Spagnuoli sempre se ne astenero; è ben uero, che non sò se per ordini di Roma, ò perche l' Noncio stimasse meglio di seansare tutte l' occasioni soggette à torbido, scausò aneh' egli poi dal più non capitarui, come pur fecero gl' Imperiali, così commandati da Cesare ad instanza de Spagnnoli.

Fol. 6\*.

La prima instanza doppo l'appertura del Congresso che fecero il Mediatori fù, per il cambio recipreco trà le parti, et aggiustamento delle Picinpieture, le quali tutte poste in loro mano alla fine d'Aprile subito il cambio ne segul. Ogn'una delle parti trouò da redire sopra i poteri dell' altra.

Quella dell'Imperatore fi la più aggiustata, e con qualche picciola mutatione à not empo necommodata ancora. In quelle delle Corene maggiori furono le discrepanze: reciproche quelle per i titoli. Non uolemno Francesi, che l' Rè di Spagan si dasse il titolo di Rè di Portogallo, e Preneipe di Cattalogna. Non uolemno Spagouoli che Fol. 7. 15

l'Rè di Francia si desse quello di Rè di Nauara; mà presto si accordò questa differenza, restando ogn' uno nella consuetudine antica de suoi tittoli. Li Francesi furono obbligati, à leuar il prohemio delle loro Plenipotenze, come quello, che giustificaua la necessità della guerra dal loro canto, dandone la colpa al partito contrario, et questo perche li Spagnuoli haueriano uoluto anch'essi formar altro prohemio, di t utto loro uantaggio, e pregiuditio della Francia, quando non fosse stato leuato. Opposero gl' Austriaci, tanto Imperiali, quanto Spagnuoli alla sottoscrittione dei Francesi, asserendo, che nella minorità del Rè, non bastaua il consenso della Regina Regente; mà esser necessario quello dei Parlamenti come ueri tuttori della Corona nella minorità. Portarono per essempio il trattato, che fece Francesco Primo, non ostante ch'hauesse Madre regente nel tempo che stette prigione in Spagna, absente dal Regno: rissolsero la ragione dell'uso in contrario col dire, che questo poteua ben hauer luogo dentro il proprio Regno di Francia, mà che trattandosi cogl' esteri, conueniua conformarsi alle leggi communi. Francesi rissentirono questa oppositione accremente per la gelosia di ueder lusingata dagl'esteri l'auttorità dei Parlamenti di Francia, assai per loro stessi gelosi alla Monarchia. Adussero essempii dei trattati cogl'esteri, e riccusarono omninamente l'alteratione dell'uso, obbligandosi solo in conformità di questo, che li Parlamenti uerificheranno li trattati, che conclusi rimanessero: con che restò in fine sciolto questo nodo à loro fauore.

Mentre dumque li Mediatori trauagliauano sopra le Plenipotenze, Fol. 7°. accaderono due accidenti, che ne differirono per otto mesi, e più l'aggiustamento.

Fă il primo la guerra, ben improuiss, che Suezzesi inferiona al Rd di Danimarca. Il General Tortenson con una marchia solicia, e quasi impratticahile si portò coll'Armata tutta dai confini della Bohemia nell'Holsacia, girando in pochissimi giorni gran tratto di appaese. Fù il Rd di Danimarca omninamente sorpreso. Et le soprese Ecc<sup>w.</sup> Sig<sup>a</sup>, nell' uso del guereggiare più moderno sono il uero mezo di far grandi aquisi con picola, è nessuna perdita; li Suezzesi ne hanno datto la norma: tutti gl'altri huoni capitani hanno procurato, e procurano d'immitarla, chiaro apparendone il profitto. Suezzesi honestorno l'intrapesa con la necessità di mutar quartieri, et di rimontar la Caualieria, che per la maggior parte segui la marchia à picidi, con uniuersale stupore, q questo conseguiruo, sendo

l' Holsacia abbondantissima de buoni Caualli: la causa però più re condita di questa mossa fù per due rispetti molto più importanti, il primo perche l'Imperatore maneggiaua di consenso di Danimarca un trattato con Polonia, e moscouia, per far la guerra alla Suezzia già diuertita in quella d'Alemagna, l'altro perche il Rè di Danimarca aggrauaua più sempre d'Impositioni il Sond, per doue necessariamente deuon passare tutte le Naui che trafficano nel mar Baltico contro le conuentioni già prima stabilite con la Suezzia. Venne il Tortenson, e fece quei progressi, che gli paruero migliori: si oppose il Rè di Danimarca con gran uigore ancorche ottuagenario; ancorche oppresso da diuersi incontri poco felici. Di questa nuoua guerra restorno poco sodisfatti li Francesi, et Olandesi collegati della Suezzia, ch' indeboliua il partito in Alemagna, et s'intromisero inmediate per la pace. Olandesi u'espedirno loro Ambas".. che furono poco grati à Danimarca, perch'erano collegati con la Suezzia; Alla Suezzia perch' erano collegati, et interessati nel passaggio del sond; mantenendosi li paesi bassi con li soli grani, ch'estraono di Dantzica, per i quali non meno che per le mercantie di moscouia, e per altro traffico con le Città Ansiatiche, 400 Vasselli mandano ogn'anno nel mar Baltico. Anco la Francia destinò il sig'. dela Tullerie stato già Ambas". à Venetia, il quale hebbe migliore fortuna; perche doppo qualche mese terminò felicemente in Agosto del 45, trà quelle due Corone la pace. Pace per la Suezzia auuantaggiosa, per Danimarca uergognosa, per Francia Mediatrice gloriosa, obbligare le due Corone à spiccar due Ambasciate solenni in Francia, per ringratiare la regina, e pregarla à signar di propria mano il trattato, cosa altretanto insolita quanto decorosa. Per distornar la detta pace fece l'Imperatore passare nell' Holsatia tutto il suo essercito sotto la condotta di Galasso, non tanto per assistere Danimarca, animandolo di questo modo, à prosseguir la guerra, quanto per tener li Suezzesi rinchiusi in un angolo fuori d'Imperio, et che più importa lontano dalle Prouincie hereditarie. Qui si deue auertire, che nel tempo tutto dei trattati di Munster, l'Imperatore è andato uariando, à misura dello stato dell' Armi Suezzesi: quando queste l' hanno premuto nei stati patrimoniali di Bohemia, Slesia, e Morania si sono contribuite da suoi ministri tutte le facilità alla pace: Quando Suezzesi eranno lontani, faceuano tutto l'opposito, poco curandosi, se qualumque altro stato, di Elettori, è Prencipi d'Imperio ag grauato rimanesse dal peso delle Armate, l'amica, e nemica ugual-

Fol. 8\*.

Fol. 8.

Fol. 9.

mente infeste; mentre nelle oppressioni loro egli maggiormente stabiliua la propria autorittà. Per questa massima dumque Galasso seguitò Tortenson, et nel medesimo tempo gl'Imperiali si dichiarinano, tanto à Munster, che in Osnabruch non potersi nei trattati prosseguire, se il Rè di Danimarca non hauesse la pacc, et se questa non fosse trattata nel Congresso universale, in che molti mesi si cons umorno, com' è predetto, senza auuanzamento dei trattati generali, Suezzesi all'incontro conosceuano il pregiuditio. Francesi, et Olandesi premeuano per il riparo, quando il medesmo General Tortenson doppo rimontata la sua Caualleria à numero di 🚆 ueterani Cauallieri doppo a quistate quattro piazze principali, che lasciò ben pressidiate, ritornò c on altra ben repentina marchia in Imperio, passando in uista del'Armata di Galasso senza che da questa gli fosse fatta oppositione alcunaà segno che per tale accidente alcuni dubbitorno della fede di Galasso medesmo, et altri ne diedero la colpa al uino, à cui egl'era dedito strauagantemente.

Nel medesimo tempo il marescial Hora con un' Armata di Suezzia s'aunazò ai confini di Danimarca; seguirno molti incentri, così in mare, conci in terra, sempre con la peggio di questo, che lo constrinsero in fine à far la paee, trattata, e conclusa sul' confine, col mezo di tre Senatori per parte, sotto la mediacione del Sig', della Tullerie com' è predetto.

L'altro emergente, che tenne in sospeso per molti mesi l'aggiustamento delle Plenipotenze, fu che le Corone di Francia, e Suezzia, inuitarono con proprie lettere tutti gl'elettori, Prencipi, Città, e stati d'Imperio di comparer in persona, ò col mezo de loro Deputati al Congresso; mà particolarmente, ne fù seritta una alla Dieta, che rissedeua in Francfort per esser più uicina à Munster, doue si trouauano molti Deputati de diuersi Prencipi, e stati d'Alemagna. Qui è da sapere, che doppo le diete generali, le quali di tempo in tempo si radunano per l'oecorrenze d'Imperio intimate sei mesi prima dall' Elettore di Magonza, come Cancelliere d'Alemagna, rimane sempre in piedi un picolo congresso di Deputati degl' Elettori, et altri per l'essequeione delle eose deliberate nella Dieta universale. Questa dumque picola radunanza si trouaua all'hora nella Città di Francfort, discosta poche giornate da Munster, alla quale non meno, che à tutti li Preneipi, e stati separatamente serissero com'è predetto li Ministri delle due Corone. Diccuano nelle lettere esser il Congresso di Munster destinato

Fol. 9.

per la pace uniucrasle; mà di Germania in particolare: aon esserui Penecipe, ò stato in Germania, che non u'hauesse interesse, e grande: counceinisi, che tutti questi tiali ui assistessero in persona, o col mezo de Deputati. À questo fine essersi concertati in Hamburgh li Passaporti, per tutti esser il Congresso lihero, douersi in esso restituire la libertà all'Imperio, gl'Imperiali hauendosi-usurquato il Jus Pacis, et Belli, che anticamente alla sola generalità de stati dell'Imperio apparteneua.

Questo inuito colpì la Corte di Vienna nella parte più sensitiua; non poteua digerir l'Imperatore, che li stati d'Imperio, stimati da lui come sudditi, douessero per così dire comparir in giuditio contro lui medesmo, li membri contro il capo, e massime sotto la direzzione degl'esteri. Per diuertirsi prima questo pregiuditio, tentò le minacie, scriuendo alla Dieta di Francfort, che facesse abrucciare pubblicamente le lettere con l'inuito predetto dei Ministri delle Corone. Dissuase li Prencipi, e stati dal risponderui; mà non trouò, ne in questi corrispondenza, ne nella Dietta l'ubbidienza, che si pressuponea: altri intimoriti per le Armi delle Corone estere, che preualeuano, et altri confidando nella prepotenza di queste più che nell'auttorità già molto abbattuta nell'Imperatore, lodato uniuersalmente di bontà, e Religione, niente di politica, ò di ualore, concetto commune anco de suoi ministri, e particolamente di Trautsmondorf. Verità comprobata dal progresso del maneggio, in cui gl'Imperiali hanno sempre riffiutato li progetti di qualumque proposta, e poi doppo qualche tempo acconsentitoui, con altretanta lungezza ne maneggi, quanto con discredito de cosi fatti consigli, à segno, che non si faceua più stima delle negative degl'Imperiali, per la certezza di convertirle poco appresso in consentimenti.

Perdutasi dall' Imperatore la speranza delle minacie la conuerti poco appresso nel protetto d'una dieta, in cui s' offerniu di dar sodistitione à tutti il stati d'Imperio, à fine che uniti poi con esso lui si potesse unitamente trattare con maggior unataggio la pace cogl' esteri. Il Consiglio era molto sauic; nà perche l'Imperatore non haueum forze ne credito, per questo li stati d'Imperio non uollero acconsentirui, di modo che congiongendosi questa repugunaza dei stati od ritorno dell'Armata Suezzese in Imperio audeinatasi anche alle Prouincie hereditarie, seben fiancheggiata da Galasso per difficoltarui l'ingresso, el l'Imperatore cominciò à perder la speranza di poter impedire ai el l'Imperatore cominciò à perder la speranza di poter impedire a

Fol. 10.

20

Fol. 10.

stati la deputatione de loro ministri per il Congresso generale; et li stati medesmi si mostrauano molto inclinati d'esser presenti à tratti, il maggiore contrario essendo quello della pouertà: molti Prencipi shattuti dalla guerra in modo, che doppo consonto il buono, et il meglio nelle contributioni alle Armate respetitiumente, non haucano modo da sostemersi, altri facendo di molti una sol borsa espediuano un deputato con procure in nome di tutti acciò assistesse, trattasse, e facesse quello che occorresse.

Successero in quei tempi alcuni altri considerabili unntaggi al partito contrario, perche oltre il ritorno del Tortenson in Imperio, il Duca d'Anghien hora Prencipe di Condè ricuperò Filligoburgh: se fece padrone di Magonza, con gran tratto di paese sul Reno, che poi terminò con la presa di Crucenato.

Questi aecidenti diedero mottiuo ad un abboceamento trà

l'Imperatore, e Duca di Bauiera nella Città di Lintz, doue trà le altre cose fu rissoluto, che l'Imperatore per conniuenza lasciasse, che gl' Elettori Prencipi, e stati dell' Imperio mandassero suoi Deputati al Congresso generale di Munster, et Osnabruc, al qual effetto l'istesso Duca di Bauiera con l'Elettor di Colonia suo fratello, risposero con concetti di lode, et d'honore all' inuito delle Corone: in ordine à questo sollecitorno il uescouo d'Osnabrue già nominato Ambas', del Coleggio Elettorale Cattolico à Munster, come il Conte di Walchenstein sudito di Brandemburgh, per il Coleggio degl' Elettori Protestanti in Osnabruc, Nominò l'istesso Bauiera il Baron d'Haslan con titolo d'Ambas"., e Plenipotentiario suo particolare, al quale aggionse due Dottori all' uso d'Alemagna, con titolo di Deputati, uno per assister in Munster, l'altro in Osnabruc. Questo essempio di Bauiera fu poi col tempo seguitato da tutti gl' altri Elettori Prencipi, e stati, come preuenuto da molte Città franche, particolarmente d'Argentina, Norembergh, Franfort, i Deputati delle quali comparuero i primi al Congresso.

L'altro punto trattato à Linz fù, che douendo capitare al Congresso li sodetti Ministri Eletrorali, douesse l'Imperatore commettere à suoi Plenipotentiarij di trattaril come trattauano le altre Corone à fine che le Corone estere non potessere con questo essempio negar loro trattamento pari, mentre nelle diete, oue non interuengono le persone di Cesare, et degl' Elettori, era solito, che gl'Imperiali tratassere con gran differenta Elettorali, come gl' Elettori sono Pren-

Fol. 11.

cipi si, mà con dominio subordinato alle legi d'Imperio, et offitiali effettiui dell'Imperatore nelle occorrenze più conspicue.

Venne perciò poche settimane appresso il Vescouo d' Osnabrueh, e prima di comparire, il suo Agente discorrendo col Noncio si dicchiari, che come non poteua ceder il posto all'Ambas', della Repes. stante la pretensione degl'Elettori, così si saria astenuto da tutti gl'incontri; che potessero sturbare la mediatione della Repea, gradita, e stimatta con parole d'honore, et in effetto dissimulò, perche nella restitutione delle uisite di complimento, come seguì nel caso della morte della Regina di Spagua : nell'occasione delle buone feste, niente si formalizò ch' io fossi uisitato il primo, anzi egli medesmo fù il primo à uisitarmi nell'occorrenza del capo d'anno. È ben ucro, che quando si trattò di far incontri con Carrozze, egli non uolse ne ceder, ne restare, onde gl'Imperiali sospesero di far incontri, che per euitar le brighe fit noi abbandonato intieramente, in et questa occasione il Noncio si diechiarì precisamente, come pur fecero li Francesi, e li Spagnuoli per la precedenza della Repes, con la Ragione, che l'Ambas'. di Venetia in Roma hauesse luoco in eapella, non gl'Elettori. Da che poi naque rissolutione in questi di dicchiarire, che i primi luochi si eonueniuano ai Mediatori per il merito ch'hanenano con la Germania tutta; mà io poco curandomi del nome, godei la conuenienza degl'effetti senza permetter mai, ch'alcuno si framettesse trà Francesi, e Spagnuoli secondo le occorrenze, e la mia persona.

Mentre si trattana de pontigli, non per questo si trascuraua l'auunazamento dei trattati. Segni comi è predetto in Aprile il cambio delle Pleaipoteaze il cui aggiustamento andò in longo fino à decembre. Il primo impedimento fi perche Francesi sudsero dat tempo de anchi in Osabarche seguisso il medesmo cambio trà gl'imperiali et i Suezzesi, così portando il trattato Preliminare, et il particolare, trà le due Corone, che in tutto di pari passo si procedesse: Mà Imperiali diologorno il cambio per la guerra di Danimaraca, e per l'imitto și membri d'Imperio di trouarsi al Congresso, fin tanto, che ritorato il Tortenson in Alemagua, come si detto, che l'Armatad ii Galasso fii come distrutta nei contorni di Madembergh '), et che Francesi faceuano progressi considerabili; onde non prima che in Decembre del 44 restorno le Pleupioteaze medeseme di commun consenso delle parti

Fol. 11".

<sup>1)</sup> Magdeburg.

Fol. 12.

aggiustate, con obbligo di farle uenire dalle Corti respettiusmente dentro il termine di tutto genaro sussequente rifiormate ad uerbum in conformità del concertato abbozzo. Di questo tutto seguì un atto sottoscritto dalle parti riposto con l'abbozzo medesmo in mano di tempo che uenissero i poteri rifiormati, et in effetto pochi giorni appresso l'aggiustamento dei poteri, furono dalle parti poste in mano de Mediatori e prime loro dimande, per l'inenaniamento della pace. Imperiali ridussero le loro all' essequeione dell'trattato di ratisbona fetto del 32.

Li Spagnuoli alla restitutione di tutto l'occupato; portando per essempio li trattati ultimi di Camhrai, e Veruins.

Li Francesi dimandorno la libertà dell'Elettor di Trcueri; la uenuta al Congresso di tutti li membri dell'imperio, in che diceuano essi consistere tutta la sicurezza della pace, senza la quale non si notesse entrare in trattati. Dispiaque à tutti universalmente questa forma usata da Francesi per essere semplice preliminare, perche la sicurezza dei trattati et la restitutione de prigioni, sono conditioni, che denono seguire, non precorere li trattati medesmi, perche finalmente fù contraria alla parola data solennemente dalle parti à mediatori, di far proposta formale per la pace, non preliminare; che però gl' Austriaci, et in uoce, et per iscritto pretesero, che i mediatori facessero dicchiaratione à fauor loro: mà li Mediatori, tanto in questa quanto in ogn'oltra occasione se ne tennero hen lontani, semure asserendo che non erano giudici, ch' erano semplici relatori, che nessun accidente restaua già mai in loro niente più di quello che faccia il suono passando per l'aria; dicchiaratione, che ualse ad essimerli da molte imboseate, come i loro prencipi da molti impacci. Et sehene non piaque manco à Francesi l'essegutione del trattato di Ratishona proposto dagi' Imperiali come disapprouato dalla Francia espressamente ne manco la restitutione di tutto come demandauano Spagnuoli, ad ogni modo quali queste si fossero erano proposte; ma non già quelle de Francesi, che instillorno negl'animi del Congresso alienatione formale dalla pace, et come tali furono anco disapprouate alla Corte. come in effetto furono concipite con i rancori, che passauano trà Auò, e Seruient, più che con ragione.

In gennaro del 45. uenero dalle Corti le Plenipotenze rifformate secondo il conuenuto. À quelle d'Imperiali, e Francesi non mancò

Fol. 12.

cosa alcuna: le spaganole ucanero alterate in molte parti, con la nomina de nuoui Plenipotentiarii che furono il Conte de Medina las Torres, il Conte di Peneranda, fratte Giuseppe Bragagaa de minori osseruanti di S. Francesco eletto Arciusecouo di Cambrai, D. Diego Sauedra, et il Dottor Brun. Di questa nomina Sanuedra restò disgustato, uedendosi il quarto in ordine, doue fin all'hora era stato il primo, si che fece instanza di ritornare in Spagna all'arriuo di Peneranda come segui.

Questi poteri discordanti dall'accordo diedero un grand' allarma al partito contrario per eariera sopra dei Spaguaudi l'indoppo dei trattați în Medistori s' affaticorno affine che non per questo si ralentascero în trattati medemi; im che es opra una moune promuses de Spaguodi per la rifforma progredissero. Non uolsero Spaguodi obbligersene, il che fece aupponer disapprouata in Spagua la loro prima promessa. Non dimeno pechi giorni appresso essibirmou un altru potere in tutta conformità del già accordato, che per quanto si seppe, fiu dalla Corte mandato in mano di flastle flodrigo per seruirene in solo caso, che la Plenipotenza alterata, non fosse stata admessa: astucia, che non piaque punto al Congresso, agri Alemani imparticolare, che amano la sincerità.

Aggiustati li poteri passarono sei mesi, da Gcuaneo fin Giugno, in diuerse proposto hine inde dalle parti proiettate; mà molto generali, e con pochissimo fondamento: le esgioni di questa dilatione furono, che Imperiali miraunon alle cosa di Danimarca: Francesi così rotti irà di ioro ministri, che apuna si parlauno nei congressi s'ofiendeuano, benche in presenza d'altri le loro applicationi tendenti più à leuar l'uno il credito dell'altro, che à prosseguire in amaneggi; onde fio risoluto di metter in libertà il Sig." d'Aub, à di ritornar alla Corte, ò pure di pacificarsi e Collega, che moto godò della dicchiarsitone in fauor suo, mentre per l'esperienza del Collega nelle cose di Germania per tanti anni maneggiate lo faces dubitare del contrario; mà sono questi effetti del fauoro, che non misura così per sottici.

Nei Spagnuoli proueniua la dilatione dalla poca, è nessuna auttorità, che haueuano alla Corte, dall'abbandono, che Saauedra hauea fatto del negotio doppo, che altri doueano hauerne la direzzione, et il merito.

Suezzesi differirno per la loro constante massima, che douessero conuenire al Congresso tutti li membri dell'Imperio, tanto per sicurezza della pace, quanto per diminuire l'autorità dell'Imperatore auanti di progredir in altro. Fol. 13.

Fol. 13\*.

Fel. 14.

Må perche di questo medesmo pretesto si ualeunno narhe li Francesi, per coprire le loro prinate dissensioni, per questo l'Ambas'. Oxinsteran uenne espressamente à Munster, per aggiustare le proposte formali, che doueano farsi, tanto dalla Corona di Suezzia, quanto da quella di Francia, come poi segni qualche settiman appresso, etsi dirà.

Prese questo ministro il tempo più opportuno per introdure il negocio con auantaggio, e fi subito doppo la Vitteria di Tahor in Bohemia, conseguità dal Tortenson, con disfatta dell'essercito Imperiale, chi obbligò l'Imperatore, il quale all'hora si tronana à Praga, di fugire con due sole compagnia di Casulli.

Da questa Vittoria naque poi, che l'Imperatore prese consigio di far sortire i figliutid di Vienna, quando Suczessi s'auticinomo à quella Città, il che mediante conseguirono la libertà dell'Etettor di Treseri, che poi hi acaginato mille progiaditij all'Imperatore, per la uchemenza d'un autimo feroce di quel Preucipe ancerche ottuagenario, et inhabile al presentie alle funtioni del corpo: Migine consiglio sarcibbe atto adherire al maseggio dei Mediatori doppo le prime instanze, che ne feecro li Francesi, poiche il Papa s'era disposto di tenerlo guardato nella Città di Ferrara sino alla conclusione della pace restando per sola difficoltà l'auuersione degl'altri Elettori, che non stimanuno decoro di quella diguità lasarie chi il Collega uscisse di Germania, desiderandolo più tosto sotto la custodia del Vescouo di Salsburgh.

E perche il racconto dei successi m' luà obbligato parlare dell'Oxinsterna, stimo ch'i sapersi le conditioni dei Ministri, et di quelli massime, che uiuono tuttauia, et agiscono, sia forse uno dei maggior uantaggi che possono cauarsi dalle relationi.

Acel Ocenstierus, e figliudo del Cancelliere di questo nome, che da molti anni in qui gouerus si può dire il Regno di Suezzia, con tanto maggior merito, quanto che non gli maneano Emoli, che per metterlo in disgracia della Regiua publicorno, che egli uolesse fanta maritare ad'uno de suni figliuoti, onde per redimersi dalla callonia, fece, che questo, di cui parlo si maritases in una delle fanniglio più Emole della sua à fine di deniamiris gli uneniri: El come il uecchio Oxinstenu sia hornai ottuagenario: così il figliuolo hauera 40 anni ni circa, testardo assai, come son tutti il Suezzesi: mà altresi di huona cognitione negli affari politici, et della guerra: bastando dire, che quanti Ministri sous sortiti di apelle harrido esteturioue tutti indiffe-

rentemente siano riusciti, e nell'una e nell'altra mirabilmente. È l'Ozinsterna superbo al più alto grado, come pur dedito al Vino à segno strauagante: utitj amendue naturali della natione tutta. Parla più lingue, che pure è assai commune alli Suczessi, per quello che tutti li giouani nobili uanno nell'ettà più tenera girando tutte le corti d'auropa à segno, che tal uno di questi benche nelle prime lanugini m'è accaduto d'ammirare, per la prudenza, e sodezza, meco trattando in più occasioni.

Non è meruiglia se conditioni tali in una natione portino seco quei unataggi in questo secolo, che per aunali era poco, ò niente conosciuta. Ne l'educatione della giouentù potria esser differente da quella della regina, che parla, et intende quasi tutte le lingue: legge ci suunza la sua stanza douc ella assiste à tutto, e si familiarias con tutti, chiamare si pub più toto un accademia de urituosi.

Nel mese di maggio pur del 45. le Armi del Duca di Bauiera, didereo una rotta generale alli Prancesi commandati dal Visconte Turenna, che con pochi de suoi hehhe grau difficottà di saluarsi appresso la Lantgraiu al Cassel, con che bilanciatosi in gran parte il successo di Tabor fauorenole al partito contrario parue, che uguagliati i successi dell'Armi anche nel negotio si cominciasse da douero à prosseguire.

Questo disordine, che hen spesso hà fatto perdere la pacienza la Mediatori, perche qualumque accidente nelle armi distrugeua in momenti i proietti, e le fattiche di molti mesi, ii persussero di proponer come da loro una sospensione d'armi generale, commandatami sepressamente da "V. Ser". come mezo più henve à sopir le hrighe, e più atto à socorrere i hisogui di Christianità contro le mosse de Turchi. In questo proietto hebbero li mediatori "appoggio del Duca di Bauiera, il quale sotto pretesto appunto dei hisogni di Christianità copriu al li proprio interesse, mentre con la tregua restaua armato come agno della lega Cattolica: al sossenimento dell'Armata contribuiuano tutti il Cattolici, e con essa egli rimaneua padrone non solo degl'aquietti, ch'erano molti; im della uocce Elettorale, c'he più di tutto ii premes,

Le insinuationi di questa tregua fece egli portare per il Baron d'Haslan, capitato in questi tempi al Congresso come Amhas', particolare del Duca. Come tale si tratenne molti giorni alla campagna prima di capitar à Munster, perche le Corone non uolsero trattarlo con

Fol. 14".

Fol. 15.

la parità già accordata al Vescouo d'Osabruch, come rappresentante il carpo del Collegio Elettorate, in cui si comprende il Rè di Bohemia, onde lo stimoruo capace della parità, il che non milituan nel ministro d'un semplice Elettore. Fù però il Barone Haslan predetto trattato per molti mesì ablie Corone, et da me in consequenza in terza persona senza tittolo, à che sebene egli rispondeua nella medema forma, la parità nondimeno erra ben disuguale, sendo negli uni uolontaria e ne l'altro sforzata, sin tanto che Francesi per obbligar maggiormente Bauiera; gli diedero l'Eccelleras e n'i poi seguitato dagl'attri ancora.

Alle proposte della tregua non inclinoruo punto gl' Imperiali tanto perche non piaceuan loro li unataggi di Bauiera sempre poeo confidente per non dir Emolo della Casa d'Austria: Quanto per adherire alle lamentationi del Palatino, et altri espulsi da proprij stati, che con la tregua perdeuano le speranze almeno per gran tempo di recuperatif. Francesi, o Suezzesi parlauano della tregua à meza bocca sostenendo, che non poteua esser pace in Imperio, se con la forza non si obbligaun l'Imperatore ad acconsentirui, e forse non a s'ingtanuauano. Militaua però anche in loro dall'un canto l'interesse proprio nel conservanzi gl'aquisti, ch' erano ben grandi, et dall'altro il riguardo di non disgustare gl'esiliatica tattri, ch' haueuano perduto parte dei loro stati, et questi erano molti.

All hora Francesi forse conoscendosi più obbligati à riguardi del Turco, et della Rep", promossero per uia del Cardinal Mazarini la tregua con la Spagua nel solo mare mediteraneo, che da Spaguaoli fü reiettata per riguardi della Cattalogua, e cosi la proposta della detta tregua suani.

Il giorno dunque della Santissima Trinità caduta quell' anno nel fine di giugno, furno essibite à Munster, et Osanbruch de pari passo le proposte formali per la pace, che consisteuano in 18 articoli sopra quali s' andò negociando tre anni, e più fino alla conclusione. Queste ucaramente furno le prime proposte, che si poterno dire formali per la pace aneorche diffetose in un Articolo, e fò quello della sodistino delle Corone, nel quale hen s'espressero in generale di uolerta, mà non condeacesero agl'indiuiduij, et questo per due fini : il primo per mostrar, che posponeuma l'interesse proprio à quello dell'Imperio, ils fine di conclinaci il affetto di questo l'altro per esser sempre ilberi d'alzare, et abbassar la mano nelle dimande, secondo gii accidenti dell' Armi. Vi aggionsero due altre instanze: la prima che fossero con-

Georgie

ceduti passaporti ai Deputati del Ragozzi Prencipe di Transiluania: mà questa non hebbe effetto, tanto per non esser compreso quel Prencipe nei preliminari, quauto perche conoscendo io, che con tal mezo li Turchi haueriano potuto penetrare con sicurezza il uero passo di quei maneggi, m'affatticai, et otteni, eh'ei non ui uenisse, et sehene questa prattica continuò qualche mese, terminò finalmente con la pace particolare, che poco tempo appresso stabilì il medesmo Ragozzi coll'Imperatore; l'altra fù la libertà di D. Edoardo di Bra- ganza, fratello del Rè di Portogallo prigione all'hora nel Castello di Milano, punto che sebene appartenea alla pace trà le due Corone, uolsero noudimeno li Suezzesi inserirui per obbligarsi quella natione, dalla quale in più uolte hebbero regali di consideratione, togliendo per pretesto, che l'Imperatore, il quale lo haueua fatto imprigionare, e dato à Spagnoli se lo facesse anco restituire come prigione di Gcrmania. Anche questa instanza si conuerti nella uanità del niente, perche si ridusse ad'una raccommandatione alli Spagnuoli, che promisero di hen trattarlo, e di presseruario dal ueleno, à che tutto il congresso lo credette molto soggetto, e forse non credè male, perche finalmente doppo qualche anno nel medesmo Castello di Milano egli si morì.

Le proposte sudette formali eccitorno in tutta Europa le meglior speranze della pace, onde poco apresso capitorno à Munster il Duca di Longauilla come primo Plenipotentiario di Francia, et il Conte di Pegnaranda di Spagna, il quale alcuni giorni auuanti era capitato di Spagna à Brusselles, et precorso à Munster di soli pochi giorni dall' Eletto di Cambrai.

Di questi due ministri, et di tutti gi altri successi, et dipendenze en tratatot ris de due Cerone, di Francia, e di Spagna farò qui punto, per non confondere un trattato tuttauin imperietto con la pace d'Imperio, terminata, e finita, e perche come hò detto nel principio sarà questa la seconda parte della presente relatione.

Venne dumque il Duca di Longanilla, che di primo abbordo procurb rinnire i due Collega, Anb. e Servinien, quali restorno, come semplici consiglieri la penna, e la direzzione passando nel solo Duca, che seco condusse un Secretario dell'Ambas': suo dipendente con preusione di mille Boria il nuese, ancorche uienese à spese del Duca. Questo dico à fine che V. V. E. E. osseruino la differenza, et se è possibile, che i loro Secretaripi, e cosdiutori, questi con setter, quelli

Fol. 16.

Fal. 16".

con 15. duesti al mese salarij, che hoggidi non hastano à seruitori priuati degl' Ambas", possino sostenere la qualità del posto, et li dispendij delle Corti mentre massime l'indigenza nell'ordine della Cancelleria si fà maggiore, quanto più poueri, et indigenti sono quelli, che da poco tempo in qui ui uregnono ascritti. Onde sarà gran fortuna se non ne seguiranno pregiuditij ben grandi. Sia questo detto per sola parentesis, e discarrice.

Con la direzzione del maneggio conseguì Longauilla la riunione de Collega in apparenza più lusingato che stimato, ò ben consigitato: anzi da Seruient medesmo mediante la confidenza con Mazarini, et la penna molto pronta, et auuautaggiosa, lo sereditò in fine, et fò parte più discontento, che glorisos, come glorisos potoue assere quando hauesse hauuto petto per sottoscriuer la pace all'hora, che fà ridotta à segni molto auuantaggiosi per la Francia, benche non intieramente conforme alle commissioni. Mà chi hauerebbe osato disaproundo nella conclusione d'una pace, auuantaggiosa, e tanto desiderata dalla Francia: si cuandagnasu il titto di Padre della Patria?

Mazarino, auzi dirò la Regina medesima, non haueriano osato contradirle, per non hauer contrario l'uniuersale: ne certamente sarebbe come hora è, prigione.

Conualidò in gran maniera le debolezze dall'un canto et dall'altro l'Ambitione souerchia di Longauilla, la pretensione accremente sostenuta del tittolo d'Altezza. Questo priuato interesse lo priuò della gloria publica, perche cagionò, che non si uedesse con li Ministri Spagnuoli con i quali molte cose in quattr' occhi haueria facilitato, e fù creduto, che Mazarini fomentasse la pretensione in lui ad'oggetto, che non trattasse con Spagnuoli, et hauesse in consequenza il merito della pace, al quale congionta poi la parentella col Prencipe di Condè, chi haueria potuto batterlo? Li primi assalti per conseguir l'oggetto furno dati ai Mediatori da quali facilmente si sostraherno prima coll'essempio dei loro coleghi alla Corte di Francia, che trattauano Longauilla in terza persona, e poi con le oblationi di seguitar quello, che hauessero fatto Imperiali, e Spagnuoli, già dicchiaritisi per la negativa come pure faceuano anche li Francesi, e particolarmente Seruient, stimando, che nella parità della carica non conuenisse disuguaglianza nei tittoli. L'adulauano però più per compiacerlo, che perche credessero cosi conuenirsi.

Fece Longavilla ingresso solenne à Munster; mà non volse incontro, che de soli Francesi, tanto per far più spiccare il suo traino,

Fel. 17.

che fü ueramente conspicuo per qualità, e quantità di Carrozze, Cuunlii, Nobiltà, oltre cento e più liuree, trà Pagi, Lache, guardie à picidi, et à Caunllo, Mulatieri, et similia, quanto per euitar i senadali, che poteumo nascer trà le Carrozze mie, et del Vescouo d'Osnabruch, he col pretesto di rappresentare il corpo Elettorale in cui si comprende il Rè di Bohemia, uoleua precedermi; poi mi fece offerir l'alternatiua, onde io mandassi la mia Carrozza una uolta, egli l'altra: che riccussi apertamente sempre sostenendo, che la mia Carrozza scabba andata presso quella dei Francesi, ò de Spagnuoli respettiunmente senza ch'alcum altro ui si frapponesse. Così l'hauersi Longauilla natenuto dall'i incontro eaggionò poi la dicchiaratione del Noncio, di non uoler più mandar la sua Carozza ad'incontrare alcun altro, e così fi osservato da tutti fiu al fine.

Fà dunque Longauilla trattato dai Mediatori in terza persona, corrispondendo egli nell'istessa forma; Imperiali, e Spagnoli non la uolsero abbracciare, pretendendo Peneranda, di dare, et riceuere l'Eccellenza, e così hà continuato sino all'ultimo; onde questi due principali Ministri delle Coroue, non si sono mai ueduti insieme, et per questo difficoltata la pace.

Imperiali stettero nella medesma pretensione sino all'artivo di Trausmondorf, che stimando la sostanza più delle apparenze, si contentò della terza persona reciproca: tratiò col Duca, e no segui la pace. Qui è da osseruare quanto pregiudichi tal uolta un puntigio alle cose più essentiali, come Longanilla riconobhe in fine quata ageuolezza di trattare in terza persona dal mezo termine dei Mediatori, che furono i primi à pratticarlo, senza di che non haueria trattato con alcuno.

Essilite come si è detto dalle Corone le loro dimande per la pace d'Alemagna si uiddero à gran schiere arriuar in Munster, e Osnabruch Ambas", e Deputati degl' Elettori. Prencipi, e Città, che formano li tre Membri dell' Imperio. À questa gran piena non puote più l'Imperatore favo rostacolo, anzi per mostrare, che quoeto seguisse con bene placito suo, dicchiarò, che tutti quelli, che haucunno uoto nelle Diete potessero hauerio etiandio nel Congresso, annullado anche quel picolo corpo di dieta, che per le ragioni dette di sopra rimaneua in Francfort. Così il Congresso di Munster, e Osnabruch, se conuerfi in una dieta formale solo mancheuole di capo, uoglio dire dell'Imperatore.

Fol. 17".

Fol. 18.

Capitati al Congresso tanti Ministri naque trà di loro grandissimo contrasto; perche sebene di primo abbordo desiderauano tutti ugualmente di fermarsi à Munster, per la facilità dei Congressi, delle consulte, et delle rissolutioni, Suezzesi non uolsero acconsentirui, stimando che come il Congresso era diuiso in due luochi, così anche nei medesmi fosse ripartita la dieta. Non bebbero difficoltà i Protestanti à condescenderui, per la speranza di molti uantaggi sotto la direzzione de Suezzesi, come anco conseguirono. Conuenne però questo corpo già formato à Munster dividersi con Osnabruch à segno, che molti Prencipi hebbero necessità di radoppiare li ministri à fine di hauerne in amendue i luochi. Questa diuisione generò grandissime gelosie. Dubbitauano gl'Imperiali, che li Suezzesi non mirassero à conuertir la guerra fin all'bora politica, in guerra di religione. Questo medesmo fù dubbitato anche da Francesi per la tregua, che senza loro saputa stabilirno Suezzesi in quel tempo, con l'elettor di Sassonia, per la quale anche li Francesi medesmi si strinsero più che per adietro con quello di Bauiera.

Ripartita la dieta in due luochi, naque altro accidente per dillongare i trattati, e fù che la Lantgrauia d'Hassia con altri contumaci già prima decchiariti incapaci d'interuenire alle diete per hauer preso le armi contro l'Imperatore pretesero esser restituiti nel loro luoco, e noto. Li stati in generale dissentiuano come cosa contraria alle constitutioni d'Imperio. Le Corone all'incontro li protegeuano per hauerli poi parciali nel punto delle loro particolari sodisfattioni, et l'ottennero: poiche gran parte di quei Deputati degl'Elettori, Prencipi, e Città poueri, e mendichi, come di sopra hò detto, si lasciorno dalle corone corromper con regali di Colane, et altro, conche sostenendo il posto con qualche maggior decoro più dalle Corone medesme, ehe dai proprij padroni dependeuano. Così rimessi nella Dieta li contumaci al luoco, et al uoto seben con qualche conditione à 25, settembre li ministri Imperiali, tanto à Munster, che in Osnabruch diedero nel medesmo giorno le risposte dell'Imperatore alle proposte essibite dalle Corone fin sotto li 11. giugno, accompagnandole con una oratione formale, il Dotor Volmar à Munster, il Crane à Osnabruch, Tali dissero essere l'intentioni di Cesare, come portaua la scrittura, subordinandole però al nolere dei stati, col senso dei quali intendeua di uoler in ogni maniera regolarsi, e fù rissolutione disapprouata da molti, quali baueriano desiderato, che l'Imperatore prima di dicchiarirsi, hauesse fatto dicchiarire li stati

Fol. 18\*.

dell'Imperio, per addatarsi poi à loro pareri piutosto, che ad instantia loro ritirarsi, come in più articoli fece. Furono riceuute le risposte dell'Imperatore, con rispetto, commendatione, et allegrezza, restringendosi à douerle poi considerare. Non entro io qui à dire, quali si fossero ne le molte repliche, che sopra di esse, hine inde sono state fatte, basti à dire, che sono state tutte in iscritto secondo la diuersità degl' interessi, che gl' Alemani sopra ogn'altra Natione sono dediti al scritturare, che i Deputati erano tutti legisti, e che queste dicerie hanno consonto il tempo di tre anni. Basterà à V. V. E. di risa-pere il concluso che in breuistimo ristretto à suo luogo rappresenterò, credendo, che pochi dell' Ecer.' Senato hauran ubuto prendersi la hriga di leggere l'instrumento hen lungo stampato.

Date le risposte dagl'Imperiali, e riceutte con spiplause dalli stati dell'Imperio anche le Corone per captiuar questi cominciorno à familiarizare nei discorsi le loro particolar pretensioni, per scoprir come fussero riceutte prima, che d'impegnarsi col metterle in scritto. Dimandaua la Francia di douer crestar padrona dell'Alaseia, con le due pizzze di Brissae, e Fillipsburgh. Dimandaua Suezzia le Pomerania, con il Vescousti di Bremen, Ferden, et il Porto di Wismar.

Strano parue in generale all'Imperio, che le Corone pretendessero ricompensa di stati; poiche quando da principio entrarono in Germania, protestorno, con Ambasciate, scritture, e stampe di non pretender aquisto alcuno per loro: mà di solo impiegar le armi per la libertà dell'Imperio, per il sollicuo degl'oppressi per guadagnare gloria, e non altro. In fine poi si è ucduto tutto il contrario, perche hanno disputato accremente le conquiste, à palmo, à palmo, come se fossero state del proprio dominio. Qui è da notare quanto grande sia l'imprudenza di quei Prencipi, che chiamano le potenze maggiori in propria diffesa, e massime dentro il proprij stati. Infiniti sono gi' essempij antichi, e moderni, ce' itlalia in particolare.

Tra queste dimande delle Corone pareua, che quella della Suezzia fosse riceuuta con minor rissentimento.

Diceuano, che sehen la Fomerania aperse spontaneamente le porte al Rè Gustauo in Alemagna, il quale promise di sempre diffenderla, e mai dominaria; che ad ogni modo parca men improprio essendo morto il proprio padrone, senza heredi onde quel ducato ueniua à cadere per linea transsersale nella casa di Brandemburgh (che però non hà mancato di tutte le oppositioni per conseruarne il dominio)

Fol. 19.

Fol. 194,

mà che l'Altsacia apparteneua alla Casa d'Insprueh innocentissima d'ogni colpa, e participatione nella guerra.

Considerauano Suezzesi per la lingua, per i costumi quasi alemani, che però hanno bauto sempre la direzione sopra i Francesi nel corso intiero dei trattati: li Francesi erano più temuti, che amati: mà le loro dimande crano li gram nuniera sostenute dall' Elettor di Bauiera, che per le adherenze della sua casa è stato uno dei prencipali agenti nei trattati, e si può dire con uerità, che sia seguita la paec, perch's gli i hi doulta, niente ueratosi che li Sapgunoli ui siano restati esclasi; indotto l'Imperatore ad assentirui con le proteste, e con la forza. Fauorina Bauiera li Francesi per hauerii altresi fauoreuoli in sostenere nella propria Casa la uoce Elettorale, che li Suezzesi, e Protestanti desideraumo ritornasse nel Palattino del Reno, come sua propria, et non s'è irgamanto.

Frà queste pendenze capitò în Decembre à Munster il Conte di Trautsmondorf. La menuta di ministro così principale necrebbe in tutti, e con ragione la speranza della paee fit grandemente lodato d' bauer posposto il prinato al pubblico bene; perche poebi fauorti baueriano assettito d' alloutanari, come fece lui tanto tempo dal fauore. Venne ineoguito schen poi apparì con decoroso seguito, mà non eccedente; biasimando anzi l'eccedenza in quelli, che la ostentaunno. Restitui in uisita à Spagnoli prima, che à Francesi, che se ue dobsero : mà egli francamente rispose, che in quel luoco couneaius honorarsi gl'amicip prima, poi gi neutrali, i en utilima li menièri e come ch' egli fosse huomo libero, e franco in tutto, molte cose gli riussiriumo, che non sarinno riuscite ad'altri. Presentò auch'egli nella prima andienza la sua Pleuipotenza ai Mediatori, la quale essendo differente dal concertato, bisognò far rifformare, che segui senza dilatione, e fii nominato primo Pleuipotentario in memelue li Congressa.

Furono li suoi oggetti di dar in primo luoco ogni maggior sodistitione alli stati di Imperio à fine che rimmendosi all' Imperatore con le armi, e con i consigli s'obbligassero gl' esteri à sortire dall' Imperios sua' altre ricompense. Il concetto era buono per dignità dell' Imperio: mà che mirando ad' aggrandire l' auttorità dell' Imperatore accresceua il sospetto in quelli, che per abbateria haucenano già introdotti g'esteri. Non riuscitole questo, aspirò in secondo luoco à dar sodisfattione alli Protestanti, e col mezo loro guadaguar li Suezesti dividendoli dalla Francia. Queste due opinioni erano suggerite

Fut. 20.

per molto tempo furono sospetti li maneggi di Trautsmondorf suggeriti da Bauiera, e dai Catolici, iu pregiuditio de quali l'istesso Trautsmondorf haueua qualche anno auuanti conclusa la pace di Praga. Si strinsero però li Francesi maggiormente con Bauiera, e la gelosia s'accrebbe à segno trà le due Corone, che s'obbligorno Francesi di non trattare con Imperiali à Munster, che con l'assistenza del Ressidente di Suezzia, come pur li Suezzesi in Osnabruch non trattauano con Imperiali, che presente quello di Francia. E perche l'istesso Trautsmondorf trattaua con frauchiggia, per l'auttorità, e con apertura, per il candore nella seconda audienza, ch'hebbe dai Mediatori, offerì senza molte cerimonie alla Francia Pinarolo, e Moyenuich 1), amendue feudi dell'Imperio, questo in Lorena, e quello in Italia. Il Dominio diretto dei tre uescouati Metz. Tul, e Verdun, che da cent anni in quà godeua la Francia in uia d'usurpatione. Alla Suezzia offerse l'essegueione del trattato di Sciomhech concluso del 1635 dal uecchio Oxinsterna, che portaua obbligo di dare alli Suezzesi per farli uscire d'Alemagua due millioni d'oro, e la Città di Stralsond in pegno finche questi fossero pagati. Alli protestanti il possesso de heni ecclesiastici per qualche anno più di quello, che portaua la pace religiosa. À Bauiera la uoce Elettorale col Palatinato superiore. Al Palatino il Palatinato inferiore con l'erezzione dell'ottano Elettore. Pubblicate tali proposte à Munster audò Trautsmondorf à Osnabruch per coglier se poteua nella diuisione dei luochi, diuisione anco d'affetti, à che mirò quasi sempre nel tempo che si trattenne ai Congressi; mà non gli riuscì, anzi il sospetto concepitone dal partito contrario l'obbligò tanto più ad'unione maggiore. Francesi delle offerte di Trautsmondorf si burlarono, come che fossero di cose le quali tutte possedeuano: non dimeno quando per dar loro altre sodisfattioni si rettirorno Imperiali dall'offerta del diretto Dominio dei tre uescouati. Francesi dissero ch'era già stata fatta, et che l'haucuano accettata. Qui è da nottare il pericolo grande che corrono i negotianti, offerendo nei trattati cose diuerse da quello, che le parti pretendono: perche ben spesso, e le une, e le altre si perdono. Alle proposte di Trautsmondorf contraposero Francesi le loro, che ahhracciando le cose offerte dimandauano in aggiunta l'Alsacia, Songouia, e Briscouia con le

dai Spagnoli ad oggetto di portare l'Imperio contro la Francia, à cui

Fol. 20'.

<sup>1)</sup> Movenvie, im Depart, Meurlhe.

Fol. 21.

quattro città siluestri confinanti à Suizzeri, e le due ben importanti piazze di Brissac, e Felipsburgh. Paruero alte assai queste pretensioni, e particolarmente ai protestanti, che non poteano di buon occhio ueder Francesi in Imperio con appoggio tanto considerabile al partito Cattolico: poiche mediante l'Alsacia rimangono Francesi padroni di tutto quel gran tratto di paese dalla Mosella sino al confine de Suizzeri. dentro il quale restano come circondate la Lorena, e la Contea Borgogna. Anche li Suezzesi secondauano nel loro interno le gelosie de protestanti, tanto per la religione, quanto per il molto, che ui guadagnauano Francesi: mà come non ardirono dicchiarirsene per non disgustare la Francia, così conuertirono apertamente le gelosie in proprio profitto, perche quanto più si concedeua à Francesi, tanto più con l'essempio alzauano anch' essi le proprie dimande. Bauiera sopra tutti sosteneua l'interesse della Francia, per essere da questa corrisposto nel sostenimento degl'interessi proprij, come anche segul: poiche coll'appoggio d'un armata considerabile, ch'egli haueua in piedi. picgando hor da questa, et hor da quella parte, secondo gl'accidenti, e col calore degl'uffitii quasi niolenti presso Cesare si ridusse in Aprile del 1646 il trattato dell'Imperio con Francia, à segno, che non restauano altre difficoltà che quella di Brissach. Piazza, che Imperiali offersero prima di demolire, poi di rilasciare alla Francia durante la uita del Rè presente, et sempre insistendo, che l'Reno douesse esser il uero confine, trà l'Imperio, e la Francia; non poteuano in modo alcuno accommodarsi l'animo, che di quà dal Reno possedesse la Francia piazza alcuna.

Di questa condicione Francesi si sariano anche contentati se Bauiera sotto mano non hauesse loro promesso la conseruatione di Brissach à perpetuità, tornando conto la uicinaza de Francesi alla casa di Bauiera emola sempre di quella d'Austria, odiosa ai Protestanti per hauer manegiato con tanta loro strage gl'anni auunnti le armi della lega Cattolica: poco amato da Cattolici per le grosse contribucioni, con le quali sotto pretesto di pagare la medesma Armata, mà in aumento del proprio crario conuertite, rimaugono anichitati, e distrutti. Per questa ragione consenareo finalmente imperiali assentire. Brissac rimanesse à perpetuità incorporato con l'Absacia alla Corona di Francia. Condescese l'Imperatore à questo con grandissima renitenza, sempre persuaso, che l'Reno douesse esser il confine, tra l'Imperio, e la Francia, et che la Francia non hauesse piazze di quà

Fol. 21".

del Reno medesmo in che conueniuan anche tutti li stati: mà si lasciò persuader dall'aparenza, che con Brissach si terminasse il trat-· tato in conformità della parola, che diedero li Francesi ai Mediatori, di uoce, et al Duca di Bauiera con lettere; mà questo, e quelli restorno delusi, come l'universale del Congresso stomacato, anzi tutta l'Alemagna sospesa; perehe quando si credeua aggiustato il tutto con Brissach, Francesi dimandorno Filipsburgh, asserendo, che Brissach senza Filipsburgh non poteua esser sicuro per la necessaria communieatione di due piazze di quà dal Reno. Sentendo però il sussuro, et le inuettiue moderorno la dimanda sotto titolo di semplice protezzione per tenerui solo presidio, e Gouernatore: il Dominio tutto restando all'Elettore di Treueri padrone della piazza, il quale fù quello, che suggerì à Francesi il dimandarla, niente manco di quello, che facesse Bauiera per Brissach riceauandone all'incontro la protezzione della Francia all'Elettore, et l'Elettorato, contro le constitutioni dell'Imperio, et uolontà espressa del capitolo, padrone ugualmente di eleggere l'Elettore pro tempore, come dell'Elettorato, et in consequenza di Filipsburgh, tale essendo la giurisditione di tutti gl'altri capitoli di Germania di questa natura.

Quanto più s'auazzana alla casclusione il trattato dell'Imperio con Francia, alteranto Spaguodi s'affatticamano per impedirio, ò almeno ritardarlo, Querelloruo in primo lunco Trautsmondorf appresso l'Imperatore di troppo facile è ceder, e hamer troppo pora opinione pedito delle forze di casa d'Austria. In somma nos trabasciarno mezi, usando quello specialmente dell'Imperatrice Marin, et del Pader Chirega, Capuriono per discreditare questo ministro presso l'Imperatore, il quale procedendo all'incontro di concerto con lui, l'auusiana di proprio pugno dei mial tiffigi, che gli ueniuano resi; che però non è meraniglia se li Spagnoli doppo hauerto tauto offeso l'hauno creduto poi sempre ministro poeco loro confidente.

In secondo luoco si riuolsero Spaguuoli ai Mediatori, rimostrando lorounenisi al beue di Christianità, et ai pericoi dia Turco, che la pace fosse uninersale, eccitandoi, à dilengare, ò impedire quello, che all hora staua per concludersi con Francesi. Sollectiorno il Duca di Lorena i protestare contro il sodetto truttato dal quale restò escluso, e lo fece col mezo d'un tal Cancelliere Buscellot, che capitò al congresso come Deputato dell' uscesono di Verdun, Preucipe della nedesma casa di Lorena. Eccitarono il Parlamento di Inguliterra, à sostema casa di Lorena. Eccitarono il Parlamento di Inguliterra, à sostema.

Fontes, Abib. II. Bd. XXVI.

n Levin Çrogli

2t

Fol. 22\*.

nere la causa del Palatino. Promosero il mariaggio del Rè nella figliuola di Caera, come segui. Tutto ad oggetto d'impedier l'accordo en i Francesi, et diucritre la loro esclusione dalla pace d'Imperio, che poi non conseguirono. Et per questo medesmo effetto non gioumdo loro i negociati predetti protestarono di non uoler rendere la 
Piazza di Franchental, che appartiene al basso Palatinato, ne acconsentire all'alienzione dell'Alsenia, ancorche sopra di questa la casa di Spagna tenghi poca, ò nessuma ragione: proteste, che come non hanno impedito l'accordo, così shanno ritardato grandemente l'essequitione della pace, e quella di Franchental in particolare tuttania sussistr.

Non ostante questi attrauersamenti de Spagnoli l'accordo trà l'Imperio, e la Frencia segui in settembre del 1648 la uigitia della Croce: con tanta fatica, e pacienza dei Mediatori che niente più: Rifferirò qui appresso in brenissimo ristretto il soli articoli, che riguardano individualmente la Francia per maggior chiarezza delle cose rifferite, et ommettendo tutti gl'atti generali che meglio si possono uedere dal trattos medesmo in stampa.

Alla Francia si cede ogni giurisditione sopra li tre nesconati di Metz. Tul. e Verdun: la souranità di Pinarolo in Piemonte, di Moienuich in Lorena: la ritencione dell' Alsacia, con certe condicioni, escluse le quattro città seluesti così chiamate per la loro situacione trà boschi al confin de Suizzeri, che saranno restituite alla casa d'Inspruch; alla quale in recompensa dell'Alsacia predetta della Briscouia con Brissach, e suo contorno con la Sontgouia insieme, ch' è un altra Prouincia congionta, deue la Francia esborsare tre millioni de Franchi in tre anni. La piazza di Filipsburgh in titolo di sola protezzione senz'altro dominio, con la facoltà del passo del Reno, et il presidio pagato dalla Francia: la quale all'incontro restituisse ai proprij padroni tutti gl'aquisti fatti dalle sue armi in Germania, che sono molti, e di nou poca rileuanza. Queste sono le conditioni del trattato particolare, che riguarda la sola Francia, in cui sono aggionte tutte le altre, che in proposito degl'adherenti, e collegati si accommunorno poi con li Suezzesi nel trattato generale delle due Corone con l'Imperio. Fù conucnuto, che questo accordo particolare fosse po; inserto nel Generale ad uerbum come è seguito. Per il celere prosseguimento, di questo non meno, che per procurar in esso alcuni uantaggi nlla Religion Cattolica s'obbligarono Francesi di andare in Osnabruch

Fol. 23.

per traitare con Suczaei e protestanti come fecero: se ben con poco frutto: perche delle cose promesse niente, è poco ottennero: fecero conoscer solo la poca auttorità, che ui haueumo scheu rimostrarono sempre, che questa moderatione fosse loro necessaria, per conseruarsi confidente il partito protestante, presso il quale nonmaneaumo Spagnuoli con ogni mezò di render la Francia sospetta, et doliosa.

Dell'accordato rimase Trantsmondorf (all' hora poco sano) molto contento: sperando con tal mezo d'hauer conseguito, ò la pase generale d'Imperio, ò la separatione trà le parti quando quella non seguisse e colse la congiontura assai propria: poiche circa quel medesmo tempo l'Armata Imperiale commandata dall'Arciduca fic constretta à rettirarsi di notto dal paese d'Hassia oppressa dalla mancanza de uiucri, e monicioni più che dal nemico. Seguì in quel tempo la morte dell'Imperatrice Maria, per la quale l'Imperatrore tolta l' opportunità dell'accordo stabilito, espedi un gentilhuomo per darne parte alla Recina di Francia sorella della deflonta.

Francesi à Munster opposero ai titoli della lettera per il Rè, pretendendo, che l'Imperatore douesse alterando l'uso aggionger al Serenissimo quello di Maestà; mà non poterono conseguirlo, perche gl'Imperiali sostenero all'incontro esser tale ab antiquo l'uso della Cancellaria Imperiale di dar il Serenissimo, mà non già la Maestà ad Fol. 23°. alcun altra Corona, onde non potersi alterare senza pregiuditio ben graue di tutti li successori. Pratticarsi bensi il titolo di Maestà dall' Imperatore con li Rè in lettere priuate, che taluolta scriue di sua propria mano, mottiuo, che piaque ai Francesi, e fù pratticuto. Scrisse l'Imperatore al Rè; rispose il Rè all'Imperatore di propria mano; Andò il Gentilhuomo, che fù ben trattato, e fù espedito il Baron di Montdeuere à Vienna per corrisponder all'uffitio, col mezo del quale introdusse anco prattica del matrimonio, il quale stà tuttauia sù l'fapeto di Madamosella figliuola del Duca d'Orleans nell'Imperatore, che hauendo poca inclinatione al partito s'escusò per all'hora con la troppo uicina morte dell'Imperatrice; mà in effetto, perche le uiuacità della Corte di Francia male si confanno colle paccatezze di quella di Vienna, che così appunto disse più uolte Trautsmondorf ai Mediatori come à quelli, che più uolte aneora parlorno di questo matrimonio cosi suggeriti.

Francesi andando in Osnabruch doppo il loro accordo con l'Imperio mi fecero instanza di andar con loro per quiui essercitare pur

, Ç≕ogic

Fol. 24.

nai ne admettere alla suu uisita aleun Ministro protestante, ne mance ingerirsi in qual si uoglia maueggio, ele à quel partito appartenesse. Di questa Mediacione in Osnahruch molte altre nolte mi fù teutto proposito, et all'hora massime, quando con la guerra cesine a merimase il Ré di Danimarca. Io senpre mostrai proutezza: mà sotto condicione d'esserne prima inuitato d'ambe le parti, tale essendo anche il senso dell'E. E. V. più uolte appronato: mà perche à misura degl'accidenti proueniumo questi inuiti hor dall'una, et hor dall'altra, ne mai di concerto d'ambe due le parti, per questo hò hauuto anchi io la buona fortuna di sottrarni dal ninggio, e soggiorno in Osnabruch, mà non già dalle brighe della mediacione, poiche uenuti più uolte li Suezzesi in Mausters i unlesse serpere della mia persona non tanto cel partito contrario, quanto colli Francesi loro collegati ancera.

Andati dumque Francesi in Osuabrueh per dar parte alli Suez-

anche la Mediacione in nome della Repea, giache il Noncio non uolse

zesi del loro aecordo con l'Imperio, et eccitarli à uoler anch' essi di pari passo proceder, trougeno fredezza tale, che fu necessario d'espedire in Suezzia, done il neechio Cancelliere Oxenstierna con l'appoggio del suo partito non era punto inelinato alla pace, et questo perchi egli solo possedendo la cognitione degl'affari esteri, la continouacione della guerra lo rendeua necessario: mà per lo contrario la Regina hormai useita di tutela, bramosa di commandare, senza dipender d'altri, altretanto si mostraua propensa alla pace, et in ordine à questa furono espediti ordini alli Plenipotentiarij di concluderla, e la regina medesma ne serisse lettere particolari al Saluius, dubhiosa, ehe l'Oxenstierna seguisse le instruzzioni à parte del Padre più tosto che le regie commissioni. Nondimeno poco doppo l'arrino di tali orilini, Suezzesi essibirno le loro dimande: la più importante de quali era quella della Pomerania hereditata dall'Elettore di Brandemburgh per la morte dei Duchi di quella Pronincia senza heredi. Fece Brandemburgh ogni ressistenza per non cederla à segno, che si maritò con una figliuola del Prencine d'Oranges per interessare con tal mezo le pronincie basse à sostenerlo nel rifiuto per l'interesse etiamdio elle haneuano d'impedire elle li Suezzesi con tale aquisto non si rendessero maggiormente padroui del Mar Baltico: mà come dall'un canto non trouò negl' Olandesi altra assistenza, ehe d'ufficij, et ehe dall'altro rissuonauano le proteste d'Imperiali con quelle iusicue delli stati

Fol. 24.

d'Imperio per obbligarlo à ceder, conuenne alla fine contentarsense, riceuendo pero una hen uguale, e forse maggiore ricompensa mediante li due uescouati, di Magdembergh, et Alberstat ') di maggior cutrata, se beu di non tante consequenzo, quanto quelle della Pomerania ceduta stante i riguardi predetti del Baltico.

Nel mentre che questi affari si trattauano al Congresso furno di commun concerto espediti gentilimonaini Bosembergh. Massigli, e Brant per parte d'Imperiali, et delle due Corone, con inuito ai Generali delle armate rispettiuamente per una sospensione d'Armi, la quale restò prima stabilità dal Duca di Bauiera, escalsa gil Imperiali, in uendetta, che questi non haucessero impedito l'ingresso dei Suezzesi nella Bauiera. Il Duca poi ne riccussò la ratificatione, ucedendo il unatteggio, che ne riccusano li protestanti, e poi ui acconsentì di nuouo fin tanto, che seguì la conclusione della pace.

In febraro del 1647 restò parimente aggiustata la sodisfattione della Corona di Suezzia, che in sostanza fà la riteneione della migliore, emaggior parte della Pomerania, compresi li porti, le Isole, e le Città migliori sopra il Baltico, li uescouati di Bremem, e ferdem, l'uso libero del porto di Vismar, dattasi per questo ai Duchi di Mechemburgh, che ne furno padroni, una conueniente ricompensa in conformità del pratticatosi coll Elettor di Brandemburgh per la cessione della Pomerania.

Sodisfatte le Corone nel loro particolare fi creduta la pace molto uicina alla conclusione; mà rissorere nuoui emergenti, che la dilongarono un anno è più. Per parte de Suezzesi si sosteneuano aceremente li unataggi di potestanti, et la sodisfacione alle miliei per licentiarie contiente, e Francesi pretendeuno, che seguendo la pace d'Imperio senza quella trà le due Corone, non potesse l'Imperatore assistere la Spayan, durante massime la guerra presente. Sopra questo punto Trattsmondor con il stati d'Imperio acconsentiuano, che l'Imperatore, come Imperatore, et Arciduca d'Austria non potesse assister li Spagnoli, senza consenso dell'Imperio; mà che come Rè d'Ongheria non potesse nos sodisfare alle conuenienze del sangue, et degl'interessi, tanto communi frà le due Case, di Germania, e Spagna.

Fol. 25.

<sup>1)</sup> Mardeburg und Halberstadt.

Non se ne contentauano i Francesi, asserendo, che sotto nome di Rè d'Ongheria, haueria l'Imperatore assistito Spagnoli con ogni sforzo contro di loro.

Da tale discrepanza presero li Mediatori il uantaggio di proponer la guerra contro il Turco, col fomento massime d'un Articolo secreto, per il quale Francesi s'obbliganano d'assister l'Imperatore in una tal causa, che in fine suami per i timori, che la Corte di Vienna hebbe, et tuttani nhà del Turco.

Diceuano i Mediatori, che la guerra contro il Turco assicuraua senz' altra dicchirattione, che non si potessero dare ai Spagnoli aiuti; mà li Francesi, et li stati d'Imperio furno contrarij, asserendo, che non hisognaua per modo alcuno. che l'Imperatore restasse potentemente armato, perche quelle armi schen destinate contro il Turco si sariano conuertite, è contro la Francia, è pure à rinouare le oppressioni in Imperio, maggiore essendo l'odio trà di loro, che contro la Turchi, ode uane riuscirio tutte le diligenze in tal proposito, e piaceia à Dio che li medesmi riguardi non concorrano hoggidi ancora per dissuadre la guerra contro l' Turco, oltre li timore, che tanto preuale, al quale doueria preualer la congiontura, che mai più haueran gl'Imperiali simile alla presente, di preuder uautaggi sopra il commune nemies.

Quanto poi alla libertà della conscienza Trautsmondorf acconsenti di concederla in tutti li stati d'Imperio, esclusi i paesi hereditarij. Questa litte durò gran tempo, perche li protestanti, che sono ben numerosi nelle Prouincie di Bohemia, Morauia, Slesia, et Austria, hereditaric dell'Imperatore, comprato haucano per molti milioni in tempo della guerra la libertà della conscienza, onde parena loro molto strano di perder quello, che tanto toccaua l'interno, et che con tant'oro haueano aquistato, in che li Suezzesi, e protestanti li sosteneuano; mà in fine conuennero ceder, poiche l'Imperatore per l'indemnità delle cose proprie non hebbe scrupolo di prodigamente donare quello degl'altri. Per questo altamente si doleuano li Cattolici di esser obbligati all'Auftonomia, mentre l'Imperatore negaua di admetterla ne stati proprii. Sono constitucioni nella Germania, che li sudditi debbano osseruare la Religione dei Prencipi, sotto quali uiuono, e li Prencipi possono cacciare dai loro stati quelli, che sono di differente religione, dando loro tempo conueniente per uender i loro beni, e fare la transmigracione. A questi usi, e concessioni s'opponeuano

Fol. 26.

Fel. 25".

Il Cattolici, e Francesi sottomano li fomentaumo per obbligarii separandosi dall'Imperatore, à gettarsi ciccamente ne loro braccia, che diede gran timore di uedersì la guerra fiu all'hora guerra di politica, conuertita in guerra di religione, dalla quale forse li medesmi Suezessi non si sariano retirati, se Prancesi non husessero loro più uolto dicchiarito di non esser più obbligati alle contributioni per la guerra, perche unesta cessina con le sosifisattioni dattesi alle due Corone.

In questo mentre segui la morte del Prencipe di Spagua, che bolligà Trautemodorf à proceder molto più catuo nel separra gl'interessi de Spagnoli da quelli d'Imperio, come prima fatto hauea, et questo per le speranze di maritare il Re d'Ougheriea con l'Indiadi Spagna, et col maringgio l'heredith importantissima di quei Regui, se hen in fine connenne l'imperatore cedere alla necessiti, perche il stati d'Imperio no nobere già mai, che i loro interessi da quei di Spagna dipendessero. Da questo ne consegui il disguato di Spagnoli che non permisero poi al Rè d'Ougheria di accompagnar la sorella più oltre che à Milano, ne forse in Spagna sarebhe stato ben ueduto, i costumi, et la natura de Spagnoli molto differenti da quelli de Todeschii, et la natura de Spagnoli molto differenti da quelli de Todeschii.

In tanto li Suezzesi attaccorno la piazza importante di Egra su l'confine della Rhoemia, e uedendosi in quel tempo molto superiori nell'armi, dimandarono per sodisfattione delle milicie l'alienacione delle commende di Malta, et dell'ordine de Cau". Testonici, che sono molto e riche, situate in gran parte nelle prime Città di Germania con due uoti nelle diete, uno del Gran mastro dell'ordine Teuthonice, che di presente è l'Arcideau. Lopoldo, et il suo luogotomente, ch'è uno de Lantgrauji d'Hassia, decorato di questa retribucione per essersi fatto pobi anni auunti di Caluino Cattolico. Questa retribuciona bi milicie si redusse poi à 20 milioni d'oro, e finalmente sù conclusa in cinque.

Nel 1647 di luglio parti il Conte di Trautsmondorf dnll' Congresso disse per curarsi dalle use indispositioni, che per il uero l'hauceann assai trausglisto; mà in effetto per ridursi presso il Padrone, de contrapunto alli Spagnoli, che in quel tempo guadagnauano auttorità stante il maringgio dell' Arciduchessa nel Rè di Spagna, e quello che si speraua del Rè d'Ongheria nell'infante con le consequenze.

Altro motiuo hebbe il suo uiaggio, e (ù, che Spagnoli constringeuano l'Imperatore di mettersi in campagna per conseguir, seben non seguì poi l'effetto di soccorrer Egra come si disseguana. L'uscita Fol. 26\*.

però non fù totalmente infruttuosa, poiche li Suezzesi consumati dai disaggi conuennero retirarsi, e Milander, che all'hora commandaua l'Armata Imperiale, in luogo dell'Arciduca, che poco aunnti era passato al gouerno di Fiandra, costeggiando li ridusse nell' Hassia paese distrutto à segno, che si erano ridotti à soli cinquemille Caualli in pericolo d'esser affato distrutti, se Milander li hauesse prosseguiti, in uece di distruger il paese d'Hassin ju uendettà d'esser stato scacciato dal seruicio di quella Prencipessa, à cui haucua fatto conseguire uantaggi considerabili; uolse uendicarsi della ingratitudine, e poco appresso in una facione ui lasciò anco la uita. Certo è, che doppo l'arriuo del Rè Gustauo in Germania non furono già mai li Suezzesi in procinto di perder la riputatione, le uittorie, et gli aquisti come in quella congiontura, se gl'Imperiali hauessero saputo seruirsene. Suezzesi all'in contro sempero convertir molto bene la necessità in profitto, perche stretti dai Francesi alla pace, trattauano con Trautsmondorf, e per cauar uantaggi gli danano intencioni di separarsi dalla Francia. Conseguiti poi, che gl'hebbero, asseriuano esser troppo grande mancamento il separarsi dai loro Collegati per adherire ni loro nemici. Così la uera politica si ridusse al proprio solo interesse.

Ritornato Trautsmondorf à Vienna, fece oga opera per rimette confidenza trà i Padrone, e Busiera, distraendo questo dull'amicitia de Francesi, già sospetta à tutto l'Imperio; mà non puote couseguirlo, perche Bauiera non si fidaua dell'Imperatore: anzi rinforzà maggiormente, il suo partito mediante l'Elettione in Elettore di Magonza del Vescono di Erbipoli per la morte del precessore seguita pochi giorni prima, persona tutta dipendente sua, et dalla Francia, come il defonto era parteggiano, e notoriamente pensionurio de Spagnoli.

In ottobre del 1647 furono anche aggiustate le scritture per le cessioni dell'Alsscia, et altro, come nell'accordo. Sopra quella dei tre uescouati, di Metz, Tul. e Verdun, il Noncio fece una protesta, perche Francesi negorano di admetter nel contratto queste parole: Sine pregiudicio sedis Apostolices: asserendo Francesi, che come quei nescounti erano stati fin all'hora sotto i concordati d'Alemagan con la sede Apostolice, cosi in auuemire lo sariano sotto li concordati della Francia. S'aggiustorno in appresso gl' Articoli concernenti la sodistitione del Duca di Bauiera, quali furno riposti in deposito nello

Fol. 27".

mic mani per essere iuserti ad uerbum nel general trattato, come seguì, ricusato dal Noncio l'hauerui parte per quello, che concerueuano ai riguardi della Religione.

Nella easa di Bauiera rimane la uoce Elettorale, che prima haueua il Palatino, instituitosi per ricompensa di questo un ottano Elettore, con la restitucione intiera del Palatinato basso, che prima era della sua easa.

Desidenuano Suezzesi, che in uece d'otto fossero noue gl' Eleitori, rimostrando i pregiudici glella parità, et questo non tanto per dar un uoto di più ai protestanti, quanto perche sperauano di conseguirlo essi come Duchi di Pomerania, mirando così di londaro ad introdure l'alternatina dell'ama, e l'altra religione nell' Elettione dell'Imperatore, à che forse mirano hoggidi ancora. Il Palatinato superiore, che prime are delle casa Palatina, rimane al Duca di Bouiera, contiguo à suoi stati, per il quale aggregato poi Bauiera rilascia à Cesare l'Austria superiore, impegnatali già per tredeci milioni, che la casa Imperiale douca à quella di Bauiera. Si che in questa pace si può dire con uerità, che l'Imperatore benche augustiato da pericoli, nemici, e necessità habbi per lui fatto una pace auantagriosissima.

Fol. 28

Hà couseguito la Corona di Bohemia, hereditaria nella sua discendenza, che fù l'origine della presente guerra: mentre li Bohemi la pretendeuano elettima. Hà presseruato li suoi stati patrimoniali dalla lihertà di conscienza, concedendola liheramente in tutti g'i altri d'Alemagna. Hà rieuperato l'Austria superiore, impegnata per tredici millioni alla Casa di Baniera senza esbersare un quatrino, la somma há fatto per lui una pace auuantaggiosa, altrebato, quanto dannosa all'auttorità, e forze imperiali per la cognitione, che si è datta ai stati dell'imperio delle proprie loro forze, et del modo ancora di maneggiarle per non rimaner assoggettiti.

Assicurato l'Elettor di Bauiera delle proprie sodisfattioni, se prima fù promotore della pace, se ne fece doppo principal direttore per solleuarsi partirolarmente dalle oppressioni delli Suczessi già eutrati uella Bauiera à segno ch'egli fù costretto retirarsi da Monaco, e dall'Armata Imperiale condotta dal Picolomini per diffenderla, gl'amici, et i nemici in casi ulli gualamente infenti.

Secondauano le intencioni di Bauiera gl'ordini di Francia, con li quali, doppo che gl'Olandesi poche settimane auanti conclusa haFol. 28v.

ueuano la loro pace con Spagna separatamente dalla Francia, era commendato Seruient di concluder altresi quella d'Imperio, esclusane tottalmente la Spagna, come poi segul.

In ordine à questo si condusse Seruient à Ossabruch desideroso anche per la medesma di metter egli solo fine à quel negocio, che non haueano potuto consegnire li due collega già partiti. Restando però fermo nel concerto, che seguì in settembre del 1646 trà gl' Imperiali, e gli Francesi, aggionse tre soli punti, originati dalla pace d'Olanda. Fù il primo, che restassero omniamente esclusi dalla pace d'Imperio il Rè di Spagna, et il Ducn di Lorena, come nemici della Francia.

Il secondo che l'Imperatore non potesse, ne come Imperatore, ne come Areiduca d'Austria, ne come Rè d'Ongheria assistere il Rè di Spagna durante la presente guerra.

Il terzo, che restasse parimente escluso dal trattato il Circolo di Borgogna, ascion il cui nome si compendono oltre la Borgogna medesma tutte le 17 Prouincie de Paesi bassi, il quale se bene è conumerato tra li X. circoli, che formano l'Imperio, ad'ogni modo non è mai concorso nelle contributioni cog' altri. El questo à fine, che non potesse esser soccorso cog'i aiuti d'Imperio nella guerra, ch'in Fiandra arde tuttata con la Francia.

Pochi giorni appresso aggionse poi anco il quarto, e fì di non oggar li tre millioni ai Prencipi d'Inspruch, ne mance restituire ai medesmi le quattro Città siluestri, se prima il Rè di Spagna dato non bauesse il suo assenso sopra la cessione dell'Altsacia, come ucl'accordo predetto del 1646 era stato promesso. Eti ni tanto li stati d'Imperio si dicchiarassero Cautionarij, e manutensori nel possesso dell'Alsacia, e Prouincie conuicine cedute alla Corona di Francia.

Ad'alcuno di questi punti non uoleun l'Imperatore acconsentire suprime de Spagnoli, li quali fecero à Munster, et in Osnabruch g'i ultimi sforzi per impedirlo, à seguo che uno dei motiui per i quali Pegnaranda parti da Munster doppo la pace cogl'Olandesi fù di romper affatto il Congresso, et obbligar col suo essempio Imperiali altresi ad abbandonarlo.

All'incontro li stati d'Imperio accendendosi d'odio, contro tali
andamenti de Spagnoli, non solo si dicchiariuano apertamente di non
uoler, che li loro interessi dipendessero da quelli di Spagna: mà

qualcheduno use) fino à dire nel Consiglio, elle quando l'Imperatore hauesse uoluto preferire l'unione di Spagna al ben di Germania, conueniua pensar ai modi di come deporto.

In ordine à questo facilitorno le sodisfattioni della Suezzia che in Agosto del 1648 furono aggiustate intieramente, e rispose nel Direttorio di Magouza, cioè nella Cancellaria d'Imperio in luogo di sottoseriuerle per maggior loro coroboratione. À questo l'Oxinsterna contribuì più di quello che fatto hauesse negl'anni adietro: poiche spiccato da Suezzia il Palatino con titolo di Generalissimo sopra tutti gl'altri Capi Suezzesi in Germania: come quello, che già si dice destinato in matrimonio della Regina, quando questa uoglia maritarsi (che molti non credono per conseruare in lei sola l'auttorità del Dominio), uolse col concluder preuenire ch'il sudetto Palatino non gli togliesse di mano il negotio, la gloria, et il merito della pace. In effetto fù uolontà del Sig". Dio, che così seguisse, perche il giorno doppo l'aggiustamento del trattato con Suezzia capitò l'auuiso della sorpresa di Praga. che se fosse capitato auanti, ò non sarebbe per le consequenze dell' aquisto seguita così facilmente la pace, è per lo meno si saria dilongata. Alla Suezzia restò assignata la Pomerania inferiore con l' Isola di Ruga.

La Città di Vismar con l'uso libero di quel gran Porto di mare. L'Arciuescouato di Bremem, et il Vescouato di Ferdem, altre uolte Catolici, risseruati alla Città di Bremem, come Città Franca i suoi priuileggi.

In uirtà di tali cessioni la Corona di Suezzia sarà in auuenire un stato immediato d'imperio, con uoto, e sessione nelle Diete Imperriali, hauendo guadagnato più di quello ehe prima possedeua non per ampiezza; mà per opulenza, commodo, et qualità de stati.

Fel. 29,.

Stabilitosi questo tratato, et difficoltando tuttania Imperiali il punti proposti da Seruieut, nemero il stali in rissolutione, con sprezzo ben grande dell'auttorità Imperiale di accordarii essi medesmi con qualche picola moderatione, e con promessa, che l'Imperatore il hauc-rebbe approudi. Il che finalmente segui se ben con grande auersione dell'Imperatore medesmo, e renitenza hen grande de Muistri, per il dubbio, che accerdati il punti sodetti non seguisse poi la pace: Ma restorno desingananti, perche subito doppo ucunto il consesso dell'Imperatore alle già fatte promesse delli stati d'Imperio, tutti questi licenciando le loro case in Ossambroub tennero insisme con li Suczezsi

Fol. 30.

à Munster doue fattosi un Congresso d'Imperiali, Francesi, e Saezzesi in casa dell'Oxinsterna, in cui volsero ch'io nacera interucnissi, con la qual occassione feci rissolure, la restitutione delle due terre di Regiolo, e Luzzara alla casa di Mantoun, hora possedute da Quastalla in uirtù del trattato di Ratisbona del 1632, et aggiustata el cuna latre picciole circonstanza segui finalmente col fauor del Sig'. Dio la sottoserittione della pace d'imperio con le Corone di Francia, e Suezzia à 24 d'Othore 1648.

Quel giorno medesmo furono espediti Corrieri à Vienna, Parigi, e Stoedme, eno rodine di riportur le ratificacioni dalle Corti dento il termine di due mesi, come à suo tempo seguà. Altri Corrieri furno espediti alli Generali delle Armate per sospendere le hastilità come pure di pubblicato à Munster il giorno doppo la sigmatura col sparro di tutto l' Cannone, e con giubilo di tutta l'Alemagna doppo 30 anni di ben trauscilosa, et infesta querra.

Due punti restarono imperfetti nel suddetto trattuto, il primo sapra la nonimitatione dei Prencipi solita pratticarsi in tutti li trattati sinili, la quale fu remessa sei mesi doppo: perehe Seruient non uolse mai neconsentire, che ui restassea nominato il Rè di Spagna, et il Duea di Lorena inminiei attuali della Francia, come Imperiali constantemente pretendeuano, stante la congiuncione con essi di sangue ed interessi: mà non potendolo in fine conseguire fu rissoluto, che non si nominasse alcuno, perche nou nominando il Rè di Spagna, eredettero di non poter nominar atiri. Questo però segnì nel solo trattato con Francia, perche in quello con Suezzia restorno anominati, e Spagna, e Portugallo, e Lorena, et tutti gl'altri Prencipi d'Europa per così dire sezza esculudere alcuno.

L'altro punto indeciso fă quello del rimetter ai Generali dell'Arnate l'escepcience della pace, per la forma del restituire le piaze, e licenciare le milicie. In che si prese grandissimo errore, per l'incounentenza di rimetter l'escepciulone della pace à soldati, c soldati che tanto della guerra profittano, come si è poi ueduto, perche siano anora al giorno d'louggi in qualche perciodo della counsecenza di detta essequitone, che bà diratto due anni, e pià. Però anche uero, che non hauendo li Plenipotentiarij auturiria sopra i Generali, ne conocecuza delle truppe, ne dell'importuaza più d'una, che dell'altra l'inzza per restituiria, prima, à doppo si rende quasi incessaria questa risolutione. In ordine della quale furono assignati

Fol. 30".

alle milicie Suezzesi sette dei X circoli dell'Imperio, fin tauto che fossero esborsati li cinque milioni di talari accordati per il loro licenciamento.

Il Circolo d'Austria fù risseruato per quartiere alle milicie dell'Imperatore, et quello di Bauiera alle Bauare, et quello di Borgogna restò immune anzi escluso dal trattato per le cause sopradette. Suezzesi nei circoli si sono di modo comportati, che quando partij da Munster cauauano di contribucione m m talari al giorno trà tutte; dico al giorno somma quasi incredibile, mà che però indica il uigore di quel gran corpo d'Alemagna, ancorche da tanti anni in quà sempre abbatutto, onde non è merauiglia se il Congresso di Norinbergh instituito per l'essequeione habbi pennato due anni intieri per effettuaria. E come per la sodisfattione delle milicie molte oppositioni furono fatte sopra li cinque millioni di talari finalmente acconsentiti, così baueria l'Alemagna risparmiato molto più, se in luoco de quartieri, che ne hanno contribuiti dieci uolte tanti si fosse rissoluto prontamente da principio agl'esborsi.

Con la pace d'Imperio doppo seguito due mesi appresso il cambio delle ratificacioui, che fù solenneggiato à Munster, e Osnabruch con fuochi di gioia, e banchetti all'uso di Germania, ritornò Seruient à Parigi, lasciando il Sig'. de la Cur suo parente per aggire come hà tatto nel Congresso di Norimbergh. Di questa pace hò toccato li punti più essentiali del partaggio in ristretto, che ne hanno riportato le due Corone Francia, e Suezzia, Bauiera, et il Palatino del Reno come li più benificati. Il resto hò tralasciato, per cuitare le maggiori lungbezze; poiche non ui è Prencipe, non ui è stato, non Città, ne Sig". c'habbi Dominio, che non habbi uoluto esser nominato in un trattato cosi soleune. Altri per auanzar terreno, et altri per conualidar mag-

Fol. 31. giormente le proprie prerogatiue. Da questa pace rissultano frà gl'altri due uantaggi alla Rep\*:

Il primo commune con lei à tutti li Potentati confinanti all'Imperio. che iu altri tempi banno rissentito i pregiuditij della prepotenza dell'Imperatore : mà particolarmente l'Italia, e questa Patria : mentre per il trattato di Munster, rimane così ristretta, circonscritta, subordinata alle leggi d'Imperio non meno, che ai riguardi delle due Corone, Francia. e Suezzia già intrate in quel corpo l'auttorità Imperiale, che gl'Imperatori in aquenire non potrano tutto ciò che uorranno, come hanno sempre tentato per l'adietro.

Fol. 3tv.

Fel. 32.

L'altro uantaggio, et è particolare della sola Rep", per il merito conseguito presso tutti il Prencipi, e Città d'Alemagna nell'implego della mediatione pratticata dalle parti con ogni confidenza, et terminata con tutto il decoro, se bene con poco profitto, per quello riguarda na guerra co Turchi, commiserata con uoti d'applauso da tutti uniuersalmente, mà da nessuno in fine con effetti, ò dicchiarationi assistita.

Il Noneio all'incontro hà protestato contro la medesma pace, et le proteste sono state ultimamente convalidate da una Bolla Pontificia. che annula qualumque consenso dei Catolici contribuito all'alteracione de beni ecclesiastici assoluendoli da promesse, ò giuramenti fatti in tal materia, che dicchiara nulli, et questo per lasciar la porta aperta à Cattolici medesmi di recuperare il ceduto, quando la fortuna delle armi fosse propitia come seguì doppo la pace del 1655 nominata la religiosa, contro la quale protestorno alcuni Prelati più zelanti d' Alemagna pur nel punto dell' Alienatione di beni Ecclesiastici fatta in quel tempo, in uirtù della qual protesta poi furno ricuperati molti di essi beni, quando le armi Cattoliche preualerono, essempio, che obbliga di presente protestanti ad una generale unione, per conseruar in loro li beni già aquistati, et da Cattolici ceduti : et questo tutto quanto alla pace di Germania , che hò ristretto ne presenti breui periodi, in riguardo dell'abbondanza degl'accidenti. - - -

Ripiglio questa seconda parte della mia relatione Preucipe. Seconda del Conte di Peneranda à Munster seguita in luglio dell' 645 come à suo luogo rappresentai. È il Conte di Peneranda un Caur". dell' ordine di Calatraus, di cui possiede una grossa commenda della casa nobile di Bracamont, della quale era terzogenito, et in consequenza applicatosi alli studij delle lettere, fù per qualche tempo lettore publico nello stutudi di Salamanea. Mordi li due fratelli maggiori inerditiò con le fortune della casa assai commonde l'obbligo di maritarsi. Il che segui con dama assai principale: mà sopratutto dottata di belezza à segno, che per causa di questa fù detto che l'Rè basese datto l'impiego al Conte per tenerlo lontano, come più uolte gli bà negatio il ritorno desiderato dà lui per trouarsi senza discendenza in età hormai saunzata di 52 annazata di 52 anna

Il di lui temperamento non è dissimile dal naturale de Spagnoli, feruido, e fraudolente.

Nel resto Cau". di buona mina, di costumi apparentemente religiosi, e cauallereschi insieme. Bissenti nella salute per molti mesi la discrepanza trà il Clima hen caldo di Spagna, e quello di Munster, humido, e fredo. Si trattò con splendore uolute pareggiarsi con Longauilla, così nelle guardie come in altre, et in tutto sosteme il posto della Corona, non hauendo mai uoluto dare in casa propria, ne la mano, ne l'Ec". agl' Ambas". praticalri degl' Eletto.

Restò nel principio grandemente sorpreso, che dell'Imperatore, del Rè suo Padrone, et della casa d'Austria, si parlasse come de Prencipi ordinarij: mentre in Spagna sono riueriti come Detiti. Se ne dicchiari nel primo Congresso con i Mediatori, e congionse li proprij sentimenti con li pubblici, che in gran maniera diminui la speranza della pace per suo mezo.

ol. 32".

Peco doppo l'arrino di lui seguì l'essibitione de poteri suoi, et di Longauilla amendue diffettosi; mà come ch'il diffetto fosse prounuto più da inauertenza delle secretarie, che da formalità importanti, furono senz' altro negociato, uolontariamente, hinc inde riparati, et à suo temo prodotte.

Venne Peuneranda cosi mal impresso delle intencioni del Cardinale Mazzino alla pace, che non puote gli mai dal suo animo cacciarae la gelosia. Diceua egli, che la pace non compliua agl'interessi priusti di quel ministro, che cou la guerra s'arrichiua, e si rendeva necessario: che per amendue questi riguardi ligannana Longauilla, et i popoli per cauar contributioni sotto le speranze della pace. Tanto s'impresse egli di queste massime, che supponendo di gettura i tempo in uanno, si ualse dei trattati con la Francia à solo oggetto di stringer quelli con le Prouincie Basse, che di semper l'unico suo intento, e lo consegui più per la mala condotta de Francesi, che per industria propria.

Arriuato à Munster pubblicò appertamente, di haucre poteri ampli, per pace, per tregua, per tregua longa, e corta: insomma per tuto quello, ch' hauessere uolto li Francesi, sotto quelle conditioni però, che la forma d'oga uno di questi trattati richiedeua; in che consisteua precisamente il ueleno; tutto il resto mirando con artificio à captiuar l' universale.

Et ancorche tutto ciò fosse molto hen conosciuto dai Mediatori, si ualsero nondimeno delle aperture di Pennaranda per aggregare impulsi ad una sospensione d'armi, ò breue, ò longa, che pure promossa

Fol. 337.

Fol. 23. hausean o nel medesmo tempo anche in Germania, à fine, che fosse unituresale, come mezo il più pronto per soceorrer ai bisogni imminenti di Christianità contro il Turco, et il più proprio per stabilire la pace; sturbando gl'euuenti delle armi in un momento quello, che in molti mesi, e fattica restaua come accordato.

Premeua Peneranda per la uenuta de Plenipontiarij de Paesi bassi à Munster, et in questo Francesi gli faccano per appunto il giucco, che desiderana. Si dischiarauano Prancesi di non uoler entarea in trattato con Spagna, se anche gl'Olandesi in uirità dei contratti uon erano presenti; onde per leuarsi questo intoppo, sollecituano in Olanda le loro mosse contre l'opinione del Prencipe uccelio d'Oranges, et della provincia di Zebania; questa, che non uoleua paec, ne tregua, che anche doppo conclusa la contradissen, restando tuttatia nel medesmo senso contunnace: et il uecci restando Prencipe d'Oranges, che negl'ultimi periodi di sun uita si lascio Prencipe d'Oranges, che negl'ultimi periodi di sun uita si lascio guadaguare dalla moglie, guadagnata prima dai Spagnoli con promesse di grossi regali, ed'assignationi di stati, che poi non hanno hautor efletto aleuno.

In gennaro finalmente del 1646 capitorno gl'Olandesi à Munster

in numero di sette: due ele rappresentauano la Pronincia d'Olanda, como la più grande, et interessata di 33 caretti per ogni ceuto nelle contribucioni, le altre sei contribucioni provisione, con il quali si trattauano assai decorsamente. Tutte le altre prousioni d'utensili, liuree, carozze cei altro furono fatte dalle medesme Pronincie, c trà queste uno è do nomestrersi, quella d'una sontuosissima Arma, fatta poner da loro sopra la porta dell'alloggiamento, con una Corona alla Reale, chiasa, e coperati, il che mai più per nuanniti era stato pratitendo, chiasa, e coperati, il che mai più per nuanniti era stato pratitendo, chiasa, e coperati, il che mai più per nuanniti era stato pratitendo, chiasa, e coperati di chia di più per nuanniti era stato pratitendo quali dell'alloggiamento, che me serventa di chia di primo per grande aquisto, che facessero, la reputatione ne Preneipi importando più dei stati: Questi andando, e nemodo, e quella permanento sempre la unedensa.

Questo honore deflerito dai Spaganoli agl' Olandesi, come certo pressaggio del dominio indipendente sopra la producie basse, elhe eder doueano, cagionò pentimento nelli Francesi d'hauerli sollecitati di uenire al Congresso: hen eceto,, dei il loro trattato haueria precedato di mesì, et ami quello della Francia medesma come appunto seguì. È ben uero che li Francesi non credettero altresi, che gl'Olandesi con pace separata si allontanassero già mai dal contenuto dei trattati sollennemente trà loro giurati, nc, che manco si scordassero cosi facilmente degl' obbligbi uerso quella corona, che in fine è stato il più ualido appoggio per diffendere, e poi far conseguire à quelle prouincie la libertà.

Venne anco poco appresso il Marchese Nerli Ambas". di Mautoua, e fù in quel tempo il Congresso più numeroso che in ogn'altro. contandosi nella sola Città di Munster cento, e più Carrozze à sei Caualli.

Nelle uisite reciproche non mancorno Spagnoli di trattare gl'Olandesi con le più large dimostrationi d'affetto, le famiglie quasi sempre trà di loro ad uso del paese ubriacandosi, altri beuendo alla sanità del Rè di Spagna, altri per la conseruatione della Repea. d'Olanda, e forme simili. Alcune nolte concorsero etiamdio regali di guanti, di cordelle, di confetture, et altre gentilezze, che mirabilmente giouorno à captiuar l'animo di tutti; mà precisamente le mogli delli Plenipotentiarii; le donne per natura dedite à così fatte dimostrationi.

lu ordine à questo, senza maggior dimora seguì trà li Plenipotentiarij spagnoli, et Olandesi il cambio delle plenipotenze, che furno trouate mancheuoli, e bisognorno due mesi di tempo à farle uenire dalle corti, rifformate, come appunto seguì à suo tempo, scuza ostacolo imaginabile. Stabilirno gl' uni, e gl'altri d'accordo di prosseguire il trattato trà di loro senza mediacione alcuna, ancorche in qualche picola occorrenza si seruissero della mia persona: come pure stabilirno di trattare di uno, in uno gl'articoli, et accordati sottoscriuerli, à fiue, che non si potessero più alterare. Proposero però Spagnoli in marzo del 1646 di primo abbordo le coudicioni medesme, che furno aggiustate del 1609 per la tregua, con facoltà alle parti, di poterui aggiongere, ò diminuire ciò che la qualità dei tempi, et il proprio uantaggio suggerissero. Et per leuarsi dal sospetto di uoler fare un trattato separato, lenandosi in consequenza le oppositioni, che ui haueriano fatto li Francesi, proposero nel medesmo tempo col mezo dei Mediatori alla Francia di compromettere nella Regina Madre tutte le differenze trà le Corone con certezza, che dentro le conuenicuze della Spagna non darebbe sentenza diuersa dall'esser madre di uno, e sorella dell'altro Rè. Connobbero subito Francesi Fol. 34.

Fol. 34.

l'insidie occulte di una tale proposta; stante quelle parole di convenienza della Spagna, per le quali poteuano sempre Spagnoli rettirarsi da qualunque diccinizatione facesse la Regina, come non conueniente alla Spagna, et in tanto ingelosire i collegati, leuare il negotio da Munster, et cauare i sensi della Francia senza conseguir la nace.

Non dimeno trattandosi della Regina Francesi espedirno subito un espresso in corte, doue consideratosi, che impeguar la Regina in una diechiaratione, che poi accettata non fosse; sarebbe anzi nuouo mottiuo di guerra, che facilità per la paec; riespedirno subito, ringratiando Spaguoli dell'oblacione, escusando, che la regina, come motte, e Regente non potena riecuerla: et innitando il Rè di Spagua à faregli le proposte, le quali quando fossero aggiustate allo stato presente della Francia, li Plenipotentiarij tencano ordine di sottoseri-uerle senza altra dilacione, purche ciò seguisse in Munster, e con participatione dei Collegati per non ingelosirii.

Penneranda all hora, essagerando la poca stima di una tanta deferenza del Ré suo Padrone nella Regima di Francia, suola far ere-dere, che l' mottiuo ne fosse stato fatto suggerire alla Certe di Spagna dal Cardinal Mazarini per uia dei Noncij. In questo, per il uero Penseranda era molto artificioso, copriua il dire, non dire: si ualeua degl'ordini di Corte, e d'altri dispacci, non per prosseguire il filo dei tratti; mà secondo le proprie intencioni, e con questo perdette quel credito di sincerità, che professaua in lettere continuamente, et in uoce in ogni occasione.

Fatta la proposta di rimetter le differenze trà le due Coronnella Regina di Francia, con che si poteua dar fine alla pace in peche hore, quando fosse stata, e fatta, e creduta sineera: due dei Piculpatentiarij Olandesi andorno all'Haya, da doue non ritornando così presto per le discrepance, chi erano in quel gouerno sopra il progredire, ò ritardare il trattato, Penneranda si portò ad'una seconda proposta ai Francesi; e fò.

Primo, di lasciar loro quattro piazze cioè: Landresi nella Pronincia d'Hannau'), Bapom °) et Edim °) in Artois: Dampeliers ')

Fol. 35.

<sup>1)</sup> Hennygau.

<sup>2)</sup> Bapaume, Dep. Pas-de-Calais.

<sup>3)</sup> Hesdin, ebendaselbst.

<sup>4)</sup> Damvillers, Dep. Meuse.

in quello di Lucemburgh: secondo, di restituire in Itabia il tutto ai proprij padenni, e quando pure l'Imperatora assentiase à Prancesi il fendo di Pinnrolo, che in tal caso douessero demolirsi le fortificationi di Casale. Terzo, che tutti gl'altri aquisti fatti in Cattalogua, Borgogan, Paesi Bassi douesse restiturisi. Quarto, che si comprendesse nel trattato l'Imperatore, stati d'Imperio, e Lorena. Quinto, sian di unuou risseruate tutte le risserue del trattato di Vernius. Sesto, che doppo la pace le Corone nou potessero assistire li nemici, l'una dell'altra.

À queste proposte risposero li Francesi, che non si parlasse di Pinarolo, comprato dalla Casa di Sauoia che n'era Padrona. Che Casale restasse depositato nella Francia, finche il Duca hauesse 20 anni. Nel resto s'osseruasse il trattato di Chierasco.

Che li Grisoni restassero in lihertà. Che si facesse una lega di tutti li Prencipi d'Italia, compresoni anche il Rè di Spagna per sicurtà di quella Prouincia. Che si mettessero in libertà tutti li prigioni hine inde, et nominatamente D. Edoardo.

Che si dicchiarassero quali fossero gl'amici, e nemici d'Ambe le Corone. Che si comprendesse l'Imperatore quando habbi fatto pace con la Francia.

Cosi li Prencipi di Tirolo, quando habbino lasciato l'Alsacia. Cosi il Duca di Lorena, quando prima adherisca ai trattati, già prima fatti con la Francia, e disarmi.

Sopra tali proposte, e risposte si è negociato per lo spacio di uce anni con offerte diuerea, d'ambe le parti, molte de quali pasarno non più per mano dei Mediatori, mà degl'Olandesi sotto nome d'interpositori. Ambirono essi con gran prudenza questa interpositori per succurari dalle gelosie, che l'una, e l'altra delle parti haueria potuto dar loro per i proprij unatuggi, e fù di tanta importaza questo punto per li Olandesi, che per essere padroni totalmente del negotio uolsero, che le parti s' obbligassero con giuramento di non communicare cosa aleuma coni Mediatori. Fù detto, che questa motituo fosse insinuato da Peneranda per obbligrae g'i Olandesi, e che Francesi u' annuissero per non disgustarli: mà con questa differenza, che primo ne caudo il profitto, che si presuppose: g'i altri il preguigitio, ch' hoggidi più che mai sospirano, e con nota di poco buona condotta. come essi medesmi hanno più uolte confessato: piote con le gelosie di Mediatori poteuno tener in freno g'i Olandesi, molto più che

Fol. 35".

Fol. 36.

Ful. 36v.

coll'hauersi posto totalmente in loro braccia; la uera politica dei Prencipi consistendo nel proprio loro interesse, e considerando quello d'altri in solo riguardo del proprio.

In giugno dumque del 1646 stabilirno gl' Olandesi con i Spagnuoli il trattato d'una tregna con qualche aggionta in loro uantaggio dall'ultima del 1609. L'aggiustarono non solo, mà alcuni dei Deputati, et trà questi quei d'Olanda la sottoserissero. Questa sottoserittione, come contraria direttamente ai trattati con Francia, pronocò la Corte, et li Plenipotentiarii in Munster alla più grande alteracione. Dalla Corte fù espedito all' Ambas'. Tullerie, ehe poco prima era ritornato alla sua residenza dall'Hay doppo conclusa la pace trà Suezzia, e Danimarea, che ne facesse doglianze in pubblica assemblea, et da Munster fû espedito altro gentilhuomo per render sospette di corruzzione le procedure de Plenipotentiarii; mà particolarmente del Pau pensionario d'Amsterdam, la eui Città sola si può dire, in onta di molte Città d'Olanda, e delle sei altre Prouineie promosse, e sostenne fin'all'ultimo il trattato con li Spagauoli, di cui forse sarà la prima à rissentirne il pregiuditio, et già ne apparisse qualche segno. In questo maneggio poeo misurato, e troppo ardente fù il eonsiglio della Francia, che quando hauesse opposto alla sola contrauencione dei trattati, haueria forse con maggior facilità superati gl'intoppi: mà coll'attaceare in priuato le persone de Plenipotentiarii, obbligarono i loro parenti, e pareiali à diffenderli, et per meglio farlo inestare nel pubblico il priuato, come seguì. Spedirono pereiò li Plenipotentiarij due del loro eorpo all'Haya, tanto per giustificare la signatura della tregna, che dissero esser subordinata al trattato di Francia, e non altrimenti, quanto per redimersi dalle accuse, che contro di loro promosse haueano li Francesi.

Dubbiosamente furno essi riceutti, perche nel pubblico altri approuarno la tregua, altri nò: onde fù necessario espedire il medesmo trattato sotto l'orchio di ciascheduno delle Pronincie. La stessa
diuersità de pareri ineontrò la signatura aneorche sotto conditione
di non hance refletto, che cel trattato congitunamente di Francia, in
fanor della quale segnirno in quella eampagna due gran successi, e
fi l'aquisto l'uno di Cutre'), e 'altro poco appresso di Duyackerchen'). Questi in alemi eagionorno maggiori riguardi merso la

<sup>1)</sup> Courtray, Westflandern.

<sup>2)</sup> Dünkirchen, Dep. Nord.

Francia, et in ultri timore, e gelosia del troppo anicimamento di quella gran Corona. Tanto più che permesso al V. Amiraglio Tromp di tenersi con la solita squadra di sue mani alla guardia sopra Duyn-ekerchen, con secreto ordine di non impedire i soccorsi, che pratre de Spagnoli "entrassero, il Duca d'Orleans guadagnio esso Tromp con "s florini, h segno che impediti li soccorsi, cade quella piazza in sue mani, che serul poi di gran mottiuo agl' Olandesi, per stabilire da doutero la pace con Spagna.

Con la stessa risserua procederono Olandesi in tutta quella campagna con la Francia, perche stabilita la tregua con Spagna parcua loro contradittorio, prosseguire nell'istesso tempo la guerra: Et se non fosse stata l'auttorità del uccehio Prencipe d'Oranges se ne sariano à fatto ritenuti. Francesi all'incontro sosteneuano, che trattato alcuno non potesse hauer effetto, quando non fosse commune, et che in tanto le hostilità contro il commun nemico douessero progredire. In questo haucano fauoreuole il Prencipe d'Oranges, che uedendo la perplessità delle Prouincie, hebbe in rinforzo di quella Campagna il Marescial de Gramond con sei milla combatenti, quali poi furono mal trattati, e non senza pericolo si rettirarono, stante l'indispositione del Prencipe medesmo, che cominciò dar principii de dementia onero maneanza di memoria, e pochi mesi appresso lo priuò di nita. Questa fù gran perdita per la Francia, perch'egli ben conoscendo che gl'interessi della sua casa, uoleuan la guera, et il Dominio, et se pur tal uolta pendeua in fauor dei trattati, la moglie n'era cagione, che dall'un eanto s'era guadagnata grande auttorità sopra il Prencipe già cadente, et dall'altro datasi in preda alla corruzzione de Spaguoli, di cui si può creder à quest hora pentita, perche poche, ò nessma delle promesse gli sono state attese, et ella sotto l'occhio proprio uede con la pace la decadenza propria del figliuolo, et della casa, il cui posto, o per dir meglio neneratione non sussiste che per la guerra.

Per l'indispositione prima, e poi per la morte del Prencipe hebbero grande auuantaggio il Plenipotentiarij di Munster à giustificarsi, et à godere il prinileggio delle penne, che col mezo delle stampe si dicchia-rimo, altri in fauore, altri contro la tregua: altri opponendo, altri indanto Plenipotendiarij et trà queste con souverhia damoas ilhertà inouettiue contro la Francia, et la casa d'Oranges con temeraria ingratitudine uerso l'una, et l'altra, ch'introdussero in quella Promincia la ribellione, e che can assistenza di ceut'a anni di guerra hauno poi conuertito in libertà.

Fol. 37.

Fol 37\*

Mentre dunque in quelle parti ondeggiauano trà tali dubbicelo rissolutioni, seguì in Musster l'aggiustamento della Francia coll' Imperia, come à suo loogo si è detto: il che diede motivo à Pennetare na la, per obbligare tanto più gl' Olandesi alla confidenza, di mettere in loro petto due de più importanti articoli, che uerassacero nel trattato con Francia. L'uno fì di admetter la Cattalogna ad una regua di 30 amai, simile à quella, che haueano già conclusa con gl'Olandesi, l'altro di rilasciare alla Francia tutto l'occupato in Finadra, conche due di essi Deputati andarono espressamente in Osnabruch, doue all hora stanano Francesi, à fine di trattare più di nascosto dai Mediatori; mà niente profittamos; troppo gelosi il loro andamenti à Francesi, doppo stabilita la tregua con Spagnuoli senza di loro.

In tanto aggitauano le Prouincie basse, e conuennero trà di loro, di applicarsi alla pace più tosto, che alla tregua già stabilita: offertagli da Spagnoli per maggiormente obbligarli con le medesme conditioni della tregua. Le ragioni ben importanti furno prima di ben stabilire à perpetuità la souranità libera, concedutagli in questa occasione da Spagnuoli, che da nessun altro poteano conseguire, quando anche hauessero continuata la guerra per due altri secoli: Secondo per liberarsi dal sospetto, che col matrimonio dell'Iufanta di Spagna nel Rè di Francia, che Francesi faceuano all'hora correr per dar gelosia, con dote delle prouincie basse, rimanessero le loro escluse da questa dipendenza, stante la souranità indipendente già prima dichiarata: 3°, perche la tregua portaua più della pace facile il regresso nelle armi, come si pratticò in quella del noue, nel qual caso le Prouincie sariano restate sole, poiche la Francia haucua già rissoluto la pace in luoco di tregua ad effetto di meglio conualidare gl' aquisti. Con rissolutione dumque di conuertir la tregua in pace, ritornarono al Congresso i Deputati delle Prouincie, et uel medesmo tempo produssero le armi due effetti ben importanti. L'uno fù l'aquisto, che fecero Francesi dei posti di Toscana, Piombino, e Longone: l'altro fù il soccorso dato da Spagnoli à Lerida, per amendue quali parcua, che Mazarini fosse più del passato portato alla guerra. Col primo li parea d'hauer posto in ubbidienza totale il Gran Duca, et in timore il Papa col dar fomento insieme alle nascenti solleuationi di Napoli. Piacenanli sopra tutto le apprensioni di Roma per li disgusti sempre passati col presente Papa Innocencio, assonto

Fel. 38.

à quel grado con esclusione della Francia, e poi progreditoti sempre con male sodisfattioni, che in più rincentri furono dicchiarite da Francesi al Noncio Chiggi, poi si conuertirono in apparenze di reconciliacione, mediante la promotione al Cardinalato del fratte fratello di Mazarino. il quale però la riccomoba più dall' aguisto dei sodetti posti di Pombino, e Longoue, che da buona dispositione del Papa, onde con la riccadata di essi ultimamente seguità in mano de Spagnoli si può anco supponer, che trà il Papa, e la Francia non sarà dicuna confidenza, e che il Papa libero dal timore della ulcianaza de Francesi non farà se no quello che corrano Spagnuloi.

Per il soceorso poi di Lerida, apprendeua Mazarini una uicina universal riuolta di tutta la Cattalogna, che però in ordine à riparar questo colpo, et à progredire la guerra in Italia s'applied con tutti li mezi per diuertire la pace d'Olanda con Spagnoli; mà tutte le diligenze furno tarde, e fuori di tempo; poiche si come stettero un anno le Prouincie à risoluersi prima alla tregua, e poi alla paec, cosi non fù poi facile à cambiarle. Offerse in primo luogo la Francia di concorrer all'aquisto d'Anuersa, e poi di lasciarla nel loro dominio, con solo qualehe picolo preuileggio per i Cattolici; mà la Città d'Amsterdam ui si oppose e per dubbio, che Anuersa non li togliesse il traffico, e perche più d'ogn'altro membro di quella Republica ella hà promesso, e uoluto l'accordo con Spagna. Offersero la permuta di Duyucherchen, come più gelosa agl' Olandesi con qualch' altra piazza. mà non fù accettata, perche ogn'altra Città sarebbe stata più di Duyncherchen uicina alle Prouincie, et nella sola uicinanza consisteua la gelosia conforme al prouerbio, esser il Francese buou amico di lontano, mà non uicino. Finalmente fù spiceato Seruient espressameute dal Congresso, sotto pretesto d'annuire alla pace commune, mediante una lega di sicurtà, trà la Fraucia, e le Prouincie in caso che la pace si rompesse; mà in effetto per sturbar l'accordo particolare con la Spagna, il ehe fù comprobato dagl'effetti, perche nella lega presseruativa ottenne quauto desiderò: mà non bastò poi per far la pace. Il di lui soggiorno di qualche mese all'Haya non fù ch' una perpetua compositione di scritture, et di libelli, che inferuorarno gl'Olandesi nelle rissolutioni della pace, la quale forse non saria seguita se con una natione feroce, come quella de Fiamenghi, Francesi hauessero usato le blandure più tosto, che le minacie, et i rimproueri.

Fol. 38\*.



Fol 39

Dubhioso non dimeno Penueranda, che Seruient col unlor proisostenuto dalli autorità, e da ll'oro della Francia, non meno che dalla cassa d'Oranges, dalle militic, e da gran parte dei Populi sempre all'etionati à quel partito, nenne di primo abbordo alli Mediatori escuandosi d'hauer posto il negotio in mano d'Olandesi per la promessa daloro riceuuta di far la pace anche separatamente dalla Francia, quando questa delle proposte ragioneuto, che passassero per loro mauo, aon si coutentasse: mà non già perceh banesse alguna diffideuza dei Mediatori medesni con altri complimenti simili. Non è dubbio, che l'oggetto delli Austriaci in quei trattati inor fosse unicamente diretto alla diusione, separando gl'amici della Francia: mà Penneranda sopra tutti lo desiderò dagi Olandesi, con ciò facendo il più gran se vittio che altro Ministro già mai habbi fatto alla Corona di Spagna: mà in effetto si riuoltò ai Mediatori quando g'Olandesi non baneuson più recettio con la Francia.

In ordine à queste blandure il trattato ritornò în mano dei Mediatori, perche li ministri Olandesi sottoserissero in genuaro del 1647 la Tregua con Spagan sotto conditione, che nou hauesse luogo, senza quella citandio trà le due Corone. Termine usato sempre da loro per copirisi, mà in effetto molto diuceso dall'intentioni loro piò scerete. Questo ordine uenne ai Plenipotentiarij con espeditione espressa delle prouincie, à fine che l'essequeione preneunisse l'arrino di Seruient all'Haya, come seguì.

Tutti li Deputati sottoserissero essa tregua, fuori che quelli della Pronincia d' Utrecht, il quale sostenne il fatto con scritture, e poi conuenne di persona andar all'Hava, doue la sua Pronincia lo sostenne uigorosamente, che però Seruient nel ritorno andò specialmeute in quella Città per riugratiarla, henche fosse communemente ereduto che l'oro di Francia hauesse prodotto questi effetti. Audato quel Ministro all'Haya conuenne per diffendersi lui accusare li Collega non senza indicii di corruzzione loro, per regali riceuuti da Spagnoli, in che Seruient efficacemente l'appoggiana. Questo obbligo altresi tutti gl'altri à riccondursi all'Haya per giustificarsi, e ui stettero molti mesi apuresso: perche il successo seben commendato non incontrò però l'universale sodisfattione, non dirò delle Provincie, mà dei popoli; alcuni de quali non approuanano questa separatione dalla Francia, ed crano fomentati dall'oro, e dagl'ufficii di Seruient, che con questi, e con quello tentò di guadagnar li predicanti, che in quel gouerno popolare possono molto.

Fol. 397.

Per far contrapunto à Seruient parti dal Congresso anche il Brug, andò à Brusselles per communicar l'intiero à Castel Rodrigo, c poi s'auicinò all'Haya, doue per leuare il sospetto à Seruient gli fece anco sottomano intendere, che haueria trattato con lui della pace trà le due Corone : mà Servient accortosi dell' artificio protestò alle Prouincie, che andando il Brun, egli saria partito, et al Brun fece risponder, che à Munster, e non altroue si douena trattar della pace trà le due Corone: onde le Prouincie per euitar qualche scandalo in propria casa fecero destramente pregare il Brun di non capitar a'l'Haya, come seguì: audò in Amsterdam sotto pretesto di enriosità, e di là ritornò à Munster. Intanto la Prouincia d'Olanda si dicchiar) per la ratificatione della pace con Spagna, le altre Prouincie uolcuano l'unione con Francia prima di ratificare: l'Olanda dissentì dal contribuire per la campagna di quell'anno, le altre Prouincie ni si credettero obbligate fin tanto, che seguisse il cambio delle ratificationi; onde non mancorono confusioni accresciute anco in quel tempo dalla morte del Prencipe d'Oranges, il più fortunato nelle già succedute intraprese di quanti siano stati di quella gran casa.

Fel. 40

Succedete al Padre il figliuolo Guglielmo di poca attitudine, di nessuna esperienza, et poca auuanti morì auco il Prencipe ucechio di Condè, che untaua nel Cons.", di Francia per la pace, come il figliuolo per la gloria della guerra; successero anche due altri accidenti. L'uno fi il soccorso di Lerida fatto dal Marchese delle Ganes, con destruttione dell'Armata d'Arcurt, che l'assediana. L'altro l'aquisto di Portolongone, e Pombino fatto dai Francesi.

Per ammendue questi successi fă creduto (come si è detto) che la Francia udesse la continonation della guerra, per impedie triuolte în Cattalogna, delle quali deppo îl soccerso di Lerida si dubhitaua, per progredire gl' aquisti în Italia, e fomentar con gli aquisti uirini di Longone le solluculationi all' hora nascenti del Regno di Napoli. Tuttorio non ostante Longauilla in febraro del 1647 essihi ai Mediatori | intrumento di pace con la Spagna di 66 articoli.

Li Spagnoli poco appresso ul corrisposero con un altro instrumento in lingua spagnola di 25 soli articoli; mà con il probemio, in cui era nominato degnamente il Papa, e la Rep\*. come Mediatori, e lo stesso laueriano fatto anche li Francesi, che diedero il bro instrumento senza probemio. Doppo tali reciproche essibitioni il ma andò in Osuabruch sotto pretesto di parteciparte à quel Congresso; Fol. 40°.

mà in effetto per raleutare în pace d'Imperio, dubbiosi che sequissecon esclusione della Spagna, come poi segul. Et in tanto per engeciare sopra li sodetti instrumenti, passorno nleune settimane, perche Prancesi non noleuano entare in trattato senza la rittettione dei posti di Toscana, asserendo esser compresi nel già datto assenso di ceder tutte le conquiste, e Spagnoli seusandosi che quando diedero il delto assenso one era seguita l'imperas, sopra la quale il file non hauena datto aleun ordine; mà per lo contrario il Ministri d'Italia protestanano di non ederli per la loro importanza, e che, prinan di stabilire la pace con Francia, si facesse proun del profitto, che cagiouerebbe quelle nogl' Olandesi.

Non estante tutte queste difficoltà fù în Aprile del 1647 ridotto il negocio à seguo, che se Aub hausese concuento nell'opinione di Longauilla, e se Longauilla hauesse lnaunto più petto, si saria all'hora potto facilimente concludere: mà trattandosi di far qualche salto sopra il giusto tenore delle commissioni nell'Articolo particolarmente di Portogallo, Auò dubhitauu di riccuer tutto il colpo, dalla quale Longauilla per i suoi snatal, et appoggio saria stato essenti; et uno si ingonnò, perche dalla Corte uennero ordini di tanto più sostenere, e blandire il Portughesi, quanto più gl'il Onadesi si accostanona ol contrario partito, à fine di fare il necessario contrapunto, e bilancio.

Mentre queste cose passauno à Munster, Servient per obbligar

gl'Olandesi, propose all'Hava di far Arbitri quelle Prouincie di tutti li punti, che non potessero aggiustarsi à Munster, che li Spagnuoli non riccusorno per non disobbligarli; mà dissero che douendosi à Munster, e non altroue trattar la puce trà le due Corone si sariano rimessi nei Plenipotentiarij delle medesme Prouincie, come quelli, ehe haueuano già prattica dell'affare, che Francesi riccusorno apertamente per hauer prima dicchiariti essi Deputati corrotti dall'oro de Spagnoli. Et perche l'istesso Seruient si rendeua odioso con le sue uiolenze, fù riespedito all'Hava il S', de la Tullerie, et amendue conseguirono in Agosto la lega di sicurtà, ò sia garentia, per la quale s'obligauano gl'Olandesi di romper con la Spagna, quando questa doppo la pace, e non altrimenti rompesse con la Francia in pregiuditio del trattato di Munster. Con questa ritornò Seruient à Munster, seguitato poco appreso dai Plenipotentiarij delle Prouincie, quali hebbero ordine di trauagliare per la pace trà le due Corone, e quando questa non potesse seguire di essibire le ratificationi della loro già sottoseritta con Spagua, doue

Fol. 41,

subito doppo la signatura fù permesso à tutti gl'Olandesi di trafficare nei porti di Spagna, che fù di pran profitto all'intento di quella Corona per l'alletamento del guadagno, che molto ingordo ne eauorno.

Prima che ritoruassero li Olandesi à Munster li Mediatori haueano già accordato trà le Corone 48 Articoli, signati sotto li 16 Noubre. del 1647 dai Sceretarij delle Ambasciate con promessa à parte dei Plenipotentiarii, che non ui si potesse aggionger più ne diminuire cosa alcuna. Sei ne restorno indecisi, che furono quello delle conquiste, non nel merito, perche già Spagnoli haueuano aeconsentito di cederle tutte in qualumque luoco fossero: mà per le dipendenze, poiche per queste Spagnoli intendeuano di non ceder senon il ristretto di uno, ò due miglia all'intorno delle Città conquistate: et Francesi all'incontro pretendeuano tutti li territorij, et baucano ragione. Si lasciauano nondimeno intender, che ne haueriano fatti Arbitri gl'Olandesi, quali se ben distidenti, pareua, che la Francia non potesse riccusare, meutre nella loro pace haueuano conseguito dai Spagnoli li territorij delle Città, e quello imparticolare di Bolduc 1), onde non poteuano con raggione giudicar diversamente da quello, che essi medesmi hancano preteso, e conseguito.

Fol. 41".

Il secondo punto indeciso fù quello di Casale: il terza di Cattalogna, in cui il Francasi uoleunno poter fortificare durante la tregua già stabilita di 30 anni, e Spagnoli lo ricusauano: il 4º del Portugallo: poiche non ostante l'articolo terzo, in cui le Corone si risserunamo di poter assistere i loro amici con Armi ausiliarie senza romper, sintendeun uirtualmente compreso anche il Portugallo: ad ogni modo Francesi uoleuna una dicchiaratione dei Mediatori, e degl' Olanderi, nenll'Articolo terzo il Portogallo nominatamente s'intendesse compreso. Il quinto era quello dei posti di Piombino, e Longone, che Spagnoli sanono rimesso agl' Olandesi, e gl'Olandesi linaenno decretato per la Francia, per redimersi dal mancamento di haner fatto la pace con Spagnoli separatamente da quella Corona: il sesto, et ultimo era quello di Lorena, che si arcnò sopra le fortificationi di Nansi, che li Francesi uoleuano demolire, e il Spagnonoli ui dissentiamos: sengre dolendosi, che Francesi molessero assistire il Tiranno (comme essi

<sup>1)</sup> Bois-le-Buc, Herzogenburch.

Fol. 42.

dicono) di Portugallo nel possesso della rebellione, e che all'incontro il Rè di Spagna abbandonasse Lorena, espulso dai proprij stati, et che militaua in loro seruitio. Fù ereduto che gl'Olandesi non si curassero della pace, per

meglio assicurarsi della loro, come poi hanno sempre procurato, tornando loro conto, che due Corone, una disgustata, e l'altra fatta nouellamente amica, potessero poco fidarsi, quando fossero otiose, et in pace. Altri dissero, che non poterono guadagnar sopra li punti contentiosi trà le Corone: perche sapendo li Spagnuoli gl'ordini che teneuano dalle Prouincie di ratificar la pace anco separatamente dalla Francia, non piegorno in alcuna loro sodisfattione, che per apparenza: artificio molto prima preueduto dai più sauij: mentre s'auuidero, che Spagnoli non apportauano facilità, se non agl'articoli manco importanti, e men contentiosi, à solo fine di far credere la pace nicinn, quando era più lontana, e con questa apparenza sodisfar gl'Olandesi, li quali à 30 gennaro del 1648 in uece della tregua già prima seguata, come si è detto à suo luoco, sottoscrissero la pace: il solo deputato d'Utrecht differendo à farlo doppe aunisatane la sua prouincin, et siù quel medesimo, che negò di signar essa tregua, come à sno luogo si è detto: subordinata questa nuova signatura alle ratificationi dentro il termine di due mesi, tanto dal Rè Cattolico, quanto dalle provincie Basse.

Fù asseruabile, che Spaguoli deponendo la natural grautia sottoscrissero nella casa medesma degl'Olandesi la pace con inuti à nuoui aggregati di sodisfattione, quando le già dutte non fossero bastendi: mà come che queste fossero sopra la broca, come si suol dire, restorno più tosto ingelositi, et confasi, che animati, e contenti.

Cosi il Prencipi grandi, per conseguire qualche paritio, che stimino di lor nantaggio, transcurano i pontigli: la maggior riputatione consistendo în conseguire quello, che comple. Ili questa pace nou dirò altro, senon ch' ella contiene quasi li medesnii Articoli della tregua, mutatis matadis, e quello imparticolare in cui il Rê Cattolico dicchiara, e ricconosce le sette Prouincie unite come Prencipi liberi, indipendenti, sopra quali la Corona di Spagna non pretende più in aumenire dominio, ne giurisditione aleuna: premio à dir il uero niente sproportionato ad una guerra di quasi ceut'anni continoui. Per gl'articoli rimanenti sino al numero di 72 già si trous ne mici regi-

Fol. 42".

stri la capitolacione in stampa, per quelli ch'hauessero gusto di uederla più essatamente, et informarsi dei Particolari.

Il giorno doppo la signatura andorno gl'Olandesi solenmenuele, et alire ricreationi per solemizar la pace: ma sopra tutto con regali per hen mille, e cinquecento scudi di unbsente alle mogli di cadamo dei Peniaptentiaria, quando partirun. Con il trattato della pace signata andò il Brun à Brusselles, doue l'Arciduca lo regalò di alcung giote, per esser stata opera sun, più, che di Pennerada, il quale altresi espedi in Spagna un gentilbuono suo camerata, per portarue l'auusia, e riportarue le ratificationi come seguò.

Li Plenipotentiarij delle Prouincie andorno anch' essi all' Haya al modesmo effetto di aggiustare le ratificationi, con le quali ritoriararono al Congresso qualche settimana doppo il tempo delli due mesi concertato, perche la signatura della pace ancorche commandata, non incontrò l'applasso più di quello, che fatto hausses la tregua, per esser seguita separatamente dalla Francia, in cui per le assistenze di tanti ami, credevano doucrati riponer maggiore ondidezua, che nel nuouo anico, tale di necessità, più che di proprio uolere. Et in effetto la Prouincia di Zelanda, opulente per le piraterie del mare, disapprosò il Chunt suo Plenipotentiario, in modo, che fiù diposto dalle Cariche, che nella Prouincia godena principalissime, hebbe fattica à salura lutia, et il proprije bui dagli insulti del Popolo, e uiue tuttania essule, pere quella Prouincia non hà già mai uoluto ratificar la pace: ancorche per conuenienza la pattichi ha il modo, che fano tutte l'altre sei.

Questo torbido diede gran speranza à Francesi di pescarui con profitic: mà in uano nou ostante, che tentassero ogni mezo per conseguirlo, solo eaggionò qualche itardo al ritoro dei Plenipotentiarij à Munster con le ratificationi (in fauor delle quali fii T'Olanda prima ditechiararsi) pioche ui capitorno qualche tempo doppo il concertato delli due mesi. L'Anhas'. Tullerie fece ogni opera; mà non potendo guadagnar terreno fù dalla Corte ricchiamato. Longuailla andò in Sunabruch quel giorno medesmo che seguì la sottoscrittione, per non partecipar presente dell'offesa, che ne pretese la Corona, ritornando pochi giorni appresso in Francia, doue qualche mese doppo fù ricchiamato anche Anò, senza che l'hauesse ricchiesto, come hauea fatto Seruient per non restar suo Collega, continouando più che mai le discrepanze trà di loro.

Fol. 43.



Fol. 43\*.

Aub ritorub disgraciato rifitutatoli per qualche mese l'anuicinamento alla Corte. À Seruient fû mandata una Plenipotenza, che seruisse per lui solo in absenza dei Collega, con la prouisione di tre mille scudi il mese, come haueua il primo Plenipotentiario, pagamento di guardie, et gli altri requisiti, anzi per meglio pareggiurlo à Penneranda, che molto si sdegnò del Paragone hebbe anche il breuetto, con gli emolumenti di Ministro di stato della Francia, che tuttauia con auttorità esercita.

Nell'intermedio trà la signatura della pace, et cambio delle ratificationi, si mostrò di uoler negociare trà le due Corone per ingannar il mondo: mà senza oggetto di concludere. Francesi riccusorno di continuare l'arbitraggio delle Prouincie, in cui dal loro canto haueano riposto li punti contenciosi per diuertirle dal signar la pace con Spagnoli: mà doppo signata li accusorno di parciali, et diffidenti. Olandesi per essimersi da questo titolo, necusanano la Francia, di non hauer mai uoluto la pace, et all'hora particolarmente ne presero il mottiuo dai trattati à parte, che maneggiaua il Cardinal Mazarini col Duca di Lorena: promettendogli molto più ampla restitutione de stati, et auuantaggi, quando separandosi da Spagnoli impiegasse la sua armata contro di loro, di quello che si facesse à Munster in ordine à facilitare, e concluder la pace generale. Questa dopiezza non fù degl' ultimi motiui, che inducesse Longauilla à partir da Munster, gl' Olandesi à far la loro pace separata, et la Francia nel biasmo uniuersale, che non uolesse la pace, mentre per questa si offeriua à Lorena molto meno, che per indurlo à continouare la guerra. Mà Lorena credette all'hora, et forse crede tuttauia non noter esser sicuro di qualumque trattato separato da quello trà le due Corone, e non s'inganna. Penneranda poi illaqueati gl'Olandesi nella pace separata : dalla Francia, che fù sempre l'unico suo oggetto, si dicchiari, di nonadmetter alcun loro maneggio, se prima non hauessero ratificato; e questo per il torbido, in cui osseruaua le prouincie trà di loro inuolte, et uacillanti. Così il negotio trà le due Corone si illanguidì, et all'hora li pensieri della Francia si riuolsero tutti à procurar la pace d'Impero esclusi li Spagnoli, come Spagnoli haucano fatto quella cogl' Olandesi, esclusa la Francia, gl'uni, e gl'altri hauendo conseguito il proprio intento, e Penneranda dando parte ai Mediatori della pace con gl' Olandesi lo fece in modo quasi di prender congedo: perche tale era il suo più recondito fine, escusando le proprie debo-

Fol. 44.

lezze, essaltando le fattiche, et la pacienza dei Mediatori, et altre forme simili, che furono molto ben osseruate.

Bineutta la railifeatione di Spagna sigillata in ore contro l'uso di quella Crossa, et riuentti pece tempo doppo li Plenipetturi delle Prouineie pur con la loro delle stesse esclusane la Zelanda à 15 di maggio nel 1648 ne seguì il cambio trà le parti: 10 giurata solemente la pace sopra un pelchetto contigos alla casa pubblica della Città di Muaster, in presenza di tutto il popolo, con la Borghesia della Città di meme, seguita poi da fucchi di giolo, da fontane di vino, et tutte le altre solemnida, ostentate per il uero da Peguaranda, al più alto segno del apendere, e decoro del suo Re. Et à cinque di giung fii la medesma pace pubblicata, in tutte le Città, e luochi delle Prouniec, che fii I ultimo periodo della sage.

Pace per li Spagnoli altretanto uergognosa quanto auuantaggiosa; la sola guerra di Fiandra, hauendo consonti gl'erari, e le forze della Monarchia spagnola à segno, che si sarebbe dilattata in altre parti scuza quella dinersione. Pace per gl'Olandesi altretanto gloriosa, quanto rouinosa; contraria ueramente ai natali della loro ribellione, incapace di poter sussister trà le forme di un gouerno populare composto di diuerse religioni in una Rep", composta di tante diuerse Republiche, quante sono le Prouincie, le Città, i Villagi, che tutte si gouernano con forme differenti. I popoli mutini, che diuertiti da guerre estere incontreranno le ciuili, come si è ueduto nell'ultima tregua del 1609, et che tauto più si deue supponer in questa pace, quanto che la Zelanda ui hà dissentito in modo, che per quella uia resta aperto l'addito alla Francia disgustata, la quale per altro tiene anco molti parciali, che la ricconoscono tuttauia per il primo Agente della diffesa, e poi conseguita libertà. Per questo gl' Olandesi doppo conclusa la loro pace con Spagna, non solo non hanno procurata quella trà le due Corone: mà non han tralasciato, come tuttauia non tralasciano, tutti li mezi ualeuoli à diuertirla: per dar qualche regola alla loro nuoua pacefica republica senza sospetto, che le Corone estere, l'una disgustata, l'altra amica per sola necessità, non cospirassero otiose à qualche loro pregiuditio, come certamente fariano, et faranno per gl'inuiti dei medesmi popoli, che non potrano già mai trà di loro ben accordarsi.

Terminate le soleunità ritornorno gl'Olandesi in Patria lasciando però la casa aperta, le carrozze, e qualche loro agente per non moFol. 44".

strare d'abbaudouar affatto il Congresso doppo conseguito il fatto loro:
mà non per questo ui riterorono più, anai disfecere intieramente la
casa, quando in Luglio sussequento parti anche Pennaranda lasciandoui per sola apparenza il Brun, il quala non hebbe la Plenipotenza
in lui siolo, senon doppo quella Seruient con intervallo di molte settimane corse, et questa anco in sola apparenza, niente rissoluendo, o
trattando senza partecipacione di Penneranda. Il quale si come
affettò il partire per tenersi nella pontuale parità con Longuilla
già partito, siegnando di trattar con Seruient; così Seruient si
formalizana di non trattar cell Brun, come che non fusse suo pari,
et s'ingunanau quanto ai natali: mà non già quanto all'autoria,
poiche Seruient la possedeua indiera, medianta la confidenza con
Mazarini, et il Bruu la sospirana anche ben di lontano non essendo
Spugnolo.

Partito Peuuerauda segui in Ottobre la pace d'Imperio, come à suo luoco s' è detto, doppo la quale anco Seruient se ne ritornò in Francia, contento d'haueria fatta ad esclusione de Spaguoli, et il Fal. 45. Brun lo seguitò poco appresso discontento, di non hauer potuto impediria.

> In questa sola picola guerra d'ufficij, hauendo questi due Ministri impiegato il tempo, et le fattiche nell'ultimo periodo del loro soggiorno à Munster.

> Poeo doppo l'arriuo di Penneranda à Brusselles naquero le rissolutioni del Parlamento di Parigi contro il Rè il ritiramento con disgusto, che fece l'istesso Rè della Città di Parigi eol di più ehe à V. V. E. E. è molto ben notto. Questi aecidenti obbligorno dall'un canto il Cardinale Mazarini à mutar le massime della guerra, da lui sin all'hora precisamente sostenute in quelle della pace necessaria per non poter più continouar la guerra. Che però fece diuerse espeditioni sotto mano per indur Penneranda à prosseguire i trattati, rilasejandosi anco sopra diuersi punti, che à Munster erano stati aceordati dall'istesso Penneranda in fauor della Francia, Penneranda all'incontro uedendo adempiti li suoi uoti eioè d'hauer stabilito la paec cogl' Olandesi separatamente da Francia, e l'altro di ueder intorbidata la quiete interna di quel Regno unico oggetto delle speranze de Spagnoli, sospirato, paeientato, e procurato per molti anni da loro, hebbe due mire: la prima di distruger affatto il Congresso di Munster. dubbitando, che li punti da lui aecordati in esso potessero pregiudiear

molto al Padrone nel concerto, che si fosse fatto di qualche nuoua assemblea, desiderando ehe li Mediatori ne fossero principalmente remossi, come quelli ch' haucuano accordati li sodetti 48 Articoli, affineche Francesi non potessero chiamarli testimonii in loro uantaggio: onde à quanti passauano per Brusselles, ricehiedeua Peguaranda con gran premura se li Mediatori fossero partiti, che cosa facessero Fol. 45v. à Munster ociosi, che doppo tante fattiche doueano ritornar à casa, et similmente. Da che molto bene si comprende in questa parte il suo oggetto.

L'altra mira ch'hebbe Penneranda fu di accender maggiormente il fuoco in Francia, come poi hà conseguito, onde se non hebbe mai uoglia alcuna di far la pace con Francia; mà solo quella cogl' Olandesi, all'hora s'allontanò tanto più, non solo dalla pace: mà etiandio dai mezzi proprij per ripigliarne il trattato.

In ordine à questo diechiari espressamente di non uoler che si parlasse più del trattato di Munster come se non fosse stato mai. Riccusò d'inuitare i Mediatori aneorche la Francia con inuiti di lettere, e di persone gliene apprisse il camino, escusandosi di non hauer ordine: ne mai, dico mai, hà egli fatto propositione alcuna per la pace con Francia sia nell'ordine ò nel merito, mà si è tenuto sempre nella semplice passina, difficoltando tutte le proposte, che gli neninano fatte, e niente proponendo, come più uolte ne fu eccitato in caso, che queste non gli piacessero.

In tale stato doppo sei mesi e più, che li Mediatori erano stat otiosi, che tutti gl'altri erano partiti, e che indecoroso era il lor soggiorno in qualità di semplici spettatori, annuì l'Ecemo. Senato, ch'io potessi nel mio ritorno in Patria prender il camino per Fiandra, e Francia à fine di ripigliar in passando il negotio già quasi sopito della pace trà le due Corone, approuando l'inuito, che me ne fece la Francia medesma con l'espeditione del Fabris secretario intimo di Mazarini à Munster. Questo mi portò un instruttione, la quale tengo tuttauia scritta di mano del secretario medesmo, con facilità, et alternatiue sopra tutti li punti contentiosi, deroganti in molte parti essentialissimamente à quello, che in essi punti haucuano già acconsentito Spagnoli à Munster.

Fol. 46.

Alle facilità s'aggiunse, che più importa la faccoltà di concluder. e dar parola per la pace. Condicione così honorifica, et di tanta confidenza nella Repa. et suo Ministro, in cui mano riponghi una Corona

Fontes, Abthly, II, Bd. XXVI.

grande come quella di Francia, interessi tanto grandi, e tanto essentiali, che credo sia stata, e sia per esser senza essempio. Piacesse à
Dio, che sopra di essa fosse stato osseruato quel silentio, che in
questo "Ecc". Senato fà all'hora con li modi più rigorosi procurato,
conoscendo l'importanza di che si trattaus, et che si continousse nei
tempi presenti quello, che negl' antecedenti ramentano le historie per
prodigioso il secreto, che si osseruaus in questo medesmo Ecc".
Senato, con che godera la confidenza de Prencipi più grandi dei
maneggi più importanti d'Europa, che al giorno d'hoggi restano
ignoti alla sola Rep". per la lubricità, con che si discorrono le
matterie del Senato nella Piazza, senza parlar di corruttioni, perche
non posso già mai supponer tanta infame ullià in animi ueramente
nobili, et citalini di questa Patria.

Lubricità replico delestanda à segno che anche gl'istessi Ambas". della Rep". sono obbligati di non seriuer tutto quello che sano, et intendono, per la ceriezza di perder la confidenza delle corti done seruono. Mi contento d'accennare questo poco così di passaggio, la materia così importante, che ricchiederia maggiori essagerationi, perche abbraccia in ristretto l'eccidio manifesto della Patria.

Piacesse à Dio (replico) che quel mio uiaggio fosse stato seereto, perche forse haueria prodotto qualche bene, ò per lo meno hauerebbe impedito il male della diffidenza, che n'è poi conseguitato, e che sarà difficile da seradicare, perche trà due partiti contrari, quello che desidera, et procura l'uno non piace all'altro. À sperarne qualche hene m'additauano le cortesie riceuute con tutti gl'honori dall' Arciduca in Fiandra, e molto più dalle sue ben grandi inclinationi alla pace, tali che hanno pregjudicato alla pace medesma per quello, che Penneranda s'ingelosi d'hauermi dato l'audienza, da solo à solo senza la sua assistenza, come doppo hò saputo; mà che poi si accrebbe di molto, quando Penneranda hebbe le notitie ch'l'mio uiaggio per quelle parti era stato desiderato dalla Francia, che con espresso Corriere gli furono espedite dal Gouernator di Milano Caracena indagate da questo Ambas'. Fuentes, il quale fù si essatamente auuertito di quanto io scrissi, delle renghe, che furono all' hora fatte, et da chi, delle ragioni addotte, delle rissolutioni deliherate, come se fosse stato presente, non ostante i sigilli della più essata secretezza. Di tutto questo mandai à suo tempo ben distinte le notitie; mà nel medesmo tempo ancora riconoscendo la

Fol. 46\*.

gelosia, che poteua deriuare da questo scoperto arcano, ricchiesi licenza, per poter continouare il mio uiaggio, e piacesse à Dio ch'all'hora mi fosse stata concessa, ben certo ch'io haurei preferito, come hò fatto, e farò sempre il mio privato al publico servitio. Questo seguì quasi snbito doppo il mio arriuo in Francia, e doppo le communicationi, che me ne fece il Card's. Mazarini. Di queste gelosie di Penneranda, ne apparuero poco appresso i segni, poiche propostogli da me diuersi partiti, et di Congressi, et di abborcamenti in materia di ordine per ripigliare il trattato, e nel merito offertomi di ritornar à Brusselles, riccusò egli sotto mendicati pretesti, e l'uno, e gl'altri, ch'impressero nella Francia una totale alienatione dell'istesso Penneranda à qualumque trattato, come poi nel progresso del tempo s'è ueduto. Verità, che non può riuoccarsi in dubhio, perche se trà le due Corone fossero state sodisfattioni da darsi, et da riceuersi, hinc inde, il sospetto del mediatore non saria forse stato improprio: mà mentre la Francia non pretendeua cosa alcuna, pronta sempre à signar la pace rebus stantibus, e mentre da lei dipendeuano tutte le sodisfattioni desiderate dalla Spagna, certo è ch'io non poteuo parlar mai della pace, che non parlassi in seruitio della Spagna medesma quando anche hauessi uoluto, anzi quanto più Spagnoli mi credeuano confidente della Francia, tanto più per ragione doueano blandirmi, se da douero hauessero desiderato la pace per obbligarmi ad impiegar la pretesa confidenza nel loro uantaggi, non altrimenti di quello che si prattica nel Broglio, in cui ogn'uno procura trouarsi i mezi più confidenti di quelli, da quali uoriano cauar uoti, è altre dirchiarationi fauoreuoli. Fù detto, che il Noncio Bagni hauesse suggerito à Pegnaranda di far passare uffitij à Venetia ad oggetto, che ritornasse in sue mani il maneggio, mediante il quale speraua il Capello, che benche quasi ottuagenario, non lascia d'ambire. Di me però non hebbe occassione di dolersi: perche nel parteciparli quanto andaua occorrendo. come pur faceuo al Noncio Chigi, per tener sempre la Mediatione da Vra. Serta. unita con la sede apostolica, hen conohhi ch'egli sapeua le gelosie ch'hauea il Cardinal Mazarini della sua persona, delle sue intelligenze con Penneranda, con quale teneua ziffre particolari, che niù uolte gli furono intercette, e mostrate, da che poi sono nate tutte le altre diffidenze, che al giorno d'hoggi più che mai si pratticano con esso lui. Qui è da rifflettere, che nel principio di questo Pontificato il Noncio Bagni fù sostenuto dalla Francia quasi à dispetto del

Pol. 47.

Fol. 47".

Pontefice, da che naque, che à Roma non gli pagorno per molti mesi le sue prouisioni, e rare uolte gli scriucuano ancora. Voltata Casacha, le prouisioni gli furono pagate motu proprio, disparci ben lunghi riceuca ogni settimana, che uale in gran modo à confirmare la cognicione, che già si tiene delle massime presenti di Roma tutte inclinate al Spagnolisima.

Come si fosse, certo è, che come dal principio dei trattati, Francesi furno sempre lontani dalla pace, finche succederono i

primi torbidi nel Parlamento di Parigi, così doppo questi la Francia mutò massime, e non ommise tentatiuo alcuno per far la pace. Verità che non può riuoccarsi in dubbio, perche io già teneuo, come hò predetto, la faccoltà di concluderla, non di sola uoce, mà in iscritto, recedendo la Francia sopra ogni articolo dei sei, che già restauano come accordati à Munster. Spagnoli, et questo fu il primo, haucuano già assentito, che le Corone potessero doppo la pace assistere i loro amici, e Collegati con armi ausiliarie, et con dicchiaratione, che queste non rompessero, in che s'intendena incluso indubitatamente il Portugallo. In questo punto per il bene della pace saria la Francia condescesa à ripieghi di sodisfattione per la Spagna, Non sò però quello che far potesse in auenire, poiche coll'hauer Fol. 48 (a). Penneranda nei trattati ultimi con Turena subordinata la pace trà le due Corone alla libertà dei Prencipi prigioni assai si può dubbitare, che anche la Francia si sia obbligata di non far altresi la pace, senza l'inclusione del Rè di Portugallo. Il quale per conseguire questo uantaggio, come lià sempre desiderato, offeriua di pagar tutte le spese per la guerra di Cattalogna. Io nondimeno lasciai sopra questo punto il Cardinale molto perplesso, ben conoscendo anch' egli che saria un grande intoppo alla pace in ogni tempo l'abbraceiarlo.

Per Portióngone, e Piombino concessero Spagnoli à Munster di rimetter questi de luoghi nell' arbitraggio degl' Olandesi, et li Plenipotentiarij haucuano come datto parola à Francesi, che sariano restati à perpetuità nel dominio della Carona, da che forse si sariano astenuti, se fin d'allora haucescro preueduto che li sudetti posti fossero stati un nido de Corsari, disapprouato dall'uninersale della Francia medesana, alla cui natural generostità parac fosse gran contrapunto questo nome di Pirateria. Olandesi però pretesero con tale diuligatione placare la Francia nel disgusto che professuau per la

pace separatamente accordata da loro con Spagnoli. E benche dal medesmo corseggiare uenissero tal uolta daneggiati li sudditi di Va-Sera, à che facilmente si saria proueduto col mezo de passaporti de quali à suo tempo scrissi per rimediare, grande però sarebbe stato il profitto di questa piazza in generale per la distruccione della scala di Liuorno, che da quei posti in mano de Prancesi sarebbe necessariamente conseguitato. Nondimeno per il hene della pace io teneuo facoltà di prometteme à Spagnoli la restitucione, che sarebbe stato un gran risparmio d'ero, e di sangue. Il che posso liberamente pubblicare Fol. 48 (2)°. hora che la Sonarua il hà riccurerati.

Per Casale ch'è il terzo punto Spagnoli haueuano acconsentito à Munster, che restasse munito di pressidio Suizzero, pagato dalla Francia, restando solo d'aggiustare il tempo, et qualche altra picola circonstanze.

Hora per il bene della pace si saria comuenuto nel ripiego proposto dai medesmi Spagaoli, che restassero cioè in mano delle due Corone Cassle, e Vercelli sin tantoche dentro un sano, e più presto se fosse possibile s'aggiustassero amicheuolmente trà loro in modo che seguisse la restitucione di queste due piazze ai proprij padroni.

Per la Cattalogna Spagnoli à Munster haueano accordato non solo una tregua di 30 anni, mà con dodici ben distinti articoli trà li 48 signati il modo di come pratticarla, tutti molto disauantaggiosi per i Spagnoli.

Adesso per il bene della pace s'haueria potuto abbracciare di qualche anno la tregua, e rifformar gl'Articoli nei punti troppo pregiudiciali.

Per le conquiste ch'è il quinto punto contencioso, Spagnoli haueuano accordato à Munster, che tutte in qualumque luogo fossero restassero alla Francia:

Adesso per il bene della pace questa hauerebbe restituito non solo li porti di Toscana, mà etiandio acconsentito à cambij con qualche disparità, à demolire fortificationi in qualche luoco troppo geloso ò sospetto à Spagnoli, e forse una Città più, ò meno non hauerebbe sturbato la pace.

Per la Lorena ch'è il sesto, et ultimo punto contentioso Spagnoli haueuano accordato à Munster che fossero restituiti al Duca Carlo utti il suoi stati, che quella casa non rileuasse in feudo, ne dalla Fol. 48 (b). Francia come il Ducato di Bar, ne dai tre Vescounti, Metz, Tul., e Verdun, onde ueniua à ricuperare una terza parte, e forse manco del perduto. Adesso per il bene della pace si sarebbe allargata la mano: ne dico maggior particolari, perche rissaputi potriano nuocer.

Queste tutte facilità ancorche grandi per loro stesse, maggiori tuttania deuon considerario in iguardo del molto più à che consentito haucuano giù li Spagnoli: Et se Francesi in quel tempo haucasero abbracciato la congiuntura, faccuano una pace la più gloriosa, et unauntaggiosa, che mai più habbi fatto quella Corona, la quale forse adesso ne presente e riceonosce per ure quel prouerbio, che l'berne non hà maggior meño del meglio: Nà come si sia queste tutte sono le faellità grandi, e chi contribuisse facilità non è dubbio che non uoglia conteduto.

All incontro Penneranda non hà mai fatto proposta sleuna. Anzi sè sempre dicchiario shretanho poeo propenso alla pace can Francia quanto inelinatissimo à quella cog! Olandesi. In mane de quali subito arriuato à Muaster ripose il maneggio dal suo canto trà le Corone, leaandolo da quella dei Mediatori, come il 48 articoli courclusi nelle cose di manco rillicuo (risseruando trà le contese i più importanti) non hebba ellar mira, che d'inglessire le Prousincie come segui, quando trà di lore contendeuano sopra la tregua, ò la pace, sopra li ministri approusit, e disapprousit, come sì è detta è suo lucce.

Fatta poi la pace con questi non solo Penneranda fece alcuna proposta con la Francia, mà ritrattò le cose già accordate à Munster. Fol. 48 (b); diechiarò nullo quel Congresso, ricusò d'inuitare li Mediatori ancorche inuitati prima dalla Francia, sfuggì d'abbracciare le proposte eh'io gli feci subito arrivato in Francia nell'ordine, e nel merito, in questo offerendomi di ritornar à Brusselles, in quello insinuando diuersi partiti, e quando questi non fossero piaceiuti inuitando lui à proponerue degl'altri, elle riecusò di fare, et che fatti si sariano abbracciati, come appunto seguì, quando riccusato da lui il Congresso snl confine di Fiandra, lo propose ai Pirenei, che la Francia subito aecordò. Riccusò d'abbidire agl'ordini che in questo proposito egli hebbe di Spagna, quiui replicando, che per la prigionia dei Prencipi. e per il profitto di pescare in quel torbido non li hanena esseguiti: onde ne seguì poi la dicchiaratione molto apperta, che fece D. Luis d'Harvò all'Ece . Basadona, che troncò affatto il modo d'ogni dubbitatione, dieendogli esser stato concluso nel consiglio presente il Rè, che toruasse più conto alla Spagna, che aleuni pochi (queste

sono le precise parole) mal informati credessero la rottura dei trattati prouenire dalla Spagna, che lasciarsi guidare dagl'artificij di Mazariai, che in buona lingua uoleua dire più tosto che predre la congiuntura di profittare nel torhido di Francia, che fiù sempre l'anico oggetto delle loro massime, per abbattere quella gran machina, la quale per dir il uero non può temere, se può hauer maggior nemici che li Francesi medesmi. Massima più uolte pratticatasi in Francia, et in questi tempi più che mai.

Et poiche la penna mi hà portato insensibilmente à parlar della Francia, dirò due cose sole, una, che riguarda il presente: l'altra il futuro. Per il presente certo è che la Francia non può continouar la guerra: perche non puonno supplire 80 millioni de Franchi annuali, de quali al presente può disponer il Rè à tutte quelle incombenze, che gl'auni dietro consonsero 140 millioni compresi 20 millioni che ogu anno facea il Rè di debito con particolari. il quale debito ascende hora à cento, e cinquanta millioni. Debito che à quel grande opulente regno non saria di momento, se il Rè non hauesse perduto il credito, coll'impiegar nella guerra quelle entrate, che prima erano assignate al pagamento dei pro del sodetto debito: onde si come conseruando il credito non gli sariano mancati danari, cosi hauendolo perduto non trona più un quatrino. À segno, che se unole tal nolta mille Dopie per giuocare, (à che la Maestà Sua si mostra per natura inclinato assai) bisogna, che qualche Sig'. grande lo soccorri, perche le finanze sono sempre affatto essauste.

L'altro rifflesso, che riguarda il futuro è, che per l'auttorità la quale ogni giorno più si uan usurpando i Parlamenti corre gran rischio quella Monarchia di seguitare l'essempio di flaghiterza. Questa autorità hà principiato sotto la direzzione del Cardinal di Richeleu, che se nelle altre massime è stato un gran Ministro, hà certamente equiuocato in questa di far denaro coll'ampliar il numero de consiglieri et officiali nei Parlamentà se seguo che in alcuni luoghi, et in alcune Camere sono fin. 200, e 300 doue prima erano 40, b 80, al più; nel numero ristretto eran tutte persone di qualità, che per auanzar di posto, e di ortune dipendenano intieramente dalla Corte, la quale in consequenza dirigena i Parlamenti à sua noglia.

Ampliato il numero li Parlamenti si sono popularizati uendutisi non ai più degui, mà à più richi, che souo stati li borghesi, et artigiani, Fol. 49.

Fol. 49\*.

Fol. 50.

i quali contentandosi di quel lustro, e niente pretendendo dalla Corte formano una specie di Rep<sup>n</sup>. si sottranon quanto possono di Monarchia, et se la prigionia dei Prencipi hà fomentato il torbido presente, hà nondimeno diuertito il motto maggiore, perche Conde era cosi persuaso di profittare nella minorità del Re, che seguitato dalla militia per la buona fortuna che accompagnò le sue precedenti utiorie, il Rè medemo et la Regina correamo azzardo di soccombere.

Questo Ecc<sup>at</sup>, SS<sup>at</sup>, è l'ristretto breuissimo dello stato presente della Francia, et i pericoli dell'aunenire, che non puonno esser imediati, che da un Rè fuori di minorità, rissoluto, et armato. In questo stato io lasciai quella Corte quando l'E. E. V. V. per

loro benignità si compiaquero di annuire alle mie tante uolte reiterate humilissime instanze di ripatriare, dispensandomi congiontamente dal ritornare in Aquisgrano per le ragioni che humilmente rappresentai. È ben uero, che se questo fosse seguito senza l'impulso de Spagnoli non hauerebbe discontentato la Francia, come fece: poiche trà due partiti contrarij quello, che desidera, ò promoue l'uno, dispiacce all'altro, come hò ancora detto. Accrebbero il discontento le circonstanze, poiche nel tempo medesmo che Penneranda mi negaua il ritorno à Brusselles per prosseguire il trattato, faceua che la Fuentes qui dicchiarasse sospetto il mio soggiorno in Francia, da doue io medesmo m'ero offerto reiteratamente di partire, e ritornar à Brussel- . les. Questa forma insidiosa hà pregiudicato à Penneranda molto più, che à me, che finalmente col mezo degl'uffitij della Fuentes hò conseguito quello, che sommamente desiderano, e che forse mi saria stato per altro dilongato: sehen in effeto quando si fosse aggiustato il Congresso ai Pirenei m'era affatto impossibile il poterui andare senza pericolo di restar inchiodato sopra un hosteria, come per un mese conuenni per i miei mali far à Lione.

Penneranda all'incontro hà conuenuto ritornar in Spagna, senza poter uedere Parigi, ne abboccarsi con alcun ministro come desiderana, et hà procurato.

Al discontento però della Francia, io m'opposi, in modo che nou solo bò diuertite l'espeditioni espresse, che si uoleuano fare con rimonastranze; mà insinuate tutte le confidenze uerso i Ministri della Rep\*. sempre sineera uerso quella Corona, e mi consolo di uederne gl'effetti nell'imitto ben distinto fattosi all'Ece\*. Morecsini di seguitar la Corte: dimonastrationi tutte ben dounte al candore di quel degno

Ministro, della Rep."., che nelle parti tutte del splendore, dell' attitudine, dell' applicatione, merita testimonij ben particolari della pubb.". beneuolenza, come io nel mio particolare conseruerò sempre pienissima l'obbligatione di quanto gli deuo.

Partito dalla Corte di Francia, done in tutte le parti là riceutlo testimonij ben distinti d'honore, stima, e confidenza, considerati, e graditi dh me in solo riguardo dell E. E. V. V., mi tratteni à Lione qualche giorno per aspettare i pubblici commandi, e motto più ancora, per liberarmi dalla deffussione sopraeustuami. Con quelli mi în permesso di far il uiaggio di Sauoia, e Piemonte, senza di che non haucrei saputo come ritornar à Venetta; impeditioni dalla debolezza il causleare, per passar i monti; e dalla peste in Prouenza il uiaggio di marc, et per Genoua.

Fol. 50\*.

Da Lione à Turino mi sono sempre fatto portar in sedia da sei huomini alternatiuamente.

Arriuato alla Noualesa, ch'è il primo luoco doppo la discesa del Moncenis, ueane il Gou'. di Susa ad inuitarmi per nome del Duca di Sauoia, e di Madama; et perche io l'haueuo prima pressentito, mi trouò egli nel letto, diuertendomi sotto questo pretesto dall'allogcio, che in Susa m'hauea preparato.

A' Sant Ambrosio poi fui incontrato dal Maestro di Cerimonie, il que con uffitio discretto mi disse per parte di loro Altezze, che se desiderauo passar ineognito, non uoleunao opporsi al mio maggior commodo, e desiderio; mà che mi pregauano di uoler esser riceuuto con quei termini d'honore, che desideraua quella casa di rendermi, et ch'erano ben dounti alla Rep\*.

M'escusai, ringratiando, e rimonstrando insieme, che non ero in stato di riceuer honori mentre non poteno passar, che dalla sedia al letto, et da questo à quella, e cosi mi sbrigai. Per Turion on passai, ancor che la corte si trouasse in quel tempo alla campagna. Alloggiai una sola sera vicino al Pò, doue uenne à uisitarmi per nome espresso del Duen il conte di Camiana, Maggiordomo di Madama.

Mostrò il dispiacere ch'haueano riceuuto quei Prencipi del mio

Fol. 51.

passaggio incognito, del non hauer potuto render alla Rep\*. nella mis persona quelli honori, che da tanto tempo in quà desiderauano: di sperar ch'l'mio passaggio fosse un principio per ripigliar le raffredate confidenze con quella Casa, che si gloriò sempre d'esser la più diuota della Rep\*., con altre forme in questo proposito, nelle quali Fol. 51\*.

grandemente si allargò. Risposi, che come i miei mali, e la Peste di Prouenza m'haueano obbligato à passar incognito, che cosi la Rep". baueua sempre amato, e stimato quella casa, la quale non poteua dolersi, che di se medesma nelle raffredate confidenze non mai dal canto della Repa. originate: Mi replicò, ch'era uero, mà che l'Duca presente non hauea parte nelle mal consigliate rissolutioni del Padre. ct io senz'altra replica diuertij il discorso: egli si licenciò, e poi la mattina dell'imbarco mi mandò giaccio, frutti, et altri rinfreschi per commodo della barca. Fù anche à uedermi il Collonel Monti Veronese, che serue di lungo tempo la casa di Sauoia, à segno, che per il suo ualore, e per il nome di buon soldato, che gode in quelle Armate, essercita hoggidi la carica di tenente della Caualleria sotto il Conte di Verua, che n'è generale. Questi m'attestò la deuotione sua, et della sua casa, e saria soggetto da farne capitale, quando non haucsse fatto le sue fortune in quel paese, godendo molti feudi, et entrate donategli da quei Prencipi.

À Casale concenni quasi per forza fermarmi una sera, cosi perche il Baron di Mompesat Gouernatore uolse farmi uedere lo stato di quella Piazza, come perche il Miaistri del Duca di Mantoua erano già commandati, di rendermi questo honore. Venne anche à visitarmi il Gouernatore della Cittadella K'. dell'ordine, et uno di principali Sife', Monferini.

Erano nella Piazza 7 fanti, trà quali 600 Suizzeri, tutta buona gente, poco ò niente di Caualleria. Nella Cittadella milicía poco buoua, mà in occasione di bisoguo ui si puonno sempre introdure 7 Monferial, che per la lunga guerra, sono tutti braui solubit, e fedul: mi parte insomma, che non desiderassero altro che danunen, la cui mancanza aliena graudemente l'animo di quei poputi dalla Francia. Partito poi da Casale, no mi son più mosso di Barca, ne giorno, ne notte, et in soli quattro giorni di ben fauoreuole uiaggio arriunto alla mia casa con gratia del Sig'. Bio, al quale deuo il reeconoscimento di una particolar protezzione, per hauermi pre-servatud dai molti pericoli, che s'incentrauo in uiaggi, et impieghi di questa natura, et per tanto tempo.

In questo settenio non sò se debba dire di legacione, ò di guerra, perche mi è conuenuto sempre combattere non con armi, mà con ragioni, persuasioni, e giustificationi, hebbi l'honore quando partij d'esser fauorito dagl'Ill". Sig". Giaem". Querini dell'Ece". Sig". Francesco, e Gio. Donato Labia dell'Ill". Gio: Francesco, quali doppo hauce ueduta la radunanza del Congresso nel concorso dei Ministri principali delli due partiti, il primo passò in Francia, e poi in Spagna, per rendersi più capace con la cognitione degl'interessi di quelle due gran Mouarchie di meglio seruire la Patria, come pure ne hà datto gran saggio, e nell'Ecc\*\*. Collegio, e negl'impieghi militari in Dalmatia, doue quasi ui hà lasciato la uita, incontrandosi di rado in un medesmo soggetto attitudine per due quasi contrarij impieghi, onde V. V. E. E. deuono farne capitale. L'altro et fù il S'. Labia passò da Munster à mettersi nelle truppe dell'imperatore per suanzarai nella professione delle Armi, in cui trouandosi di presente impiegato, mediante il commando d'una galera, le uoci ch'i orissento, di sua ualorosa, e disinteressata condotta, e la cognitione, che già ne tengono l'E. E. V. V., mi leuano il modo di abbondare in altri encomij.

Fet 52.

Hanno poi suggiornato meco per lo spacio di cinque anni e più gl'Illmi. Sig'i. Gregorio Barbarigo, e Pietro Duodo, questo dell'Eccmo. Sig'. Gerolemo, e quegli dell'Ecc ". Sig'. Gio. Francesco, soggetti amendue di così alte conditioni, che posso nominar con titolo di Angeli, più che di huomini, poiche nelle uirtu, e nei costumi hanno ecceduto le proprietà naturali dell'età, le quali perciò mi condussero à partecipar loro sempre la cognitione dei maneggi, nei quali essi medesmi per il godimento, che ne riceucano, hanno profittato non solo nella cognitione più essata di tutti gl'interessi politici, e più recconditi d'Europa : mà contribuito fattiche più ch'ordinarie cou molto mio solleuo nello scriuer, nel tradur scritture da più lingue, che possedono. senza l'aiuto dei quali hauerei potuto malamente supplire con un semplice coadiutore, come hò sempre auuto. Non è stato Ministro à quel Congresso, che non li habbi conosciuti, et ammirati, e nondimeno per aquistar maggior perfettioue passorno amendue alla Corte di Francia, repatriando poi coll' Ecc . Sig'. K'. Nani, che lià lasciato tanto gran nome in quella Corte: l'Ill". Duodo è anche stato in Allemagna, e le relationi dell'Eec ". S'. Cau'. Sagredo accrediteranno queste mie altretanto ueridiche, e sineere, gl'effetti delle quali rimetto alle proue, che fra poche settimane V. V. E. E. haueranno dall' Illino. Barbarigo, e poi à suo tempo dall'Ille. Duodo aucora, che come porta il nome del K'. suo zio, di cui uiue gloriosa memoria in molte Corti, cosi lo immiterà nelle altre prerogatiue.

Fol. 52\*.

Hò hauuto in questa legatione un secretario, e tre coadjutori. Quello fù il Sigr. Andrea Rosso, per i molti impieghi essercitati già conosciuto da V. V. E. E., il quale fù costretto da quel clima tanto fredo, et humido, contrario alle sue indispositioni di gotta, di partir, come fece con pubb', permissione qualche mese doppor.

Li Coadjutori sono stati tre, Condulmer, Donini, e Ciera, del Condulmer mi sono scruito nei soli due anni primi trattenutosi gl'altri quattro in Amsterdam per diuerse prouisioni commandate da V. V. E. E., nelle quali il Sig'. Dio l'hà fauorito, che di tante naui nolleggiate, di tante prouisioni espedite, nessuna sia andata di male, tutte siano felicemente capitate. Hà fatto molti uiaggi, lià scorso molti pericoli, particolarmente nell'imbarco delle milicie per l'insolenza di queste non meno, che per i pericoli del mare, nel far le rassegne in staggione d'inuerno, sendo il Texel dieci uolte più lontano d'Amsterdam, di quello che Malamoco sia da Venetia, oltre il soggiorno in un paese fredissimo, che l'ha stroppiato, e reso inhabile per tutta sua uita, almeno ai uiaggi. In ordine dei medesmi suoi mali gli permisi di ripatriare, che fù poi approuato anche da V. V. E. E. quando ero à Brusselles, da doue capitato qui hà presentato li suoi conti d'un ben grande maneggio d'un Milione e più, riueduto, e saldato dal Mag\*o. sopra i conti per la carità contribuitaui da quelli Illmi. Prouori.. che spera d'incontrare anche negl'altri Eccmi. Magu. sotto la censura de quali deuono capitare in uirtù delle leggi per sodisfattione pubblica, e priuata quiete insieme.

Egli hà datte utile in publico per accrescimento di Monete la somma di ducati 6685: 12: come per la copia della fede del Magistrato dei tre sauji. All'incontro gli sono stati bonificati talari cento al mese ch'i og l'assignai da principio per le spess sus di utuer, scrutori, et affitto di casa, che ucramente in pacse doue tutto è carrissimo confesso io medesmo essere tato un poco ristretto. Egli mi hà più uolte escritto affineche allargassi la mano, mà io son sempre andato portando auusati, animandolo à ben seruire col riflesso della pub'. gratitudine, e carità insiene. Hauca posto ne suoi conti i 300 ducati pri ritorno soliti darsi da V". Scr". à quelli del suo ordine, quando fanno utaggi, come fù appunto pratticato col Sec". Rosso, e Donini per il ritorno, mà quel Magistrato consecendo la conuenienza la negato di bonificargileil senza decreto pubblico di che V". E". sono al presente supplicate.

Fol. 53.

Il Donini è stato due anni e più, ricchiamato alla Patria da qualche auuantaggioso incontro, ch' hebbe per maritarsi à che l'EE. VV. per loro benigna carità annuirono. L'altro è stato il Ciera, che con due altri anni e più di seruitio hà terminato meco il fine della legatione. Non amplificherò le fattiche che questi due gioueni habbino fatto, perche la qualità dei maneggi, l'obbligo di corrisponder con tante Corti, l'uso necessario delle Ciffre, la pontualità dei registri parlano in lor fauore più di quello, ch'io possi rappresentare. Dirò questo solo, che hanno hauuto il tittolo, e le fattiche de secretarij, mà il salario di semplici coadjutori di duci. 8 al mese, che detratte le molte grauezze restano manco che sette, che se possino bastare à mantenersi in una Corte in un Congresso, e massime nel uestire tanto costoso, e tanto ogni giorno mutabile unica necessaria apparenza per distinguer le persone alle Corti, lo rimetto alla cognicione ch'ogn'una dell'E. E. V. V. può hauerne. Ogni giustitia uorrebbe che loro fosse somministrato almeno il salario solito darsi à segretarij: mà V. V. E. E. ò con questo, ò in altro modo, che parerà alla loro somma prudenza son certo, che concorreranno universalmente à qualche testimonio di pubblica sodisfattione, et di loro sollieuo insieme,

Fel. 53v.

Di me Ser". Prencipe non dirà cosa alcum col supposito, che l'Ecc". Senato ne habbi già tutta la conoscenta per l'impiego di 30. anni continui, che hò seruito la patria nelle Corti, dalle quali hò riportato con l'auuanzamento dell'età indispositioni, che mi rendono affatto intutti nelle aggittationi del corpo, come quelle dell'animo sarrano sempre ossequiose, et obbedienti. Se il Sig' fiddio mi hà fuorito di render in questo tempo qualche seruitto grato, et utile alla Patria lo ricconosco da sua D. Maesth, e humilissimo lo ringratio per hauermi sempre assistitio, et inapirato l'E. E.V. Và darmene il modo con la loro sempre prudente direttione, e benignità. Se all'incontro hanno conosciuto diffetti, e mancanze, le supplica di benignamente compatirie, et escusarie con certezza, che nà siano mai state suggerite da mallita, nà mai seccondate da mala uolontà, come certo sono state sempre accompagnate da sincertità, e fede.

stante la cognitione, ch'ogn'uno tiene delle loro ristrette fortune.

Fol. 54.

Prima ch'io partissi da Parigi il Secretario Liona donò al Ciera la Collana, che stà à piedi di V<sup>x</sup>. Ser<sup>à</sup>., supponendo ch'il Conte di Briene hauesse portato à me il presente destinatomi dalla Regina, come n'hebbe ordine, mà che non puotè essequire per maucanza di

Fol. 54".

denaro, nessuno nolendo per mancanza del credito del Rè, creder alla parola de regij Ministri.

În ordine à questo mi pregarono di ritardare la mia partenza qualche giorno. Mà parendomi il pretesto troppo basso, et indecoroso per la Patria non meno, che per la mia persona ancora, me ne scusai, onde il medesmo presente mi fù poi mandato à Lione come aunisai, mentre stauo qui attendendo i commandamenti pubblici per ripatriare. Hora il presente medesmo ch'è una cosa composta di dinersi diamanti stà pure riposto à piedi di Va. Sera, e sotto il beneplacito dell'Eccmo. Senato, il quale se si compiacerà ch'io possi goderlo, come humillissime lo supplico, seruirà non dirò per sollieuo dei dispendij, con quali in questa, et in ogn'altra occasione son certo di non haner deffraudato il decoro della Patria per quello che le mie prinate fortune hanno potuto contribuirui, non ostante il danno granissimo delle rimesse, e tratte per il sconcerto del hanco, mà per esser uno dei testimoni ch'io possa riceuer maggiore del pubblico gradimento, à mio contento non solo, mà per consolatione, e memoria perpetua nella mia casa.

Et perche con occasione ch'io feci K', di S. Marco il Borgomastro d'Amsterdam Bacher, che con li suoi adherenti molto contribuì all'imbarco in quel porto delle truppe per seruitio di Vra. Sera... non ostante il dinieto delli stati Generali per i loro pretesi sospetti del traffico con Turchi, et in consequenza gli mandai una collana per ordine pubblico: egli all'incentro mi fece dono dei quattro Tomi della Cosmografia del Blau, la più essata che fin hora si sia ueduta, et che contiene le Carte generali, e particolari di tutto il Mondo: hò creduto che questi potessero esser molto proprii per l'uso della secreta, che se ne troua priua, e per necessaria instruzzione di quelli, che gouernano, che senza cognitione della cosmografia malamente possono intender le cose de Prencipi esteri, e con difficoltà ancora quelle del proprio Dominio della Rep. Le supplico perciò aggradire nella picciolezza del dono l'ogetto grande che l'accompagna di giouare alla Patria, et di ordinare, che i sodetti libri siano conseruati per uso della secreta, credutomi non disconueniente portarsi à piedi di Vrs. Serta, il mondo tutto, che bramarei fosse più in essenza, che in carte da chi per ubbidire à pubblici commandi lo bà per lo spacio di 30 anni in gran parte girate.

## Relatione

fatta nell' Ece". Senato Veneto della Pace di Munster del 1658 (sic).

Da Nob. H. Amb', della Ser", Rep",

In Munster non altro da Ministri delle Corone cercandosi, che di conciliarsi l'opinione, e l'applanso di non abborire la Pace, fii da Francesi rimesso alle unite Prouincie, et al Principe di Oranges l'arbitrio di cinque punti, che restauano indecisi con li Spagnuoli.

Quatro di essi pareuano facili d'aggiustarsi; la libertà, cioè di D. Edouardo di Portogallo;

Le cautele per la restitutione di Casale al Duca di Mantoa accioche in poter degli Spagnoli non ricadesse;

La facoltà di fortificare alcuni luoghi di Catalogna durante la triegua di quella Prouintia, e la dichiaratione di ciò, che fossero le dipendenze delle piazze conquistate ne paesi Bassi.

Più difficile riusciua accordar l'impiego dell'Armi Ausiliarie à fauore del Portogallo, e s'aggiungeua l'affare di Lorena, che da Francesi escluso dall'arbitrio, quasi cosa separata, à parte si maneggiaua.

Proponenano essi di dar pensioni al Duca, e differir per qualche Anno la restitutione dello Stato con altri simili partiti, che confondendo il resto accrescenano più tosto, che sciogliere le difficoltà.

Per questo si conosceua da ogn'uno la remissione negli Olandesi non hauer altro scopo, che di sturbare la publicatione della pace loro con Spagna, perche conucenendosi per questo nuouo progetto chiamar l'Assemblea Generale, non solo il tempo si prolongaua, mà trà molti Deputati delle Provintie non era difficile guadagnare alcuno, e con le discordie confonderli tutti.

Apparendo per ciò senza maschera l'artifitio, procurauano i Francesi in uarie foggie abbellirlo, ristabilendo in Munster il negotio, doue promiscuamente da Mediatori, e dagli Olandesi si manegiasse, Fol. 3.

Fel. 4.

e se alcuno de punti non potesse accordarsi, per uia di arbitrio si decidesse.

Cosi si auanzò qualche passo, poiche D. Edouardo fu conuenuto, che posto in libertà non portasse contra il Cattolico l'armi. Che in Catalogna stabiliti i Confini da Comissarij, si perfettionassero solamente le cominciate furtificationi.

> Dell'armi ausiliarie rimanese com'ere esteso senz'altra dichiaratione il capitolo, e quanto à Casale, et alle conquiste restando ad ogni uno quei luoghi, doue teneua presidio, le cautele per l'uno, e le dipendeuze dell'altre, fossero determinate da Mediatori, ò lagli Arbitri.

Mà il Duca Carlo restaua, à cui proponeuano finalmente i Francesi

di rendere l'antica Lorena, e gli Olandesi insinuauno per concilia i ripieghi, che gli restituissero quella parte, che non rileua dalla Fol. 3. Francia, nè da tre Vescouati, nè sarebbe stata considerabile la differenza, se i Francesi non bauessero aggiunto la conditione di demolir Nansy con tuttle le Piazze, sopra la quale non senzi appliaso si concituano gli Spagiuoli, come che al Duca non uolessero lasciar alcun luogo, in cui riposar potesse sicuro dalle sorprese di un uicino potente.

> Veramente Longauilla, et Auò sorpassando si duro partito uoleuano segnar il Tratatto, mà ripugnando Seruient, furono astretti à spedirne Dispaccio alla Corte, doue giunto corriero, publicò con immenso giubilo del popolo per conchiusa la pace.

Ma i pochi Ministri, che ui dissentiuano, erano per l'autorità Fol. 3°. loro più forti dell'uniuersale consenso, che la uoleua.

toro più norti dei uniuersale consenso, che la uoleua.

Chiesta pereirò dal Nuntio Bagui e dal Naui Amb". della Rep".

alla Regina l'udienza, il Cardinale dubbisso, che parlandole essi à
parte isuelassero lo stato uero di cose, fece introdurit unitamente in
Consiglio, doue la Regina, co Principi del Sangue, e co Ministri si
rirouaua, e preoceupando il discorso con lunga, et degante ornationinelli contra la Spagna, come, che fosse dalla pace aliena. Poi
esaltando la pietà della Regina, che condescendeua ad importanti
partiti, addusse aleuno raggioni per iscusare il rigor de patti, che si
preserrieuano al Duca Carlo, affine che disarmata la sua inconstanza,
unlessera è tenerlo in freno, et il custodire la pace. In fine concluiuse
comandarsi precisamente in Munster à Ministri, che se in tempo di
toto giorni non assentiassero gli Spagnuoli alla restitutione esobita

Fol. 4".

Fol. 5.

Fol. 5".

della uecchia Lorena, con le Fortezze abbattute, la Francia rinocaua l'assenso prestato a componimento de cinque punti indecisi.

Seosso il Nuntio dall' intimatione senera, tramischiando per moderaria alle ragioni preghiere, e procurando di abolir il concetto dell' anuersione degli Spagnuoli alla pace, uscì a dire nel feruor del discorso, non douersi dalla Regima prestar tanta fede à suoi Cousiglieri, che non lasciasse luogo à lumi più dertit.

Di ciò il Cardinale offeso s'alterb graudemeute, e passaudosi dal ragionameuto al coutrasto, si sarebbe proseguito à più strepitoso rumore, sel 'Ambasciator di Venetia non hauesse con desterità piacato gli animi accesi, e riassunto il negotio con graui, e delicati concetti, e on a i forti raggioni, che seuza ofiendeme alcuno, commosse più d'uno di quei Ministri, dimostrando, che non sarebbe la pace dureuole, se uon quando fosse à tali giuste conditioni conchiusa, che alcuna delle parti non donesse presto pentirseno, è sempre arrossirne.

Il decreto tuttauia non si cambiò perche il Cardinale fissameta credendo, che gii complisse di sturbare la pace, procurò di dar ad intender alla Regente, et agli altri, che gli Spagnuoli posti trà le più dure necessità abbraciarebbero certamente il partito, quando con risolutione fosse leutata loro orgi speranza di migiliorardo.

Mà questo giorno, che fà di Gennaro il uigesimo quinto potta numeraria trà critici, et i fatali, poiche non solo in quel Consiglio si dinudarono molti arcani, e le arti, colle quali la Regina era sagacemente delusa, ma decretata può diris la continuation della guerra con odio, et alborimento de popoli, presero mottoo le riuolutioni ciuili, che poco meno, che non souuertissero quel potentissimo Regno.

Esteso dunque dal Signor di Lionne così molesto dispaccio, in esso si contenena non solo la commissione per la Lorena, ma un acerho rimprouero al Conte di Auò, perche sedotto hansesse Longauilla ad annuir al progetto, obliquamente, henche sotto color di rispetto, ferendosi l'istesso Duca.

Poi si dilattaua con ambigui concetti, sopra tutto il trattato con termini così perplessi et oscuri, che altro di certo non appariua, se non il Carlinale, che dettato l'haueua, amar di esser meglio seruito, che inteso.

Perciò Longauilla preanuertito da suoi amici di tal sentimento, nedendosi Ministro più delle passioni, che della pace, senz'attendere Fontes. Abbilg. 11. Bd. XXVI. il Coriero parti dal congresso, preso pretesto, che gli Olandesi senza Fol. 6. l'assenso suo hauessero sigillato l'accordo.

À tanto gli haueua Pignoranda indotti, pressandoli con prescriuare loro un termine di quindici giorni à publicar il trattato, con promessa però, se deutro quel tempo il Corriero da Parigi non ritornasse, non per questo di recedere dalle cose accordate à Francesi.

Passato poi il termine, egli senza hadar à puntigli, si portò all'habitatione de Ministri degli Stati delle Provintie unite, e li persuase tutti ad ultimar il trattato fuorche il Niederhorst, che pure Foi. 6. dissentito ui haueua anche l'anno passato.

> La sostauza di così importante expitolatione uersaua in ampia dichiaratione, che il Rè Cattolico per liberi conosceua gli stati generali delle Pronincie unite de paesi bassi, sopra i quali niente per sè, nè per i successori pretende, contrahendo perciò perpetua pace, per la quale ad ogni una delle parti restaua il possesso de luoghi, che teneua, e de los territorii.

La nauigatione delle due Indie fosse libera à medemi stati nelle Fol. 7. parti del loro dominio, ò di quei Principi, che sono sotto la loro protettione, e tutela, prohibitasi però à sudditi di una parte di portarsi à luoghi all'altra soggetti.

> Il resto de Capitoli în gran numero conteneua il commercio, la restitutione de beni à dinersi, e particolarmente alla Casa di Oranges; à cui fauore s'esibiuano gli Spagnuoli d'interporsi appresso Cesare per la redintegratione del Contado di Meurs.

Si concertò parimenti, che à cinque di Giugno la pace si publi-Fol. 7°. casse in Olanda, un mese dopo in Italia, et in Spagna, sei nell'Iudie dell'Occidente, et un Anno nell'Orientali.

Ammirauano alcuni la facilità degli Spagnuoli in tutto concedere à chi haucu altre uolte riconosciuto la Souranità loro, e compiangeuano altri, che attrettanto difficile riuseisse compouere le due Corone, di riligione non meno, che di sangue congiunte.

Era dunque totalmente cangiato l'aspetto delle cose, quando i dispaeci di Parigi peruennero in Munster.

Non perciti i Mediatori ancorche operassero contra le loro proprie Fol. 8. speranze, abbandonarono affatto il maueggio, mà uon potendo i Francesi altera le loro commissioni, l'Eguoranda esclamaua, che la Francia ogni cosa per se, e per i suoi amici otteuendo, tutto negosse all'unico confederato, che la Suguan tenenu. Si anuito poi reggiorando, poiche chiamato Auò alla Corte, nel solo Seruient si ristrinsero i poteri, e Pignoranda cambiate le ratificationi con le Pronintie, con nuono genere di commissione si portò all'Haya è congratulare la pace, e poi si ridusse à Brusselles, lasciando in Munster al Bruni la ficcoltà del tratati.

Fol. 8v.

Mà se da questa parte uedenasi distaccata dalla Francia l'Olanda, in Osnaburg scorgenasi separato l'Imperator dalla Spagna.

Procedena in quel congresso con passi diures la negotiatione imperoche Christina dopo assunto il Gouerno con esercitiu d'eroiche uirtà ripartendo il tempo, e le cure trà lo stato, e gli studij. faceua chiaramente apparire le sue inclinationi alla pace, e conoscendo quanto il Cancellier Oceastern o soui praticii ni si opponesse, uessandolo con uarij disgusti l'hancua indotto à ritirarsi dalla Corte per unalche tenuo.

Fol. 9.

In oltre per leuar di mano il comando dell'armi al Vrangel, spedi in Allemagna Carlo Gustauo Principe Palatino, dichiarato successore della Corona, giache la Regina esprimena la sua costante nolontà di uiuere senza marito.

La prosperità de' successi in ogni parte all'armi arridena, ad ogni modo Christina all'Oxenstren, et al Salnio inculeana le commissioni, che si superassero le difficoltà per la puce.

Era stato costretto l'Elettor di Baniera à saluarsi nell'Arciuescunto di Salzburg, abbandonando i suoi Stati, poiche il Turena, c l'Vraugel entratiui per castigare gli artificij suoi ne' trattati ponenauo à ferro, e fuoco ogni cosa.

Fol. 9\*.

Anzi abbattutsi appresso Augusta nell'escretto Imperiale, l'hauenano con la morte del Generale Milander, intieramente sconfitto, e sarchbero entrati nell'Austria, se un'improvisa innonatione dell'Eno non hauesse impedito il passo, e dato tempo al Duca di Amalfi di raccoglière le reliquie tilspresse.

Poi haneado di notte tempo il Conismarch sorpreso la Città nuoua, et il Castello di Praga resistendo, la ueccehia, terminò la guerra in quel luogo, doue n'hauea treni ami auanti hauuto il principio, imperoche l'Imperatore colpito da tante aumersità, cedè ad agui cosa, e la Regina ancorche utitoriosa, non uolle promonere maggiori uantaggi. Dunque à uintiquattro d'Ottobre, fà in Osnaburg segnata la pace.

Fol. 10.

Nel preamholo dedotte come è solito, le cause della guerra, c le buone intentioni de Principi, degnamente si rilenaua il merito della Fol. 11.

Republica Veneta c'haueua per tanti anni procurato la quiete, e del suo Ambaseiator Contarini, che n'esercitaua la mediatione con lode d'indifferenza.

Fol. 10'. S'accordarono i generali capitoli di obliuion del passato, e di obligo di non aiutare i nemiei.

Si escludeua il circolo di Borgogna, come spettante alla Spagua, e la eausa del Duca di Lorena si rimetteua à trattati di quella stessa Corona con Francia.

Nel resto lasciandosi al Bauaro, et à suoi discendenti il uote Ellettorale col superior Palatino, e la Contac di Cham à conditione, che rinoutiar douesse al credito di tredici Millioni di Fiorini, che coll Imperatore tenena, si restituius l'inferior al Palatinato, à fauor i cui l'ottano Ellettorato s'instituiua, mè con patto, che una delle due case mancando s'unissero nell'altra gli Stati et il uoto, restando il nonno abolici.

À Duchi di Vittembergh si rendessero dalla Francia le piazze occupate.

Il Marchese di Baden com'era auanti i moti di Bohemia, si rimettesse. La causa della successione di Giuliers amicabilmente si componesse.

Al Landgrauio d'Hassia si assegnasse la Badia d'Hirchefelt con quattro Prepositure del Vescouato di Minden, e sei cento mila Talari se gli dessero da Principi uicini, à quali egli douesse restituir le piazze occupate, potendo sino all'eshorso tener presidio in Hens, Coesfelt, a Neumbaus.

Si restituina l'autorità alle Diete, riseruando facoltà à Principi di Germania di collegarsi à loro difesa con gli stranieri, purche non fusse contra Cesare, e contra l'Imperio.

Fol. 11\*. Alla Francia si trasferì la souvanità de tre Vescouati, Metz, Tul, e Verdun, compreso Moienuich, donendosi però in Tul rimetter il Vescouo, ch'era il Duca Francesco di Lorena.

Se le eedè il diretto Dominio di Cesare sopra di Pinarolo, et in oltre Brisach con la Suntgouia, l'Alsatia alta, e la bassa, con facoltà di tenere Filipsburg à titolo di protetione con moderato presidio, restandone la proprietà al Vescouato di Spira.

All'incontro dalla Francia si rimetterebero agli Arciduchi d'Ispruch le Città Siluestri, e gli altri luoghi detenuti in quel tratto esborsando loro in tre anni tre Milioni di Jire tornesi. Il trattato di Chierasco si confermana, assumendo la Francia l'obligo in sè di coutentar il Duca di Mantoa di quatrocento nousata sei mila seudi, che deuc dargli quel di Sanoin, à cui Cesare conferierbbe l'inuestitura di quella portione del Monferrato, che lo stesso trattato gli assegna.

Fol. 12.

Al Duca di Mantoa rilasciar si douessero Luzzara, e Reggiolo, ma Cesare fosse giudice delle pretensioni, che tiene il Guastalla per sci mila scudi di entrata.

Dopo altre conditioni per sicurezza e ualidità del trattato la sola Republica di Venetia come mediatrice ui si comprendeua, dati sei mesi di tempo per dichiarare quei altri Principi, che nominar ui si douessero di comune consenso.

Era stato negli anai addietro discorso e poco meno che stabilito, che rompendosi à Cesare da Turchi la guerra, fosse egli dalla Francia con certa portione di forte soccorso, una hora nello stringere, se ne ritiuranon i Francesi col solito dubbio di pregiudicare al commercio, et all'amicitia con la Porta Ottomana.

Fol. 12.

Nè gl'Imperiali se ne curarono, essendo Cesare dopo sì lunghi trauagli altrettanto ansioso di respiro e di quiete, quanto alieno dal pronocare l'armi temute dei Turchi.

Totto ciò alla Francia spettana, ma la capitulatione, che concerneua la Suetia, era in molti capi l'istessa per tutto ciò, che alle conditioni generali, alle cautele, et alle prerogatiue de Principi d'Imperio s'apparteneua, mà ne' punti della Religione, e de' heni Ecclesiastici, mostrando i Francesi di non ingerirsi confermata restaua la transattione di Passau del mille cinquecento cinquanta sel.

Si rimetteuano tanto il possesso de beni di Chiesa, che gli affari Ecclesiastici et insieme i ciuili, nello stato in cui erano del Fol. 13. mille seicento uentiquatro per trattarne poi amicabilmente, senza che per tal causa alterar mai si douesse la pace.

Si compartiua în alcune Città il gouerno con uoti pari trà Cattolici, et i Protestanti, e ciò pure si estendeua agli ordinarij conuenti d'Imperio, ammettendosi i Caluenisti à godere della pace religiosa, che prima i soli Luterani abbraciaua.

Per soddisfattione concedeuasi alla Suetia l'Arciuescouato di Bremen, salua la lihertà della Città, et il Vescouato di Verden, costituendosi con ciò Stato immediato d'Imperio con uoto nelle Diete. In oltre la Città, et il porto di Vismar, la Pomerania inferiore coll'Isola di Rugen, e nell'ulteriore Stettin, Dam, Glocau, l'Isola di Volin, e nel Vescouato di Camin i dritti, che ni teneuano i Duchi di Pomerania.

Fol. 13".

Fol. t4v.

Il resto della Pomerania ulteriore col Vescouato di Camin cedeun all' Elettore di Brandeburg è conditione, che la di lui linea masculina mancando, tutto ricadesse nella Corona Suedese, e nel resto per compensare l'istesso Elettore de diriti, che rimutiana nella Pomerania, se gli assegnamo il Arciuseconato di albertat, et il Vescouato di Minden, la Contea di Noberstein, e l'Arciusecouato di Magdemburg dopo la morte dei presente amministratore Duea Augusto di Sassonio.

Erano i Duchi di Mechelburg risarciti di Visnar con i Vescouali di Suerin, e di Batzenburg, et aleune connede dell' ordine Gerosolimitano, et à quei di Bransuich e Lameburg, che tenensuo le candintorie d'aleuni de' Vescouati ceduti, fi assegnata l'alternatius co' Cattolici nella successione al Vescouato di Osnaburg, senza però, che in esso

Fol. 14. lo stato della Religion s'alterasse.

Certi debiti in oltre furono loro rimessi, et aggiunta l'inuestitura di alcuni Monasterij di rendita ricea.

Per le paghe dounte alla militia suedese, si obligarono i circoli dell'Imperio, eccetto l'Austria, la Bauiera, e la Borgogna ad esborsare cinque Milioni di talleri in tre termini, dopo i quali ritirar si donessero i presidij dalle Piazze, e da l'uoghi nella guerra occupati.

Tale fu la capitulatione della pace d'Imperio con le Corone confederate, con cui restò dubbio se fosse la Germania più alterata, ò composta, e se l'armi prese per riformare lo stato suo, unlessero più à deformaria, poiche se parue che à suoi Principi restituite fossero le prerogatiue, e la libertà, et agli Austriaci limitato il potere, ad ogni modo gli stranieri furono introdotti, e col possesso di gran Prouincie stabiliti in autorità; l'heresia dilatata, espilate le Chicee, et i loro beni quasi ulisime merci, essosti in ereza, et lin preda acti usurratori.

Pertunto à popoli restar può per documento hen chiaro, che de forestieri sono di rado gratuiti gli ainti, e che si conucrte per lo più in abuso di religione, et in catene di seruitò quel ferro, con eti unammente si crede, ò propagar il culto Dicino, ò promouere la lihertà.

Non dimeno per la stanchezza della guerra piacque à tutti la pace, e l'Imperatore dalle necessità sue, e dalle premure del Banaro fù costretto à segnarla. Christina la uolle per generosità d'animo, e per leuar l'armi, et il negotio di mano à quei, che ambiuano troppo participar del gouerno. La Francia ni adherì per non perder l'amicitia degli Suedesi, et

de' Protestanti.

Gli Spagnuoli fremendo, che Cesare si separasse, godeuano

Fol. 15.

tuttauia, che sciolto dall'angustie presenti, rimetter potesse l'animo, e ristorasse à maggiore bisogno le forze.

Il Pontefice amaramente mostrana disapprouarla per i danni della Religione, e de' heni di Chiesa, mà si contentò ripararne i pregiuditi; con una protesta dal Nuntio in Vienna posta in mano di Cesare, che non mal uolostieri la riccuò, forse à riserua, e pretesto di ciò, che con qualche cambiamento di cose in ausenire il lempo portasse.

Per l'esecutione fu nel mese seguente in Norimberg tenuto congresso di Generali dell'armi, doue in tanta confusione di cose non mancarono difficoltà capaci di sconcertare il trattato, mà già essendo sospese le hostilità, uollero i Principi, che s' aggiustasse ogni cosa.

sospese le hostituta, uoliero i Principi, che s'aggiustasse ogui cosa,
Frattanto i Francesi auidi nei trausgli di quiete, e poi nella Fal. 53°.
quiete impatienti, più satij di uincere, di quello, che fossero stanchi di
perdere i loro memici, si disponeusano à cose nuoue, et à quel cambiamento, che gii Spoagmoi haueumi attecso sin horre con gran tolleranza.

Il Regno era tutto pieno di odio contra chi gouernaua.

Sfogaussi in ogni parte la maledicenza, ch'è l'ultima uendetta de miseri, e degl'impotenti.

Se nelle Case de'Nobili si piangeuano tanti estinti nelle fattioni, ò si compatiuano tanti stroppiati per le ferite, nelle plebee si gemeua per l'oppressione di grauissime imposte.

Il Sig.' di Emery sosteneua la direttione delle finanze; oriundo d'Italia, «ra egli da pouero stato peruentto al immesse riccheze; fecondo inuentor di angarie, sordo à lagrime, et à lamenti, altrettanto auaro nel racoglier da tutti, quanto profuso nello spender per sè con publica uanità et in utili pales.

Fol. 16.

Il popolo pertanto mortalmente l'odiana, perchè con le communi sostanze supplir conueniua non solo alle necessità della guerra, mà alle spese, et alla uoragine de Ministri.

În fatti appariua esser îl lusso padre, et insieme figlio dellerapine. Nel principio dell'anno prese in Parigi l'armi in due borghi, alcuni disperati haueuan proposto di sacheggiar la sua Casa, che per la uicinanza h quella di Mazarini, e d'altri principali soggetti. Fol. 17".

Fal. 18.

Fol. 16. poteua produrre effetti peggiori, se le compagnie delle guardie Reali, occupati i porti non hauessero impedito il passo à quei seditiosi.

Mancando perciò la plebe di condotta, e di capo, sarebbe facilmente il rumore suanito, se la Reggenza si fosse astenuta di uenir alle prese co' Parlamenti.

Teutò il goueruo di abolire la Pauletta per atterire i Parlameutarii, e per tal uia indurli ad accordar altri mezzi.

È questo un dritto, che molto rende, et è pagato da quei, c' hauendo comprato gli officij, acquistano con ciò la ragione, ò di trasmetterli per successione agli beredi. ò di rinenderli ad altri.

Fol. 17. Mà cessando l'esborso, neniuano ad essere gli officij stessi caduchi, e nelle uacanze il Rè ne potena disporre con immenso profitto.

Hà questo di hiasmenole la Francia, che sono uenali le cariehe, e come i Rè ne tempi andati per trarne danari n'hanno introdotto l'abuso, così senza rimedio i danni sono patiti dal popolo.

Trà l'altre cose, che sotto l'ombra di tal apprensione desiderau la Regenza di far passare nel Parlamento di Parigi, una era l'acerrecere il numero de Maestri delle richieste; mà questi opponendosi haueuano nella loro rongregatione decretato di formar processo contra uno de partitanti, che sopra tal editto esibina danari. Tutto speranano i Ministri di superare coll'autorità, e con la forza.

Pereiò introdussero di nuouo il Rè in Parlamento accompagnato da Principi, e con seguito armato, mà questa uolta non s'udirono le uoci liete, e la adulationi con le quali solouano quei, che si chiamano le genti del Rè accoglierio, e persuader la sommissione à Regij uoleri.

Anzi il Talou Auuocato generale, proruppe iu ardito discorso, descriuendo con uiui colori miserabile il Regno, e uiolente il gouerno. Non dimeno trà l'armi, et il timore sfogate uanamente simili

uoci, furono approuati gli editti, che consisteuano iu crettione de dodeci Maestri delle richieste, et in una tassa sopra quei, che godono feudi, e terre del patrimonio Reale.

A qualche lenetiuo riuocati furono gli odiosi decreti dell'impositione sopra i benestanti, e di accrescimento de'datij. Il Mazarini con ciò credendosi nel poter stabilito, indusse la

Regina à chiamar à sè i uerchi Maestri e ripresi del commesso trascorso sospenderli dall' officio. Essi all'incontro in uece di humiliarsi con profonde preghiere, ò di ricorrere, com'ei haueua supposto, alla Fol. 18°. intercessione del Cardinale, congregati subito in casa prinata, implo-

Course of Congle

rarono la protettione del Parlamento, che gli accolse non solo, mà aggiungendo contunacia allo sprezzo abolì gli editti poco dianzi alla presenza del Rè confermati.

Ciò distruggeua i disegni, e con più fiero colpo feriua l'autorità de querno, ma per cuoprire con apparente fiascia la piaga, fù al Parlamento permesso di portanue alla Regina le sue rimostranze, et insinuato à Maestri, che con moderato esborso sarebbero nelle cariche loro confernati.

Tutto in nano, poichè preso ardire continuarono senz'altra contributione nel loro possesso.

Fol. 19.

Mal opportuno in tal dispositione di cose, giunse Lougauilla in Parigi, e ui s'accostò il Conte di Auò, che uon osò entrarui, non ogdeudo propitio l'occhio del fauorito, ma così bene la presetza dell'uno, che l'assetza dell'altro seruitano di manifesti per concitar il popole contra il Cardinale. creduto nenico publico della quiete hramata. Ad ogni modo nell'interne agitationi erano dall'ingegno di lui, in tal guisa sostenute fuori del Regno le armi, che si maneggianamo con prosperità non isprezzabile de successi.

In Catalogna per diuertire dall'Italia l'Armata nauale di Spagna, Fol. :
fù espugnata Tortosa.

Il Cardinale Santa Cicilia in quel Principato era andato per Vice Ré, et essendo incapace di regger sè stesso, non che quei popoli ad ogni freno sboccati, fatto per unani puntigti discorde co principali, se ne partì, si può dir, fuggitiuo.

L'armi restarono dirette dal Marcin, e poi di tutto il gouerno al Marescial di Sciomberg fù racomandata la cura.

In Fiandra indottosi il Principe di Condè à comandare l'esercito, s' era impadronito con poca pena d'Ipri sproueduta di gente, henche nell'istesso tempo per diffetto pur di presidio l'Arciduca sorprendesse Courtrè per assalto.

he Ful. 20,

Madamigella d'Orleans haura segretamente introdotto coll'istesa Arciduca maneggio di suo matrimonio, di rhe dalla Regina, e dal Buca publicamente in Consiglio ripresa, ella rimprouerato il Padre di debolezza, el accesa contra il Cardinale di sdeguo, cominciò ad accopiare le passioni sue coll' odio uniuerata del Reguo.

In fatti la concordia gelosamente custodita, sin qui trà Principi del saugue Reale horamai uacillaua, poiche ottenutosi dall'Orleans, che l'Ahate della Riujera suo fauorito, nominato fosse al Poutefice per Fol. 20°. il C ardinalato, il Condè lo chiedeua per il Prencipe di Conty suo fratello, à cui ceder doneua l'Abate, restando però con amarissimo senso contra di Mazarini, creduto l'architetto della difficoltà perche non lo uolesse suo pari.

l Parlamenti precipitauano poi ad ogni eccesso.

Quello di Rennes, decretò, che durante la minorità i Ministri ricusar non potessero la Pauletta.

L'altro di Aix in Prouenza era in aperta riuolta, perche dupli-Fol. 21. cando le cariche, hauenano tentato di farlo semestre.

In Bordeos fugò il popolo gli Officiali, che andauano per esiger l'imposte. Mà in Parigi escluso dalla Regenza quel Parlamento dall'editto

della Pauletta, tani è loutano, che si appagasse, che arringando il Brusselles con forte discorso, e dimostrando essere questo un artificio del gabinetto per sitacearlo dagli altri, e con renderlo à tutti odioso indebolirili guaminente, ne usel decreto di unirsi più strettamente, Fol. 21: ancore lei primo Presidente con qui s'orzo contradicesso.

Nello sfogo di tanti discorsi molte cose eran'uscite, come di scacciar i Ministri stranieri, di chieder i conti di tanti milioni esatti dal popolo, di limitar l'autorità del gouerno, e cose simili, che dalla contumacia portauano gli animi à rebellione poco meno che aperta.

La Regina chiamato à sè il Parlamento con la uoce del Cancelliere l'ammonì seriamente ad astenersi da tali trascorsi, et insieme gli Fol. 22. prohibì di più unirsi coll'altre corti.

> Mà in uano poiche l'istesso giorno appunto si radunò, e la Reina fù astretta à far carcerare alcuni pochi di quei Consiglieri, e mandarli lontano.

> Ciò tutti gli altri offendeua; mà sc à gli inquieti l'animo non manguier, ano sspeuano tuttauia doue seieglier un capo, poiche la manggior parte de l'Arlamenti, gente togata, si contentana di ostentare la sua libertà ne'discorsi, e di acquistarsi l'aura uana del uolgo.

Fol. 22\*. Il Brusselles unleua più à commouere l'assemblea con la lingua, che dirigerla col giudicio, e coll'opera, e ne Principi ancora non si scopriua l'oggetto ambitioso, à cui poi li portò forse (più) l'occasione che il genio.

Mà come negli horologii concorrono tutte le ruote al suono aggiustato dell'hore, così nell'attioni humane al torco fatale, et al momento prescritto, tutti gli accidenti cospirano. Già quasi cinque anni stana rinchiuso nel bosco di Vincennes il Duca di Bofort dentro una torre prigione, hora guadaguati alcuni delle guardie, si calò dalle muraglie con corde, e si saluò in diligenza.

Fol. 23,

Fol. 24.

Fal 917

Fol. 25.

Non si può dire à tal fama quale, e quanto diuersa fosse la commotione degli animi, in Corte tutto apprensione, e spauento; in Città tutto giubilo e festa, nelle prouincie disegni e discorsi.

Egli ueniua con piene uoci acclamato dal popolo destra de Parlamenti; stella delle uniuersali speranze del Regno. I malcontenti subito ui diuisarono sopra le machine loro, et il

Duca ridottosi alla propria casa in Bretagua à fronte dell'odio di Mazarini ui staua sicuro, cinto da numeroso stuolo d'amici, e custodito dall'amore di tutti.

In vano fremè il Cardinale, et inutili erano per riuscirgii tutte l'arti per fermarlo di nuovo, troppo forte essendo il partito del popolo, quando s'arma contra la fortuna, ancorche grande di un solo.

La Regina di uvouo chiamato à sè il Parlamento gli comandò di portari libro de 'registir per famen in sua presenza stracciare l'Etido dell'unione; mà il Parlamento, che lo preuedeun, senza il libro comparue; et andando tutti à piedi con mesta pompa, e con le faccie sommesse, mà co cuori arditi, si trassero dietro sin'a Palsazzo Reale gran quantità della plebe, che per le strade con uoci librer altamente raccomandam por la librati' comme, e la salute del Regno.

Perciò la Reggente cambiato consiglio si contentò dissimulare l'inobbedienza, e solo gli anmonì prohibendogli di nuono coll'ultre

Appena uscito da quelle stanze il Parlamento si congregò, e se mai con aperti discorsi aleuni haucano declamato contra il gouerno, lo fecero tutti in quel giorno, facendosi lecito ogn'uno dir ciò, che uolle.

camere unirsi.

Il Cardinale dell'insolite ingiurie fatto impatiente uoleua ucuire alla forza, e sentiua, che mandate le compagnie delle guardie al Palazzo, coll arresto de più insoleuti, si dissipasse quella scandalosa adunanza, mà il Scianigia iscongiendosi, che horamai con sensi liberi contradir si potem à quei del primo Ministro, tali ragioni allegò, che persuase gli altri à tentare più placidi mezzi.

Il Cardinale aderendoni, tenena però fisso il pensiero à guadaguare Condè mal'affetto alla Città di Parigi, accioche terminata la Fol. 25°. Campagna ni s'accostasse coll'esercito, e castigasse i seditiosi. Fratanto agitaua perplessa la Corte, e non meno la Città pareua confusa, poiche publicandosi dal Parlamento di uoder por mano sopra quei, che amministrauano le Regie finanze, maneando il credito et il negotio, falliuano molti mercanti, altri fuggiuano, e confuse l'esattioni, e pagamenti, non più si trouaua, chi uolesse somministrare danari, ò incerizi con la Corona.

Fol. 26.

Emeri fà scacciato per dar qualche consolatione con la sua disgratia agli affiliti, e fà conferita la carica di sopra intendente delle finauze al Marescial della Milliarò ricco di credito, e di contante; non dimeno il denaro mancaua, et in particolar all'armata, che nell'inopia languendo dopo l'impresa d'Ipri uon hauca potuto ad altro applicarsi.

L'Arciduca all'incontro preso Lens, meditaua per accrescere le confusioni, inuader la Francia. Giunto era il Prencipe di Condè per Fol. 26. soccorrer la piazza, mà troppo tardi, onde prese posto in sito opportuno ner contender il progresso à nemici.

> L'Arciduca gli presentò la hattaglia, e benche il Principe col suo genio martiale la sospirasse, ad ogni modo esaminata la disparità delle forze, e pesato il momento della congiuntura s'andò ritirando.

> Gli Spagnuoli credendolo uinto dal timore, l'incalzorono con tutta la caualleria, mentre la fanteria con più leuto passo marchiaua.

Fol. 27.

Il Principe attento alle cose sue, et agli errori degli altri, teneus le squader tistette e lentamente marchiando con singolar ordinanza, lasciaua che a' avanzasse il uemico disordinato, e fastoso, mà ueduto il proneinto del suo uanteggio, dato il segno, e cou la mano e con la uoce mostrando, nella destra e nella spada consister la sulute, e la uittoria, urbò con tant'empito nella Canalleria de nenici, che scompiginadosì su un moneuto, l'artirus a ullissima fuga.

Fol. 27.

Poi auanzatosi ad assalire l'infanteria, che in aperta campagna abbaudonata dalla Caualleria gridaua mercede, la tagliò e dissipò quasi tutta.

Appena poterono l'Arciduca, et il Conte di Fuensaldagna saluarsi. Il General Bech malamente ferito, mori poi appresso in poter de nemici, come pure prigioni si ritrouarono suo figliuolo, il Principe di Ligni, e moltissimi altri, restando il cannone, l'insegne, il bagaglio con chiara ultrira à Francesi.

Giuntone l'auuiso alla Corte, credè il Cardinale di poter sotto Fol. 28. l'ali della fortuna debellar l'ardire del popolo, e castigare la contumacia del Parlamento; mà nelle mani del fato, anche le fila delle cose prospere seruono à tessere la tela de'suoi infausti decreti.

Resene publiche gratie à Dio, mandò la Regina ad imprigionare i Consiglieri Brusselles e Blanemesnil, e fatti porre in un Cocchio uerso Haure di Grace sollecitamente s'incaminò, argutamente scherzando essere uinti gli Suagnuoli, e preso Brusselles.

Mà non si tosto la fama dell'arresto si diuulgò, che il popolo apparue attonito, et afflitto, come in causa di commune dolore, chiamandoli padri de' poueri, tuttori della libertà.

Poscia in momenti cominciando il tumnito da pochi, ui ader) la maggior parte, alcuni desiderando la mutatione di cose, e procurandola tutti.

Tese le catene, barricate le strade, e prese l'armi, alcuni gridauano con strepito, che si rendessero i prigioni, altri consigliauano con furore, che si uendicassero contra i Ministri.

Il Parlamento unitosi inuiù subito deputati alla Corte per sollocitare la libertà de 'arcerati, e riportate solo ambigue risposte, il popolo maggiormente commoso, minacciò il primo Presidente degli ultimi stratij, quasi che troppo partiale al gouerno, non s'impiegasse cul tigno opportuno.

Replicate dunque per nome del Parlamento stesso l'istanze, la Regina credendo meglio nincer la plebe col disarmarla ni acconsenti.

Ritornati i due Consiglieri in Parigi con grand' applauso, si uidde con spontanco, et improuiso trionfo gareggiar la loro ambitione con la semplicità della nlebe.

Accortosi tutti i Graudi in quel tumulto ad assistere al Rè, s'en etutto il Cardinale allestito per saluarsi con la fuga, se i sollenati anuazita i fassero nerso il Palazzo Reche, mà cel ritorno de prigionieri, caluato lo strepito, e per editto del Parlamento deposte le armi, credà di restarui sierue.

Non crano però quieti gli animi, poichè il popolo, comandata la descrittione degli atti al armi, conosceua le forze sue, e per il timore della Corte si rendeua più ardita la plebe.

Il giorno tutto era pieno di mormorationi, la notte passana in conuenticole et in disegni: ad ogni capo di strada libelli si nedeuano affissi contra il gouerno, il Parlamento s'uniua, et ogn'uno presumena di noter, e di saper qualche cosa.

Fel. 28\*.

Fol. 29.

Fol. 29\*.



Fol. 30. La Regiua per sottrarsi da nuoui rumori, preso motiuo dalla stagione si portò à Ruel, e di là à St. Germano.

Mà non tolleraudolo il Parlamento, conuenne restituirsi à Parigi.

Il Mazzarini erudito nell'arti buone e cattiue, che l'uso del fauore, et il costume della Corte ricerca, hora con ambidue i Principi si stringena, et hora confidandosi in uno ingelosiua il riuale.

Stata egli atteuto all'ingiorie, et agli empiti della fortuna, hen sapendo, ch' ella son irpietre con strepito, cià che dona con souerchia indulgenza, e perciò mirana' se qualche caso uiolente lo soprafacesse, ad una ritirata sicura, e conoscendo quanto fosse odiato dal Papa, c' hauena fatto eschi il Capello all'Abbate della littiera, purche di Francia lo disenciasse, uolle tentar l'animo de Venetiani riercamodo di essere acerto lan Nobilià de Patricij.

Sodisfatto con proutezza ne ricenè egli con sommo contento l'auuiso, molto stimando di esser houorato da un gouerno prudente, in tempo, che credendolo altri abbattuto gli augurauano supplitij, ò gli preparauano seherni.

Per la pace trà tante nubi non appartua sereno, e taccuano i Mediafol. 34. tori, accortisi che gli Spagunoli assai confidauano nelle turbolenze de Francesi, e che questi all'incontro non disperanano di calmarle.

Al Cardinale non piaceua, ne la conchinsione della pace, nè la cospension del negotio, Insimò per tanta al Nuntio Bagni, che se Pignoranda in luogo comodo uolesse uederlo, potrebbe stabilirsi la pace, giache le Corone seiolte dall'obligo de loro Collegati potenno più facilmente riconelliarsi.

Ma quando il Conte abbraciando l'inuito, al Cardinale si rimise del hogo e del tempo, questi scamò col rifleso, che troppo ossernato sarchbe il congresso di due così principali Ministri, e elle con minor appareuza sopplir potena il Segretario Fran<sup>ea</sup>, Gallarete, che di Findra in Spagna passaan.

Fol. 31. In fatti approuandolo il Conte, in S. Germano il Gallarete parlò al Mazzarini, mà stando all'hora Parigi in riuolta, et affernando il Segretario di non hauer faecottà, che di ndire ciò, che detto li fosse, nè si conchiuse, nè si abhozzò alcun trattato.

Non disuguale fortuna hebbe il uinggio di Agostino Naunrra, anch' egli pure segretario Spagnuolo, che in luogo dell'altro passò in Fiandra à seruir l'Arciduca, poiche non hanendo potere, altro non riportò dal Cardinale, che complimenti officiosi. La guerra con più uigore si maneggiana in Italia, quanto uicina, altretanto molesta à Venetiani, che con distrattione importante sei mila fanti ne presidij di Lombardia, e mille cinque cento caualli sù le riue dell'Orlio teneuano.

Il Duca di Modena assunto l'ambito Generalato dell'armi Francesi in Italia, et accresciuto l'esercito à dieci mila fanti e cinque mila Caualli, ruppe il triucierone del Marchese di Caracena, nuouo gouernatore di Milano, tirato dal fiume Oglio al Pò, e deuastando il paese s'accampò sotto Cremona nel mese di Luglio.

Non gli mancauano intelligenze per hauer una porta mà scoperte, ò suanite conuenne applicarui la forza.

In Cremona Il presidio ascendeua à due mila fanti pagati, quatro mila dell'ordinanze, cinque cento Caualli, oltre molti habitanti capacissimi all'ormi.

Indrizzà il Duca contra il Castello principalmente gli attachi, mò no potè mai per il Pò impedir i soccorsi, onde se uel principio parue, che qualche limpressione facesse, presto diminuito l' esercito, non pottendo per le fluttuationi della Francia ricener riuforzo, mancato, anche il pane, e le paghe consunen leuara". Per qualche giorno egli potè tener la campagua, mà soprauenute le piogge, gli fu forza di rifurari, muneudo però Pomponesco per hauer aperlo un passo del Pò.

Fel. 32\*.

Fol. 32.

In ogni parte per gli humori corrotti de'popoli insorgieuano cospirationi è tumulti.

In Genoua Gio. Paolo Balbi con intelligenze stranicre tentò di alterar il gouerno, mà ne fù con esilio punito.

In Spagna più ectebre fit in congiura del Duca d'Icara, ed altri, che neditiando di amazza il lid ad una enceia, et impossessario oi dell'Infanta, uoletano spasarla al Principe di Portogallo et unir le Corone, mà come l'amor è loquace, parlandone Carlo Padigifa ad una Dama, di cui era inuaghito, e dicendogli per iscusare la pouertà, che gl'impediua l'hauerla per moglie, che presto sarebhe de più ricchi del Reguo, impegnatosi con la curiosità della donna, le andò tante cose accenando, ch'ella comprese il disegno, et le propalò à Don Luigi primo Miaistro.

Fol. 33.

Da questo per ordine del Rè fatti arrestare i congiurati, alcun d'essi patirono giustamente la pena, altri con esemplare elemenza furono compatiti. Fol. 33".

lu Italia in alcupe Città, così dello stato Ecclesiastico, che altrone, il popolo ò si risenti per la fame, ò si scosse per quel fattal furore, che tutti agitaua.

In Vicenza fù il moto leggiero, mentre imbarcati alcuni grani per esser condotti à Venetia, una uil femina cominciò à gridare, che il popolo sarebbe perito di fame, à che accorsi alcuni giouani otiosi sualiziarono quel noco formento.

Poteua dilatarsi lo strepito, se i Deputati della Città accorsi co' Nobili non hauessero sopito il rumore.

Spedito poi à Venetfa il Kr. Viceazo Negri à protestare la lor publica fede, et à chiedere, che dal Senato s' niufasse soggetto à eastigar'i rei, e consolar i migliori; ui andò Giounnii Capello Proueditor in Terra Ferma, che col supplitio di quella donna, e di un'huomo, ui stabili la quiele primiera.

Poi ui fù mandato Luigi Foscarini, che molte cose regolò nella politia, e nell'amministration del gouerno.

La Sposa Regina di Spagna insieme col Rè d'Ongheria suo fratello, desiderò in quest'anno per lo Stato della Republica passar d'Alemagna à Milano, et il Senato deputò il Proueditor Capello, che li accogliesse con degna magnificenza.

Il Rè poi per lo stesso camino ritornò poco dopo in Germania, poichè pensando egli d'andar in Spagna con la Sorella per mostrarsi à popoli, et alla Corte, e disporre le nozze sue coll'Infanta, parue troppo strano à Ministri, che con quelle di Filippo, gli Alemani quasi confonder uolessero i funerali della sua successione, onde fecero saper in Milano al Rè non conuenire ch' ei passasse più oltre.

Il Fine.

## Relatione

## di S. Gireiamo Ginstiniani Can'.

1654. 25 Febr. L. B.

## S. P.

Il fine principale d'un prudente Ministro in ogni sua attione, e relatione deue esser, ridursi à gli oggetti importanti al seruitio del Prencipe, con mira di sodisfar più all'utile del medesimo, ch'alla curiosità uniuersale. Douend io però dar rinerentemente conto à Vra. Sera. et à cotesto Eccmo. Senato, in pochissime righe di qualch' osseruation, fatta nella mia Ambasciata in Germania; oltre ciò, che contengono i miei dispazzi, indrizzerò questo brene discorso à quel solo, che stimo attinente il seruitio di Vra. Sertà, escludendo il superfluo.

Dirò in primo luogo, che la natura, et età di Ferdinando III. Imperatore, giunta gia al periodo di 46 Anni, par contenta della fortuna, ch'al presente possiede, non cercando che quiete. Hebbe Ferdinando III. trauagliosi i principij del suo Imperio, hor ne desidera quieto il fine. E perch' i mezzi, ch' han accresciuta la Casa d'Austria sono stati per il più heredità e matrimonii, non Armi; però è da considerar in questo stato presente, la defficienza di prole masculina in Spagua, la poca età, e passate disgratie nella stirpe qui di Germania. Essendo base de gl'Imperij l'ampiezza della successione, la perdita di Ferdinando IV., eletto Rè de Romani, comprende in se sola le fattiche, et industrie di molti Anni, e per cosi dire, tutte le disgratie di quest' Imperial Casa, l'unica mira, e grandezza di cui è il preseruarsi il possesso della Corona Imperiale, perch'è il lustro di tutta Casa d'Austria; onde quest'ottenuta con tanti sudori, et suanita in meno ch'in instanti, dà che pensare e che riflettere ne gli alti giuditij del S. Dio. Cambiate sono già le congionture de tempi, i motiui, e d'animi 25

Fol. 1".

Fol. 2.

Fol 2".

da dubitare, che possi succeder prima il caso della uacauza della Corona, ch'il rimedio e la preucneione, con una nuoua elettione, vinente Imperatore: Stanti queste contingenze, et accidente grauissimo della morte del fù Rè de Romani, pare, che la Maestà dell' Imperatore annoiato dalle cure politiche poco applichi all'emergenze d'Europa, ne d'Imperio. Alienissima la Maestà Sua da impegni d'Armi; solo tiene la mira al Confin con Turchi, come più periculoso, così per esser men atti à laseiarsi frenar gli Vugari auidi di nouità, come per esser molto potenti i Turchi, e molto uicini senza monti à passare, essendo il Confine steso, tutto in piano tra Turchi e Christiani in Vngaria, ne fiume alcun per trauerso; et le fortezze Imperiali distanti, mal ineaminate, mal artiglate, e da alenne poche cioè una sola per lato di frontiera in poi, tutte l'altre più tosto Pallanche che fortezze, Sich'il miglior Antennral, che habbi l'Imperatore al presente contro il Turco, e miglior bastion di quella frontiera è l'esser il Turco impegnato in guerra con la Republica. Onde non complirà mai à Cesarei ueder la pace tra V. Ser", et il Turco, nè è da fidarsi della lor mediatione, et hebbero grand'all'arma, quando fù spedito l'Ecemo. Capello à Constantinopoli, sè ben la dissimulorno. Non ostante però l'interesse, che hà l'Imperatore in neder continuata la guerra della Republica col Turco; niente dimeno non è da sperarne aiuto essentiale, perehe non ardisee somministrario, e per non irritar i Turchi, e per non dar 'causa à lor di rottura. Godono l'Imperiali d'ogni buon successo della Republica, non per bene, che uoglino à V". Ece"., mà per il male, che temono da Turchi, e perche sperano da buoni successi V". Ece", allettate à continuar la guerra, e soportar si gran peso. Quest' interesse, che lià la Casa d' Austria col Turco, confinante in Vugaria, si deue sempre considerare per un antidoto di quelle gelosie, che stan altamente impresse ne gli animi de gli Austriaci per il concetto, che hanno li stessi d'una propension naturale de Venetiani à fauore del Rè di Francia, come loutano, e manco temuto. Di questo solo interesse commune di Confin col Turco può ualersi

V<sup>rs.</sup> Ser<sup>ts</sup>, in occassion di trattati coll Imperatore, perche non c'è altro uincolo per unir gli animi trà V<sup>rs.</sup> Ser<sup>ts</sup>, e la Casa d'Austria in

e d'interessi ne gli Elettori, aperti gli occhi all'Imperio, onde è confingentissima ogui speranza d'altr'elettione, et il stato della Corona Imperiale è al presente fondato sopra l'età declinante dell'Imperatore, di salute debole, d'un assai delicata complessione; sich è

.

n win Grogi

Germania. E perche mio oggetto non è di formare un'esatta relatione della Germania, ne distinguerla ne suoi membri, il che sarebbe disperder in unatissima estesa e discorso e tempo preciosissimo à cotesto Ece<sup>222</sup>. Senato in tali congionture d'affari, mà ridur in ristretto di qualte tocco quei riflessi, che possin bastare al lume necessario del 
presente, e congettura dell'auenire: mi ridurà subito alla persona 
stessa dell'Imperatore, quelle de figlinoli, e sua Corte, cioè all'intrinseco delle cose, non alle circonstanze, per non seostarmi dal mio 
proponimento, ch'è di fuecar compendiosamente et in sostanza solo 
cose d'utile, e di frutto, non di sourcerbia tellos narratione.

Le qualità d'animo dell'Imperatore Ferdinando Ill', son molto commendabili, e posso dir con ucrità, ch'anco, come Prencipe, n'hà più, che la parte sua, e per dirla chiara, e per se, e per molti de suoi Consiglieri, essendo Sua Maestà la miglior testa del suo Consiglio. Prerogativa dell'intelletto di sua Maestà è il saper conoscer perfettamente il talento d'ogn'uno, saper quanto uale, et à che sii atto, e quali inclinationi in lui più predominano. Questa parte di giuditio in Sua Maestà è singolare, mà non la propala, perche nell'elettioni che fà, come anco nelle dinisioni de gli affari, si raporta al Consiglio. Possiede molte Lingue, la italiana perfettamente, la latina francamente, la spagnuola bastantemente, e naturalemente l'allemana. Aggiustatissimo nelle risposte, però senza impegno, discorre uolonticri fuor di negotio e con repliche pronte. Mostra curiosità indagando con discreta modestia, mirabile ritentiua possiede, imparticolare de negotii, una uolta rappresentategli, puntuale nell'Audienze, ne quali osserua un decoro misto di benignità. A' tempi andati amaua più d'internarsi ne negotii: hora non li sfugge; ma li rimette, stanco assai di peso grande: e dopo la morte del Rè suo figliuolo è quasi nauseato d'impazzi. Costante nelle grandi auersità, nelle picciole, ò personali un pò delicato, e ciò procede dalla poca salute. Ilà facile l'orecchio anco à poucri, e dà Audienze ad ogn' uno, vede accuratamente li Memoriali, à segno, che uien riputata quasi fattica bassa, et occupatione souuerchia di tempo. È di conscienza religiosissima, lo dimostra così nel culto del S. Dio, essercitando tutti gli atti di pietà Christiana, e tutte le uirtù morali, frequentando li santissimi sacramenti, et abbondando in saere assistenze,

La musica è l'unica sua deletatione, compone bene, e giudica delle noci e dell'arte esquisitamente. Non è deddito ad'aleuno eccesso. Il mangiare lo regola, e modera, più che non solena. Non si Fol. 3\*.

Fol. 3.

Fol. 4.

Fol. 4v.

sh nel rimanente, ch' habbi mai dato scandolo d'intemperanza, nel nautti figlicul fuor di matrimonio. Ilà sempre annte, et honorate le sue mogli, haustene tre, con la presente, ne quasi mai esce à fontion al cuan, ò sacra, ò dilettenole, che non si ja coompagnato dalla Consorte, et ciù all'uso Alemano. In occasioni però d'Audienze à negotio è sempre solo, così anco ne consigli, che tiene moltipitic. Gode infinitamente delle acceic, et in oggi genere n'ha introno Viennai l'ommodo, e l'apparato ueramente sontusoso e Reggio, con spesa grande, ch'in musica, et in caccia si calcolan protusi oga' anno qualebe ecutaine di militara de Fiorini.

Amabilissimn è la Maestà Sua, imparticolar nelle caccie; e quasi piega à domestichezza co'suoi, ragionando familiarmente. È parco

nel lusso, così de nestiti, come d'altro, tiene addobbi richi di Palazzo, ma hereditati, non molto inclinato alla sontuosità, alieno da fabbriche, e forse l'angustie dell'Erario glie l'han uietate. Ama la magnificenza mà la men costosa, et alla sua liberalità si sono opposti i tempi, e la profusione del Padre. Non lascia però di far gratie, e n'ha fatte molte, ben è uero, ch'alcune glie l' hà estorte l'importunità; non nega nolontieri, mà non è rilasciato nel conceder. Pochi denari hà bauuti mai in auanzo, anzi ben snesso, se gli è auanzata innanzi la necessità d'essi, tenendo la maggior parte delle rendite impegnate. Non è soggeto alla colera, almeno non apparisce, se ben l'indispositione delle gambe lo rende impatiente, e querulo alle uolte. Sopra tutto ama l'equità, e la giustitia, e se qualch'ingiustitia è trascorsa, non è scorsa della sua mano, mà da ministri, et informationi sinistre, e se ne contan pochissimi casi. Hebbe da primi Anni della sua età la Maestà Sua qualche compiacenza negli esercitii dell'arti liberali, come della pittura, della quale ne ritiene ancora buon gusto, e dell'arte di lauorar al torno in auorio, e se ne ueggon nella galeria alcuni pezzi lauorati da Sua Maestà. Da gran tempo in quà hà deposti questi trattenimenti, riserbandosi la sola musica, e caccia, che l'accompagneranno sino alla sepoltura.

Mi son dihatato alquanto nell'espressione delle qualità, et inclinitioni della Masentà Sua per uneir al pauto essentiale di qual sia l'animo di Sun Maestà uerso la Republica, donendo dir prima qualcosa in generale dell'animo stesso di Sun Maestà, il qual non si può dir ne superbo, ne gonfito: mà heastà inclinato alla gioria et alla lode, la qual ode volentieri, quando senza affettata addulatione gli uien presentata. Ana, che se le partic on rispetto; ma abborisce ha deiettione. Vuolesser stimato gran Preueipe, e di gran dote, com è in effetto, imparticolar Preneipe d'esquisito giuditio. Ritiene così ne gli esterai lineamenti del corpo, come nelle propensioni interne dell'animo, gran parte di tratto materno, cioè Banaro; natta essendo la Maestà Sua d'una sorella dell'deffonto Duca di Bauiera, cioè facile alle prine impressioni, inclinata à asspetti, apprehensiua de pericoli anucorche lontani, imparticolar di qualsi sij timor di contaggio, che n'abborisce anco la mentione stessa, e ouasi colui, che ne mone discorso.

La proflession militare l'intende la Maestà sua più assai di quello del 'ami. L'escritò nella sua giuoneta in unrio conzioni, con applauso e concetto grande di ualore, il che gli'appianò la strada alla Corona di Rè de Romani, et il Padre all'hora portò per fondamento di merito en figinio o de riposo in se, l'haner il Rè d'yogaria guadagata con molte uittorie, et imprese il nome di guerriero. Hora par'ech elasci la Maestà Sua cogli anni adietro ance adietro questi bellicosi pensieri, solo applicato à salute e quiete, ben raccordandosì non poter l'armi andar mai scompagnate da trauagli e pericoli dall' un' e l'altro de quali cerca l'Imperatore tenersi sesnete, e cercherà se potrà anco in ausnire.

Questo è quanto all'animo di Sua Maestà in generale; Qual sia poi l'animo stesso di Sua Maestà in particolare uerso V.a. Ser.a. e uerso qualch'altro Prencipe, ch'è l'essentiale di questo discorso, dirò breuemente. La prima e principal impressione, che habbi la Maestà di Ferdinando III. Imperatore eirea la Republica è, ch' V. Scr. e eb' Vro. Eceso. uedino di mal'occbio gl'incrementi di Casa d'Austria; che habbino sempre procurato e procurino billanciar la potenza Austriaca, e tenerla contropesata; che la Republica sij molto gelosa dei fini de gli Austriaci e dell'ingordigia che hanno di dominare; che uenendo occasione, sempre la Republica sii per adderire à nemici di Casa d'Austria; ch'in tutte le passate guerre d'Alemagna la Republica si sij intesa con Suedesi, e con Protestanti, nemici della Lega Cattolica, e di Casa d'Austria, e gli babbi fomentata la guerra in Alemagna, in uendetta delle cose di Mantoua; che se la Republica uedesse modo di poter leuar la Corona d'Imperio dalla Casa d'Austria lo farebbe, e mouerebbe ogni prattica. Perciò non uedrà l'Imperatore, nè Ministri mai uoloutieri Ambasc'. Veneto alle Diete d'Imperio. imparticolar à quelle, doue si tratti d'elettione di Rè de Romani; dubitando sempre ch'il Ministro della Republica s'intenda con Francesi. et moua prattiche per impedir l'elettione, fomenlando la fattion con-

Fol. 5".

Fol. 5.

traria. Se ne sono quasi à piena horca meto espressi nell'occasione dell'ultima Dieta di Ratisbona, dicendo, che la Republica farebhe bene non mandar là Ambusciatore per pericoli di male sodisfattioni, coperado il lor concetto, con il motiuo del trattamenta, conteso co gli Elettori.

Ministro principalissimo usci à dirmi queste formali parole; (l'hò scritto à Vra. Serti., ma le replice in correboratione di nerità) Sua Maesta lauda, che la Republica non mandi Ambasciator à Ratisbona e dice, che fa molto bene, et agginuse: Volesse Dio, che non ei fosse stato Ambaseiator Veneto alla Dieta di Munster, che la Casa d'Austria, e questa di Germania particolarmente non bauerebbe risentiti tanti pregiudicij in quel trattato; Siehe torno à dire, tengon la Republica molto aliena dalle lor connenienze, et la ricambiano anco del pari con poca propensione alle cose nostre. Credono che la Republica non li facci male, perche non può; e loro ancora mostran golveci bene, perche non ponno, e non hanno occasione di farci del malc. Ogni picciol disgusto, che ricena l'Imperatore dalla Republica li mone la bile, lo sente, perche cade sopra molto altro amaro, subito si chiama aggrauato, et quasi inginriato; come fu nell'essersi negata l'Audienza al Residente Soldan, che parme à Sua Marstà fosse un sprezzo, et fit necessaria particolar industria à rapatumar e raddrizzar quell'affare. Gran parte di questa poco fauorende inpressione di Sua Maestà nerso la Republica si dene attribuir à mali offitij de Ministri Spagnuoli, fatti ne'tempi andati, e ch'all'occasioni auco si rifrescano.

Li Spagnuofi ne primi ami dell'Imperio di quest' Imperator hebbero gran predominio, e nell'amino di Sua Muesia, e nel Giuerno, per esser la prima moglie di Sua Maesta stata sorella del Rè di Spagna; et il conte d'Ognat hà losriato qui un mal'odore dei sun di talento ueros la Republica, rhe dara tuttinia. Gli altri bunaciatori pei l'hanno nuttrito gi quando in quaudo, imparticolar Csatagneda, e Terranoua. Spagnuoli uomitan qui in Germania tutto quel ueleno contro V<sup>n</sup>. Ser<sup>3</sup>., che tengono occulto in Spagna, e fian come li scorpioni, che lo trasmettono nella roda. Non lauterbhero Spaguoli in Germania tanto credito, perreba fa Germagnia è un Respecto de mede poro oulentieri qual si sij forestiero: ma li Spagnuoli poso no abhorriti, se l'entratura non se l'hausessero guadognata, come bi detto, e con l'interesse comman della Casa e von i mineci del sangue, e con i reciprochi ainti d'armi. Spagnuole in Germania, et Alemane i Fiandra, e con li matrimoni, e nindamente con le speranac di

Fol. 6.

Fol. 6.

dar l'Infanta à questa Casa, et far tutti un Dominio, e renderla formidabile.

L'Imperatore è suscetibile di queste gouffie speranze et è così imbenuto de sensi di Spagna, ell'anco nel tratto si lascia riformare, et in molti usi, e trattameuti si regola alla Spagnuola; il elie non faceua gia suo Padre Ferdinando II., che mai uuolse parlar Spagnuolo, e li amaua loutani, uolendo uiuer alla buona Alemana. Dirò per conclusione di questo Capo, che quando uenga oceasione à Ministri di V. Serta, di qualche difficoltà in materia di trattamento, e pericolo di qualche pregiuditio in ordine al posto, non s'appoggino mai all'Ambase", di Spagna per aiuto; perche progeran il contrario, e la ragion è, perche se ben professan Spagnuoli la parità, però quando uien occasione, sempre cereau sostener superiorità; et hanno impresso l'Imperatore, che già, che non può esseutialmente mantener una giuriditione Imperiale sopra i Prencipi d'Italia, essendo già spirata et estiuta quella giuridittione et anttorità, che haucuan in Italia gl'Imperatori, procuri almeno nell'apparenza del rispetto esteriore, conseruarsi un certo grado di ucucratione: et di quà nasce, che pretendono in Corte Cesarea, che li Ministri de Prencipi Sourani nell'Anticamera dell'Imperatore stiano scoperti; io però quando mi è parso bene alcune nolte, mi son coperto; mà n'hau sussurato; che l'Imperatore dij l'Audicuze sedendo, e gli Ambasciatori stando in piedi, il che non fà il Papa, e l'Imperatore lo fa anco col Nuntio, e questo l'hò trouato così sin in tempo del mio Precessore; et che siano scoperti gli Ambasciatori ad assister alla mensa dell'Imperatore. Cose tutte, che paiono, e neramente sono esorbitanti; ma come hò detto, han la sua origine da questo occulto motiuo di uoler l'Imperatore già che non può in essenza almeno in apparenza mostrar certa superiorità à gli altri Prencipi.

almeno in appareuza mostrar certa superiorità à gli altri Prencipi.

L'Ambasciaror di Spagna ui condescende, perche la Casa
d'Austria è tutta una, e guodagnando questa di Germania percegative,
guadagna auco per quella di Spagna, escendo tutto un sangue, tutta
una pasta, tatto un oggetto di predominare, a che aspiran insatiabilimente Spagnaoli, et inducono, et cecitan gl' Imperiali; siche replico,
non è da fidarsi, in materia di formalità, di trattaneuto, quando
particolarmente cada la difficoltà trà la Corte Cesarea et il Ministero
(veneto, dell'Ambasciatore di Spagna, perche contraopererà esto
beusì, quando si tratti di altre competenze, ò de gli Elettori, è Prencipi
c' Imperio, egli aiuterà per causa propria, perche quanto meglio

Fol. 7\*.

Fo), 7.

è trattato il Veneto, tanto più si rileus il Spagmolo, et à lui non importa, purche deprima uno, riziazar un altro; onde come hò detto di sopra interuenendo difficoltà con la Corte, il Spagnuolo sarà del canto Cesarco, et interuenendo con altri, sara ficile hauerlo dalla notra, trattandoci seco del pari, et imparticolar Castel Rodrigo, ch'è Ambasciator al presente, essendosi egli mal incontrato, e puntigliato con molti Elettori, e molti Prencipi.

Deue però un Ambasciator in Germania procurar di tener il

stile, che prattica l'Ambasciator di Spagna con Prencipi et altri in materia di trattamento, per starui al fianco, interessarlo nell'emergenza, et hauerlo in appoggio; inducendolo con quella ragione, che quel Ministro, ch'egli tratta del pari seco, deue esser anco da gli altri trattato nella forma stessa, che uien trattato l'Ambasciator di Spagna, il ch'è punto importante, perche non ui è forse Corte in Europa più sofistica ne' trattamenti, e più puntigliosa, e manco regolata di quella di Germania, essendo rugido l' Alemano, corto, tepace della sua pretensione, duro, e fisso, non pieghenole à temperamenti, perche non è capace d'essi, se non quandò glie li persuade il bicchiere. Poi in Corti di Germania ui concorrono Prencini di molte parti d'Imperio e fuori, onde è necessario star occulatissimo, imparticolar un Ministro Veneto. Ogni Duca, e Prencipe antico d'Imperio lo nuol pareggiar, se non ujucer. Prima che chiuder questo periodo, che seruirà à quanto occorre dir in materia de trattamenti, ch'è essentiale in Germania, difficile, e periculosa, non io uoglio attediar con uarij racconti V". Ser". e V". Ecc.". à me successi, non pretendendo far ne relatione, ne historia: mà tocear di passo i punti di seruitio di V". Ser". Deuo dire, che bisogna così questo Eccme. Senato come il suo Ministro. guardarsi da nouità con gl'Imperiali, perche le piglian per decreto, e le registrano, et accennerò un caso. Quando mancò di uita il Rè de Romani, l'Imperatore sece dar parte à V". Sert., in noce della morte, non scrisse lettera. V". Ser". hebbe per bene, mandarmi una lettera per l'Imperatore, rimettendo à me il presentaria. Io non la presentai, e la ragione fù, perche suhodorai due cose: l'una, che uoleuano indur consequenza d'essempio, cioè, che la Republica in casi tali et altri, scriuesse, senza essergli stato scritto; l'altra, che pretendeuano esser questa una distintione di quella superiorità, ch'hò accennata di sopra, cioè, ch' il Prencipe inferiore debba scrinere et accomplir col Prencipe superiore; anco senza essergli scritto. Così

Fet. 8.

Fol. 9.

ha fatto la Republica di Lucca cull'Imperatore, et io uedendo il tiroritiris il nano, nè uudoi presentar la lettera, per uon auttenticar questa pretesa superiorità. La tenni appresso di me, tanto più che seppi, essersi scritto in Spagna, et in Polonia, e se hen seppi, che sapenano il Ninstri, che hauevo la lettera, e non uoleue esshibiria, non ne me curai, anzi hebbi piacer lo sapessero: perche sappino meglio regolarsi in auuenire.

Et con ciò termino questo capo della persona dell'Imperatore, animo uerso la Republica, sue pretensioni, et riflessi circa le forme del trattamento quì col Ministro Veneto, per sbrigarmi sohriamente, e breuissimamente nel resto.

Dirò una sola parola prima, che discender à parlar della prole, e Corte; dell'amino di Sun Massi uerso gli altri Prencipi, così dentro la Germania, come fuori, e pereb' il parlar diffusamente de Prencipi di Germania involgerebhe lunghezza, et è di poca importanza à V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup>, però dirò questo sols; che tai è l'animo dell'Imperatore nerso i Prencipi della Germania, qual è il loro nerso l'Imperatore nerso i Prencipi della Germania, qual è il loro nerso l'Imperatore. On Mogonza condida, con Colonia seansa, con Treneri scorre, con Sassonia si corrisponde, con Brandemburg dissimula, con Bauiera s'intende, e co Platini temporegia. Cel resto de Prencipi negotia secondo l'occasioni, nelle Dicte s'humilia, four di quelle sostiene quanto può il decoro e carattere della Maestà Imperiale. Vero è c'hu n Imperatore in Imperio co Prencipi d'esso non può acquistar la loro heneuolenza, che non perda riputatione, e paga sempre cara la loro manietti.

Il maggior Confinante, eli halobi l'Imperatore, oltre il Turco, è il Rè di Polonia, e con questo non ui e maggior amicitia, che quella, che richitede l'interesse e sicurezza de stati Imperiali. Essendo le Prouincie e stati di sua Maestà da quella parte aperti senza fortezze, n'ostacolo aleuno, ond'essendo le Polonia porta d'Alemagna uerso il settentione, molto più temono d'ogni piena d'Arani da quella parte, et d'una illunione de Barbari, hora particolarmente, eon questi attentati gagliardi de Mascouiti, quali dinhitan di concerto con Suedesi, che d'ordinario si sono aperto il passo per la Polonia in Germania, sich'ogni colpo della Polonia ripercuote in Germania. Ciò non estante, non n'è apparenza, che l'Imperatore impugni la spada per Polonia, ò si netta in impegno, perche rome hò detto, teme sua Maestà, ch'ogni meggan li tolga la libertà d'autino, e la quiete. Onde hà per massima

Fol. 9\*.

Fel. 10.

star à uedere, e done potrà spender offitij, lo farà, et se ben uede qualche consequenza periculosa da quella parte, la giudica lontana, e ch'habbi à cadere fuor del spatio della sua uita.

Quanto al Confin di Fiandra, essendo quelli stati di Casa d'Autria, sono concattenati à gl' interessi medesimi di Germania, esperche l'Imperatore potrà, ò palescemente, ò claudestinamente, u' instillarà aiuti di gente, e goderà, ch' il Ré di Spagna habbi potente Armata ne Paesi hassi, potendo caba, come bà fatto altre solte. In secerso di questa Imperial Casa, occorrendo il bisogno, come fà in tempo delle nassate guerre.

Col Rò di Francia pur confinante è più pace, ch'amietita, sinche Brisach dura in poter de Francesi, sarà sempre un osso di und digestion à Imperiali. La pace s'osserua d'una e l'altra parte, perche così comple alla Francia per non moltiplicarsi menici. All'Imperiore per tuore un appoggio si potente, à mal contenti Prencipi d'Imperio, che senza la spoula di Francia non faràn moto, et uno degli articoli sessinità di pace con Francia à l'essersi obligato quel Rè à non fomentar mal contenti, e torbidi humori in Imperio, e l'Imperator non autara Spagnouli con genti, se ben à questo chiude l'Imperatore più di mezo occhio, e si fan lene per Spagnouli quasi continuamente, con ome di recrude, Francesi esclaman: mà san hene, e the non ponno impedirie; et è cosa molto naturale, ch'una man lani l'altra, quando sono ambedue d'un corpo.

In ragione di Confine darò un sol torco del Dominio di V.gorè», chè confinante con quello di Sun Masetà da molte parte;
e perciò nascono spesso occasioni de' disgusti, perche li Ministri
Cesarei al Confine Veneto non passano tutti li buoni offitij, che
doucrebhono, così per poco hono animo loro uerco la Republica, come
per una certa pretesa superiorità in agui rosa, che gli persuade
di non ceder; e se molte uolte non si sopissero in Corte molti affari;
parte con l'industria dell' Ministro di V.-. Ser<sup>2</sup>., parte col henelicio
stessi Ministri Cesarei; germogliarebhero infiniti seandali, et il Cascellier Baron di Goldech hà asprezza di natura et anersion talo
nome e seruitio di V.-. Ser<sup>2</sup>., che non lasciarebbe cader seme di
diggusti senza coltinario, sperando nel componerio cauarne per se
profitto d'emolumento, se hen giè e' insucito fallace in molte proue;

Fol. 10'.

Fol. 11.

et egli quanto si uede mancar l'utile, che suol riceuere, tanto più accresce l'odio e mala udontà; onde era per il passio la Caribidi di chi negotiana. Ind's egli sion dati due Assisienti, che lo tengon in freno et in linea retta, siche deun concludere, che l'occasione do confini, et l'v. Ser". hà con l'Imperatore, gli porterà sempre più motiui di diffidenze, contese, e disgusti, chi altrimenti; et saranno quei spini, che sempre circonderanno agni Ambasciator Veneto in Germania; à quali spini il Ministri Cesarrei, che sono ai Confini, e s'intendono con questi di Corte, lor pareuti, fan la punta aceuta per penetrar nell'animo dell'Imperatore, imprimendolo, che la Republica sempre procuri usurpare, defraudare le ragioni Imperiali, derogar à lor pretesti driti, imparticolar sopra il Mar Adrintico, come è pur tropo noto è cotesto Ecc<sup>888</sup>. Senato.

Dal Confine di V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup>, passerò à gli altri Preucipi d'Italia toccando di passo, qual sij l'animo di Sua Maesta nerso di loro.

Quanto al Pontefice, non tenendoui Ambasciatore da molti anai nquà, appure la poca applicatione, che tengono alle cose di lis, e tanto ui riflettono, quanto Spagnuoli uc le mettono sotto gli occhi. Le materie, che hor inerano trà il Papa e l'Imperatore son. Lutte di guirulitioni. Escelassitache, e quel, che hand de ommune il Papa e l'Imperatore è, procurar la depression de gli lleretiei, e beu spesso, quando il Papa sij d'animo sedato, senza disegui usasti, l'Imperatore, con il Papa il quelle pertensioni antiche trà il Papa e l'Imperatore, che consistono in formalità, tutto caminerà qui etamente, e non ui essendo, che due Carclinali Tedeschi, e questi di placido temperamento, non instrumenti di torbido, è da creder, che quando per parte di Roma non si promotun nonità, da quella dell'Imperatore si caminerà ne assi indifferenti

Quanto à Saussia non si può negare, che l'Imperatore non habbi poce huno naime urero quelle l'osa, così per esser adderente à Francia, come per le differenze, che hà colla Casa di Mantoma, he quali non ostante il concluso in Munster, non si sono udute adempire nella Dieta di Batishona; tutto, che la Dieta inclinasse à fauor di Saussia per giustitia, dice circa l' luestitura del Monferrato; et all' ultima Anbasciatere, che tù qui, detto il Marchese di Lullin, non solo tù negata la Capella più uolte: nià anco probibito à Ministri, e Gentillionnimi di Corte, che seco tratassero, con precetto di non degli

Fol. 11.

Fol. 12.

titulo d'Ecculenza; et più, perch'in alcuni Decreti Cesarci ii Offinial di Cancellaria, subornati dall'Ambasciatore et captiusti com mai lucrosi, haucuan nominato sun Altezza Reale al Duca di Sauoia, e Madama Real sun Madre, fii formato Decreto, che si abrogassero e cancellassero questi titoli, nei si usassero à bausassero in aeutire, con scorno dell'Ambasciatore; et in ciò hebbe gran parte l'Ambasciatore di Spagas. Il Duca di Bauiera procuto d'intermedia molte utolte, come cognato: mà sempre frustatoriamente, siche poco buon animo u'è per Sauoia.

Per Fiorenza l'inclinatione è molto migliore, e quella Casa è trattata con rispetto di parentella, e con termini di buona corrispondenza, non e è nè Confine, ne negotio, così si può dir, si guardi Fiorenza di buon occhio; mà da lontano.

Con Mantoua passa continua corrispondenza, non menio in ragion di sangue, per esser l'Imperatrire sorella di quel Duca: mà in ragion di negotio, rispetto à Casale, che molto goderno i Cesarei uscisse di man à Francesi, e se beu tacione e dissimulano, norebber auco fuor di Mantoua il pressitio Veneto. Non ne fau però moto alcuno: mà Prencipi occultan più ciò, che più desideran.

Verso la persona del Duca mostra poco affetto l'Imperatore, si, perche non si regola, come ucorbabou in Corte Cesarea, parendogli il suo tratto assai libero e capriccioso, predominato dalla legierezza, com auco perche non paga la dote all'Imperatrice, c lei lo sente; c l'Imperatore nei di giocosamente qualche moto. In ogni occasion però d'alteratione in Italia, e bisogno di Mantoua, l'Imperatore l'auterà; mis non sarà il primo à impegnarsi per lui.

Con Parma non hò scoperto, che passi negotio, si stà sopra certe solite formalità, come di stato tennto dipeudente dall'Imperio.

Con Modena è uiuo il disgusto per il Cardinale fratello del Duca, che s'è dato al partito contrario; al Duca però non si mostra  $\mathbf{ma}_1$  animo.

Co Genonesi l'Imperatore stà à uedere la briga lor con Spagna, a non hà negolio, che per interessi di Fendatarij particolari dipendenti dall'Imperio, e son molti. Nel resto, come Republica li unol poco bene, come lontana, non se ne cura, e la lascia al pensiero del Rè di Spagna. L'Arciduca d'Irpruch se hen parente congionto e della Casa, dà che pensare all'Imperatore, perch'è mal sodifistito per le cose dell'Assitia. Aspira all'Imperio per se, et all'occasione

Fol. 12".

potrebhe mouer torbido, si regge da per se, non col Consiglio dell'Imperatore, e dissipa senza occasione il suo et impouerisce.

Entrerò hora dopo l'Arciduca d'Ispuruch à discorrere breumente del S. Arciduca Leopoldo Iguatio, per parlar della prole dell'imperatore. Dopo la morte del Ri de Romani, rimasto il primo, et herede 
dei stati hereditarij, è il Sig'. Arciduca Leopoldo Ignatio. Questo 
Preneige è hora in et di 'anni 14, di satura mon grande, di corpo 
ssai gracile, non mostra robustezza, di colore più totto pallido, è 
hruno, capello nero, col labro inferior assai grosso riuolto in fuori 
all' Austriaca. Assomiglia nei lineamenti corporali un pò il Padre, 
e par che habbi hereditata saco la debolezza del stomacco, essendo 
en spesso soggetto la notte al omito, e con le gambe non totalmente robuste. È stato sinhora stretamente educato, uiucente ii fratello 
con mira più tosto d'imprimergi buoni costumi, et abborrimento à 
utilj, che sensi di comando, come quello che era destinato al stato 
Ecclesiastico; siche si può sin hora aspettar più dalla natura, che 
dall' educatione, essendo egi di norito assai uiuce, portato alla colera

L'esser stato però siu hora come hò detto, nutrito frà persone di placidi sensi, e più tosto morali, che politichi, come fù il Conte Fuchari 1), e come è al presente il Conte ili Porciu 2), che fu Ambasciator appresso V". Ser".. non lascia, ch' egli per anco spieghi il suo talento, nè si può formarne certa congiettura. È concetto di molti, che si possi aspettar da questo Prencipe riuscita grande: mà non se ne scopre per anche apparenza. Vero è, che non esce da suoi studij, à quali anco è poco inclinato. Comincia à posseder la lingua latina, intende qualche cosa d'Italiano, mà non parla sin hora che qualche parola coll'Imperatrice, si diletta di caecie, ch'è l'unico trattenimento. Non maneggia nè armi, ne Caualli, solo tira di schiopo alla caccia: mà presto si stanca, non mostra fierezza, può esser, ch'il spirito superi il uigor del corpo, che non è molto, come hò detto, et in età ancor tenera senza alcuna esperienza, nè di ben, nè di male; onde non se ne può formar altro giuditio, che di buona speranza. Sin hora l'Imperatore suo Padre non preme molto, che gli s'imprimino concetti generosi, nè massime di gouerno; nè come hò detto hà appresso di

1) Marquart Graf v. Fugger, Obersthofmeister des Erzherzoga bis 1652.

e risentimento, et ambitioso d'honori.

Fol. 13.

<sup>2)</sup> Johann Ferdinand Graf v. Porcia.

se soggetti, che uaglino à cio, e sian atti à cauarlo di puerilità, e studij secchi, che non son da Prencipe, quali sono quelli, che mirano al gouerno de Popoli, e comando dell'armi, Egli par ben impresso uerso Va. Sertà. . Io non hò mancato honorarlo in tutte le occasioni e seruirlo colla mia assistenza per imbeuerlo della stima, che V". Ecc". fanno della di lui persona, et in questa tenera età, renderlo bene impresso uerso la Republica, della quale m'hà sempre parlato con molto honore e buona propensione: ma non è da farne capitale, perche questi affetti di giouani, sono come una ruggiada, che col primo calor dell'età, ò di qualche passion si dilegnano. Il Conte di Porcia però all'occasioni gli parla sempre bene della Republica come sig". ch'è molto ben'affetto et obligato alle gratie di V". Ecc", quando fû quì, se ben questo sig", è dehole, di poco petto, freddo, senza appoggi, honche parente del Prencipe d'Auersperg non totalmente seco ben unito; onde uon è fuor di pericolo, ch'un giorno lo separin da Sua Altezza.

In questo Prencipe hà da cader la successione di questa Imperial Casa, cioè oltre i stati hercelitarij molto heu noti à V". Ece", te Corone d'Vagharia e Bohemia, e si farà ogni sforzo per quella d'Imperio: mà come è facile per le due prime, cosi sarà negotio molto arduo per questa terza.

La Corona di Bohemia sara la più facile, non resta, eli andarla

à pigliar à Praga, come hereditaria assolutamente. Quella d'Vagaria non sarà così facile, perche dipende dall'elettione, se ben si presume hereditaria anco questa: mà in effetto è mista d'elettione, e ci sono sempre de gl'imbrogli, et horà è pericolo, che ne siano più che mai, attesi gli animi degli Vugari nuidi di nouità, diuisi trà loro, senza Palatino, che uuol dir senza Capo, con qualche sinistra sugestion de uicini, cioè del Transiluano, che hà molti uoti, e molti partiali in Dieta, e nel Regno. È però credibile, ch'il tutto resterà superato, e continuerà questa Corona d'Vugaria in Casa d'Austria, il che non si può dire di quella d'Imperio, perche trattandosi d'un Prencipe molto giouinetto, l'età sua darà tempo à qualche competenza, non mancando, chi gagliardamente ci aspira, e forse Bauiera non dormirà, et hà grand'oro, l'Archiduca d'Ispruch n'hà gran pizzicore, mà non mezi, l'Elettore di Brandemburg hà la fattione heretica, che lo sostiene, procurando gli lleretici far ogni sforzo, per hauer un'Imperatore della lor religione, e ci tengono fissa la mira, et indrizzan à

Fol. 14.

Fel. 131.

questo scopo tutti i tentatiui, han guadagnato molto, guadagnando la parità de uoti, ctiam nel Colleggio Elettorale, se ben in una sola Deputatione, si stringono frà loro, saran certo unitissimi; Sassonia è cadente, il figliuolo primo genito nemico accrimo de Cattolici. e poco ben affetto à Casa d'Austria. De gli Elettori Prencipi Treueri poco contento, Colonia disgustato, et interessato per Bauiera; Mogonza cupo, e politico, che tirerà col uento; siche si può dubitar di gran torbidi, e gran sconcerti. Son li stati d'Imperio chiariti della passata Dieta, doue nè diedero, nè ricenerono soffisfattione, e credo, che prima, che connocarne un'altra, ci sarà che pensare. Viuente Imperatore è difficile deuenir ad altra elettione, perche si renderebbe tropo successina, passando da fratello à fratello viuendo il Padre tutti giouinetti, e mancando l'Imperatore manca il primo mobile, e quel solo, che può dar l'anima à tal impresa, et è gran dubbio, che la Maestà dell'Imperatore possa uiuer tanto, che ueda il Sig'. Arciduca figliuolo in età uirile, almeno in quegli anni, che fù eletto il fratello defunto, al qual anco all'hora fece notabile contrasto l'età, ch'era di 21. Anno, se ben tutte le congionture cospirorno à fauorirlo, e promouerlo. Vero è, che suhito anco si satiò il Cielo d'una tanta felicità, e la troncò, col metterlo sotto terra. Gli effetti della morte del Rè di Romani li ucdrà, e sentirà l'Imperio di qui à qualche anno, essendo in grandissima contingenza la quicte d'esso.

Fol. 14.

Hb parlato bastantemente del Sigr. Arciduca primo genito dell'Imperatore. Dell'Arciduchin Carlo non c'è che dire, se non ch'è un fanciullo di cinque anni. Anch'egli mostra delicatissima complessione, di pello biondo. Questo è l'unico figliuolo dell'Imperatrice Leopoldina, che morse di quel parto.

L'Arciduca Leopoldo Ignatio è figiuolo della Spagunola Maria scrella del Ré Catolico; siche l'Imperatore hà appresso di se trè figliuoli di trè mogli, uno per una, l'Arciduca Leopoldo della Spaguoda, il Carlo della d'Ispruch, et una figliuolina de due anni non ance, di questa Imperatrice di Casa di Mantona. Non parlo della Regina di Spagna, come lontana, che non spetta à questo discerso, meno del S. Arciduca Leopoldo fratello dell'Imperatore, che per esser in Fiandra, non è stato da me osseruato, solo dirò esser eggi sacio de Spagnuoli, mal trattato da loro, desidersos di ridursi alla quiete, e suoi Vescouati particolarmente à Possa: ma i Ministri non lo uedrebbono uolentieri appresso l'Imperatore.

Fol. 13.

Fol. 15".

Hor che cade it discorso de Ministri, scorrerò breumente coi rifesso sopra le lor qualità, e talenti pre chiuder questa breunisma relatione con una sol parola delle rendite e forze dell'Imperatore. Non uoglio entrar à parlare de Offittial i d'orte di Sua Maestà, perche un Chaos, saran quasi ducento i soli Camericri, ni dell'ordine del Palazzo, nè delle Tauole, che se ben sono scenate dal tempo di Ferdinando II., ch' eran più di 50, sod pre batta encora, che non ci uuol meno, che la fertilità di queste grasse prouincie, à sostentarle, e fornite come si fia in Corte degnamente.

Parlerò solo de Ministri di Stato, cioè Consiglieri scereti, perche no intendo questa uolta scerri à curiosità, mà a solo sceruitio di V". Ece". Il Consiglio secreto dell'Imperatore non è, nè dell'auttorità, ne della qualità, ch' il Consiglio di stato in Spagna, perche non hà altra auttorità, che quella, che gli impartisce l'Imperatore, con raportarsi allo stesso Consiglio, ò appigliarsi al parre di qualche Consigliero, come più le pince, sich' Consiglio più di Sun Maestà, che di stato, e nel uumero, e nella conuocatione dipende dall'Imperatore. Et' se ben non è necessario ne gli affari politichi, ch' un Ministro facei capo con detti Consiglieri, è pero utile renderli informati per non hauerli contrarij, da anco grandissima facilità all'esneditioni, conferir co Ministri.

Nel numero de Consiglieri secreti e per dignità, e per antianità il primo dirò, che sij il Signor Cardinal d'Harrach 1), soggetto in uero di naseita e nobilisme parti, ben affetto à ¼°. Ser". Egli risiede per il più in Praga, auo Arcivescounto, così è poco in Consiglio, et il suo noto tenutio in poco;

Il Prencipe di Dietresthein 9) Nipote, che fù del Cardinal di questo nome, e Maggio Dono maggiore dell'Imprentare, soggetto d'ingenuità, di cortesi maniere, anuico de forestieri, imparticolar de Ministri de Prencipi, è anch'egli del Consiglio secreto: mà è più per il Palazzo, che per il Consiglio.

Il Duca Piccolomini \*) è Luogotenente dell'Imperatore, e Capitano delle sue guardie d'Arcieri. Auch 'egli è del Consiglio secreto: mà hà questo grado più per retributione de' passati impieghi, che per capitale, che si facci del di lui uoto, fuor ch' in cose di guerra.

<sup>1)</sup> Ernst Graf v. Harrach, Cardinal and Erzbischof in Prag.

<sup>2)</sup> Maximilian Fürst v. Dietrichstein, Obersthofmeister K. Ferdinand III.

<sup>2)</sup> Octsvius Piecolomini, Herzog v. Amalū, k. Feldmarschall.

Il Prencipe di Locoultz ) Pressidente di guerra hà gram parte nel Consiglio, più per ragion d'offitio, che di confidenza è creditto con sun Maestà. E' soggetto d'ingegno più tosto grande, che bonno; dissimulato; ambitioso; presume di se; eerca d'inganuare; applica al negotio, più per imbrogliarlo, che per hen dirigerlo; si lascia gouffiar dall'adulatione, la suedo, e la niglia.

Il Prencipe d'Auersperg 2) fu Maggior Domo del morto Rè de Romani, si può dir decaduto da una gran fortuna, perch'era Padrone del suo Padrone, hauendolo alleuato, e per così dir portato al solio di Rè de Romani sù le sue braccia; onde hauerebbe hauuta la total priuanza; si sostiene con animo eretto, e costante; persiste in riputatione, è ben ueduto e stimato dall'Imperatore. È soggetto di uiuissimo ingegno; di buon studio; di ottimi costumi, prontissimo à ripieglii; capace del negotio; applicato alle discussioni; Insomma di talenti di stato, è quel solo, che hà, et hauerà eredito coll'Imperatore; non in forma di Priuato, mà in essenza di Confidente. Egli hà tutto il secreto, perche hà maneggiato il recondito degli arcani Austriaci; È tenuto in concetto d'altiero, e di difficile accesso, imparticolare uiuente il Rè, cra in odio di tutti, hor si tempera, si picgha, da orecchio più faeile, se ben nou è tanto ricercato, come per innanzi. Verso Vra. Serta. hà buon animo, e buoni sensi, e gl'imprimena anco nel Rè gli hauerebbe migliori, se la prattica continua con Ministri Spagnuoli, co'quali è stato, et è sempre unito, non gli attaccasse qualche gelosia.

Fol. 16".

Il Conte Massimilia de Walestein Camerier Maggiore di Sus Muesti è uso de più antichi serutiori della persona dell'Imperatore. Egli è introdotto nel Consiglio secreto più per honore, che per il suo si usl uso. È sigr., che mantien la parola, quando la dà, et il suo si usl un sà; goide, che se gli pari di suo merito coll'imperatore, per il lungo serutio; et della gran famo di Walesthein fii suo zio; non è difficile expluiressi.

Il Conte Traucen 3), ch'è Presidente del Reggimento di Vienna, hà luogo ne consiglio secreto, più per ragion del suò posto, e nobil sangue, che per grande habilità di talento, ò esperien a politica.



<sup>1)</sup> Wenzel Eusebius Fürst v. Lobkowie, flerzog v. Sagan.

<sup>2)</sup> Johann Weichard seil 1653 Reichsfüral v. Auersperg.

<sup>3)</sup> Johann Franz Graf v. Trautson.

Fonles. Abihig. H. Bd. XXVI.

Fol. 177.

È Cauaglier ingenuo, sincero, e d'equità; intende la ragione, mà non l'esercita; essendo pigro, tardo, inresoluto, e quasi sempre adormentato; pesa più la di lui persona, ch'il uoto.

Il Conte Curtío ) è Vice Cancellier d'Imperio. Se questo soggetto tenesse foudo, sarceble un de nigitori el Cousiglio secreto, perche la superficie del discorso è molto buona; ingannera à prima aspetto 17. chi l'ode, tenendolo per più di quel ch' è; è soggetto ideale, luì buone nottie, grand esperienza, traunglia competentemente, capo di fattione nel Consiglio, poco hen affetto al Prencipe d'Auersperg, l'Imperatore l'adoperà, mà uno coulida, tenendolo per propenso à Casa di Bauiera, douc hà il fratello in posto di fauore e primo Ministro. Con la passata Dieta s'è alquanto secréditate i mà Fiettor di Mogonza lo sostiene, essendo egli Cancellier dell'Imperio, e Curtio Vice Cancelliere.

Segue il Brichelmar, hora Baron di Goldech y Cancellier de stati hereditari, col quale occorre à Ministri di "N. Ser" hi più spesso trattar, che con altri. Questo è un buomo di basso lignaggio, tirato innanzi dal fù Conte di Trautmesdorff per la notitia legale, fù egli Aucoeta; è ueramente mecanico; fì poco honore all'Imperatore et à suoi Colleghi; si lascia guadaguar col denaro, e chi non glielo dà, perde il negotio; hà mala fama e mal tratto, ruuido, poco cortese in parole; mà fermo nel suo proposito, tenace del senso legale; prattico de molti casì della Casa Arciducale; parla all'Imperatore con rispetto, e franchezza; l'Imperatore lo tien per fedele, se sà, che ci son modi per chi unol hauerlo. Gli hà dati due Assistenti, perche contemperin la di lui asprezza, e succedino nella carica dopo lui, non potendo i Ministri spinatarlo, se ben ruuido, però nel negotio procede realmente; bisogna con costui guardar bene, come si mett è l'ipede.

Ci è il Conte Marsscial Puechen 3) di Casa molto nobile, et antica. Egli hà trattato di Causliere, mostra franchezza di trattar, mà è motto cauto. È Vice Pressidente di guerra; applica al negotic; spedisce uolentieri, ò prouto à far servitio, quando possa, e compia al Padrone. È soggetto d'esser impiegato, più ng querra, ch' in Con-

<sup>1)</sup> Ferdinand Sigismund Graf v. Khurtz.

<sup>2)</sup> Johann Mathins Prückelmayer, Freiherr v. and zu Goldegg.

<sup>2)</sup> Johann Christoph Graf v. Puchheim.

siglio; tale essendo il suo genio un poco inquieto: s'intende delle cose de gli Vngari meglio, ch'ogni uno.

Il Conte Nostiz ') Cancellier di Bohemia hà di fresco luogo nel Consiglio, è soggetto di buone parti, discretto, e intendente, manieroro, et applicato, e da far passata. L'imperatore ne fà stima, l'Auersperg l'appoggia. lo lo reputo de migliori: mà poco s'estende fuor del suo offitio, snettante à Bohemia.

Due sono in Praga Conseglieri secreti, l'uno è il Burgratio Martiniz 1), soggetto intelligente, applicato, capace, dotto, nirtuoso; vao de migliori di questa Corte: mà l'Imperator n'hà bisogno in Praga; l'altro è Rodolfo Colloredo Marescial, questo pur resta in Praga, se ben l'Imperator no mè hà bisogno, no fib, nè alla Corte.

Il Marchese D. Annihal Gonzaga è stato ultimamente promosso. Egli hà parti degne del suo sangue, esperienza più militar, che politica; non hà gran studio, essendo alleuato frà l'armi, nè pretensione di gran statista.

Il Conte Tatempoch 3) Commendator di Malta è di quelli, che per i più stano fuori; così egli in Stiria, come in Morania il Conte di Gracal; ne dell'uno, ò dell'altro occorre parlare. Così resta chiuso questo capo del Consiglia secreto, ch'in effetto non è altro, che consultito, e la uolonià dell'Imperature è decisina. Et come hò detto il miglior uto del suo Consiglia è l'Imperatore.

Nel resto molti t'onsiglieri uaglion poco, et à dirla in una parola, eccetuato uno ò due, l'Imperatore non hà huomini.

Ci sono due altri Consigli, l'uno Aulieo, ch'è di materie giuriditionali; l'altro di guerra, n'occorre parlar dell'un, ò dell'altro, perche non portan gran consequenza.

Vengo all'ultimo breuissimo periodo delle rendite, e forze di Sua Maestà. L'une, cioè le prime tutte impegnate; l'altre deposte, et abbandonate. Due sorti di rendite douerebhe posseder l'Imperatore, l'une, come l'Imperatore, et queste son constituite sopra tutti i principali fiumi di Germania, cioè Reno, Danubio, Albis, Veser, et altri; Come à dire sopra il transito delle mercantie, et questo importarebhe



Fol. 18.

<sup>1)</sup> Johann Hartwig Graf v. Nostic-

<sup>2)</sup> Maximilian Valentin Graf v. Martinic-

Withelm Leopold Graf v. Tattenhach, geheimer Rath, Präsident des inneröst. Hofkriegeralhs, Gross-Prior des Maltheser-Ordens, † 1661.

Fel. 18<sup>v</sup>.

molti milioni. Mà sino in tempo di Bodolfa II. furono aficinate, et impegnate à gli Elettori, per lassos capitale, con obligo, sino che si fa
Imperatore della Casa d'Austria, di non riscatarle, ne riemperate:
mentre un Imperatore di Casa d'Austria può mantenersi con quel,
che caux da proprij stati. Perciò dubitan gli Elettori, chi elegendosi
altr' Imperatore finor di Casa d'Austria, come Baniera, ch' è pieno
d'aco, uncebbe rediiner le rendite Impératis, e così done restarebino
spogliati; siche come Imperatore, Sua Maestà non gode altre rendite,
che quelle assegnationi, che li fan II Deputati d'Imperio nelle Dicite,
ci sichiama Mesate Romane, che risultan à sonna di millioni
anon si riscuotono, l'Imperatore l'assegna à Prencipi d'Imperio, che
e riscuoline, e god ino.

La seconda specie di renditr, che douerebbe godor Sua Maestà delle suoi stati Patrimoniali, et heredituri; Na queste, parte, son state impegnate in tempi delli passati Imperatori, parte in tempo di questo; molte ance all'icunte affatte; siche Sua Maestà one cana da suoi stati, se non quello, chi gogii Anno, oggii una delle Pronincie nella lor Dieta ii dà di douatino, chi è hor pià, hor meno. L'Austria inferior suol dara, liorini, la superiori pero meno, Boltenia comerci. I'ampositione sopra la birra, e gli alloggi delle militie ..., hor piò, hor meno. Morania la meltà di Bohemia. Slevia ..., alliri pieriole pronincie rome Strira, Carintha, Carindo et et, alla proportime.

Vagaria non rende utilità alcuna, anzi perpetua spesa di guarnig-Fol. 19 gioni, e militie sogliou computar l'alloggio di Sohlati, hor in denaro, hor in effettiui quartieri; siche non si può far calculo delle rendite di Sua Maestà, perche son nolentarie, mà di nolontà robortata. L'erto è, che son bastanti à sostener il lustro Imperiale, mà non supplirelibera per mantener Armate, e le Pronincie son esanstissime et eschiman; perche pagar lo stesso in pace, che paganan in guerra. Il danno proniene, che li migliori fondi di Sua Maestà, come Ducati, Principati, Terre, t'astelli, e Dații son tutti împegnați ò nenduți, e chi hà comprato, ò preso in pegno, hà innestito à più ili 25 ò 30 per cento, che se l'Imperatore potesse metter insieme trè, ò quattro millioni de fiorini di capitale, potrebbe ricuperar noco meno, ell'un millione di remlita, t'osi mal seruita, anzi assasinata è stata nelle guerre passate Sua Maestà in proposito di denaro. Perche li Ministri Camerali dayan all'Imperatore denare, mostrando prenderlo ad interesse à ragione di 16 e 20 per cento, e la pigliauan loro à sei, dandolo

Fol. 194.

all'Imperatore e metteudolo à conto per ninti d'interesse. Cosi s'è arrichito il particolare, e suenato il patrimonio di Sua Maestà hora esaustissimo.

Quanto alle forze, chi considera tutta la Germania, ch' è foudataria dell'Imperatore, cgli doligli, che lai ogni Prouincia di scruir Sua Maestà, fuor che le Città franche, che si son ricomprate, e liberate già con denave; gli obligiti dico di contribuir fautt, c canalli; nessan Prencipe il Europa sarebbe più potente, nè più formidabile dell'Imperatore; mà chi considera la disunione, la disubhedienza, la diuershi della religione nella Germania, la Tautorità delle Diete, non c'il rimperatore quel potente Preucipe, che si crede. Ben è uero, ch' essendo così populate le Prouincie sue herrolitarie, ch' in tempi passati, una sola era hastatan metter g' houninii uissieme.

In ragion di forze ale suoi soli Paesi l'Imperatore è un potente Prencipe, et se non mancasse denare, in instanti può metter innen nè suoi stati un cumueniente esservito. El s'è ueduto quando la Casa d'Austria lià hauuto quasi totto l'Imperio contro, che colle forze de suoi soil stati l'ibà domato, e unto.

Considerabilissimo Ser". Prencipe, Ere". SS. é questo punto del poter Casa d'Austria tanto confinante con Va. Sera, metter con facilità insienne ne suoi suli stati connencuol corpo d'Armata si à piedi come à cauallo, perch'abbonda d'huomini, e di caualli, solo manea il denaro, il quale caso d'urgenza per interesse commune, le potrà sumministrar la Spagna, e hasterebbe solo il leuar la grate, perche coll'ampiezza del Parse poi si mantiene; pigliando per paghe i Quartieri, e solena dire il Duca di Fridlandi à Ferdinando II: Vostra Maestà non può mantener : suldati, mà : si, et la ragion'è, che 🚆 si fan quartier da per tutto, 🚆 nò, perche tronan, chi li resiste, è hisogna pagarli. L' ampiezza, la fertilità della Germania è un nido per nutrir Armate, perciò sempre ue né saranno: nà non sempre à denotions dell'Imperatore; et è punto da riffletter questa facilità grande di sostener Armate, se le congiunture portassero un Imperatore, ò belligero, ò capriccioso, perche c'é più abbondanza d'huomini in Germania, che per così dir di formiche.

Sua Maestà al presente hà pochissima gente; la maggior parte shandata, ò data à Spagnoli; putrà haure oltre le genti di pressidio nella Proniarie, che son circa 500 in Bohemia, più d'altretanti in Slesia, mettà in Morauia, à proportione in altre Pronincie, nella sola Fol. 20.

Fol. 201

Vagaria circa dodeci à ; Alemani, senza qli Vagari, che son molti, compresi però li pressidij, che ad un Imperatore, non è siente, mentre non ui è Prencipe d'Imperio considerabile, che non possa metter insieme dieci è ; soldati; Capi anco ne son pochi e quelli citosi; dereilit; abbandonati, che hen spesso cercan impieço altroue; e tanto sia detto delle rendite, e forze della Maestà dell'Imperatore.

Voglio chiuder questo discorso, ascendo di Germania con due personaggi forastieri, eli assistono presso l'Imperatore in Germania, e sono Monsignor Nuntio, el 7 Ambasciator di Spagna, perche douendo parlar della mia persona come indegnissimo Ministro di V<sup>n</sup>. Ser<sup>n</sup>., è douere, che questi in precedan anco in relatione, come han fatto nelle funtioni dell' Ambasciata.

Dirò dunque ehe Monsignor d'Elzi Nuntio al presente di Sua Santità in Germania è soggetto di nobilissimo sangue, d'una uita incontaminata, costumi essemplari, prudente, dotto, discretto, e uigilante; Gode tutto il buon'occhio di Sua Maestà, et l'appronatione de tutti i Ministri, che seco trattano molto nolentieri, e con confidenza. Egli è molto ben'affetto à questa Serma. Republica, non meno per la professata memoria, e gratitudine alle gratie fattegli da V". Ser ., quando fù costì: mà per particolare inclinatione, e uolontà alle cose della Republica, ammirando le forme del Gouerno, la prudenza delle leggi, il buon'ordine de Consigli, la puntualità di trattare, l'applicatione al disentere; la maturità e generosità dell' Ecemo. Senato in risoluer: iensomma non si satia di commendar la Republica, et in molte occasioni s'interessa, con candido zelo et efficacia à nantaggi di V. Serth.. Sarebbe da desiderare di uederlo auanzato alla porpora, perch'assicuro V. Sert., che forse nessun Cittadino nato in questa Patria lo anantaggia nell'affetto alle cose nostre.

Fol. 21. Il Signor Marchese di Castel Hodrigo, Ambasciatore di Spagna e per le prerogatiue della nascità, e per quelle del grado, essendo Grande di Spagna, e per le parentelle deutro, e fuòri di Spagna, e per i meriti antichi della Casa, e recenti del Padre, che fia Maggior Domo Maggiore del Rê, e per le doti d'animo urramente singolari, e finalmente per un'esperienza, che precorre l'efà, si può chiamar soggetto conspicuo in Christianità, et uno de migliori, chi balbi, e si per l'auer Il fè tatolico, essendo ergi in control.

stato alleunto in Roma, ritiene del tratto, e lingua Italiana come un Italiano; è generosa, e spiendido, d'ingegno uiunce, aeuta, pronto, di maniere trattabili e grandi, possiche tutte lingue, e quel, ch'importa l'intriusero de negotij, hà gran credito appresso l'imperatore, grande auttorità appresso i Ministri, concetto, e stima appresso ogui uno; si può dir uno de più scielli Ministri, che corrio il Mondo. Buonissime impressioni ritien uerso V.º. Serº., e forse non hò conosciuto Spagnuolo meglio affetto, cohopera sempre, ch'è richiesto à uantaggi della Republica, quando non contrauenghino à quelli del Padrone, et io l'hò tronato pronto, et in apparenza, et in essenza.

Il Ministro però, ch' hà da trattar con lui, non si deue scordar, le che sii Snagnuolo.

Dell Ecceli\*\*. S. Cauaglier Nani, mio successore, dirò una son parola, che comprende tutte. Egli solo, come ogni uno sò, comprende in se stesso e possiede tutte quelle prerogatiue di merito, talento, et applauso, che sariano bastanti à render ogni una da per se sola riguarduole qualunque soggetto. Egli certo rileuerà in Germania i unataggi del seruicio publico, et il lustro del nome di V\*. Ecc\*.

Quanto alla mia persona, Sermo. Prencipe Ecemi. SS'. questa, per ogni ragione posso ehiamar di V. Sera. più che mia, perehe pa gli anni 26 di mia età, sin al quarantessimo terzo, che scorro al presente, la mia persona e uita è stata in perpetui trauagli, fattiche, e seruicio di V. Serth., scorrendo e seruendo in narie parti, e molto distanti, con non pochi disaggi, dispendij, e pericoli. A tutte incombenze è stata sempre pronta la mia ubbedienza, rassegnata la uolontà; è questa pure con quel tutto, che da me dipende, ch'è quel solo, ehe sò, e posso, dedico in perpetuo à Va. Sera, et à cotesto Ecc". Scuato miei unichi SSi. e Padri benignissimi. Appresso la mia persona hò hauuta la consolatione e l'assistenza dell'amoreuole, fedele, diligente, uirtuoso e zelante M. Gio. Ferdinando Vianoli mio Segretario nell'Ambasciata di Germania, del quale affermo à V<sup>n</sup>. Sera., che per tutti i Capi, e di seruicio publico, e di mia priuata sodisfattione non mi posso bastantemente satiar di laudarlo. Egli è benemerito di Va. Sera. oltre l'ordinario del commun seruitio della Segretaria ner l'impiego da lui sostenuto per spatio di 9 mesi in Ratishona alla Dieta d'Imperio, oue egli è stato applicato à negotij,

Fol. 22.

attento all'emergenze, puntual à gli ordini, cauto à gli incontri, insomma, così presente à tutti i uumeri del seruitio, come io, absente da Ratisbona, poteno maggiormente desiderar; onde merita, nos solo il testimonio della gratia publica, nella gratia solita conferirsi in quelli, che han seruito l'Ambascinte, mà particolar grado di prediletione di questo Ece. Senato; Alla cui benignità in compatir le mie debolezzo et hora e sempre bumilio tutti gli osequij della mia riurerenza. Gratie.

## Register.

Arrianer, '0. Artois, Provinz in Frankreich, 338,

Aschier. 258.
Auersperg Joh. Weikard, Graf. 296.

294.

Fürst. 398, 401.

۹.

Anchen. 360.

Achmet, Sultan. 287. Adrianopel. 232.

Aix. 378, Alha, Herzog v. 109 Alba Julia (Carlsburg in Siebenbürgen ). 232. Albert, Erzherzog. 2, 3, 10, 15, 16, 22, 104, 103, Alberti Francesco. 177. Aldringer, 147, 165, 198. Alvernia, Marchesc, 246, Amalfi, Herzog von. S. Piccolomini. Ambrosio, Sanct. 361. Amsterdam, 343, 345, 364. Amurat, Sultan, 287. Angeli, Oberst. 269. Angouleme, Herzog v. 116. Anhalt, Fürst v. 12, 164, 270. Anna, Kaiserin, 22. Anspach, Markgraf v. 12, 97, 98 Anstruther, engl. Botschafter, 169. Anton Wolfrath, Bischof von Wien, Abt

von Kremsmünster, 158, 159, 217.

Aquileia (Patriareb und Patriarebat).

Antonino. 120,

Arbe. 66.
Armim, sächsischer General. 270.

Antwerpen, 343

172, 261, 262,

Arragonien, Könige v. 101.

Augshurg, 98, 99, 260 - Waffenstillstand, v. 260, August, Fürst v. Anhalt, 164. - Herzog v. Sachsen, 374. Avaux, Graf v., franz. Gesandter. 139, 297, 298, 300, 301, 308, 309, 312, 346, 249, 350, 368, 369, 371, 377. Babylanien, Unternehmung gegen -. 257. Bacher, Bürgermst, v. Amsterdam, 366. Baden in Österreich. 270. - Markgraf von. 10, 164, 372. Baglioni, papstl. Nuntius, 328, 229. 241, 261, 273, 285. Bagni, papstl. Nuntius, 355, 282. Baiera. 10, 110, 111, 115, 180, 222, 276, 318, 319, 320, 398, 399. - Herzog von. 9, 13, 14, 98, 99, 113, 114, 134, 150, 161, 164, 181. 283, 306, 311, 316, 318, 322, 371. Balbi, Giov. Paolo. 383. Ballanzon, spanischer General. 187. Ballarino, venet. Resident in Wien-213, 243, 252, 253, 259, 273,

| ***                                    |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Baltisches Meer. 210, 302.             | Blau, Cosmographie v 366                  |
| Bamberg, Bisthum und Bisebof v         | Böhmen (u. König von - ) 2, 3, 8,         |
| 98, 260.                               | 14, 16, 17, 18, 88, 105, 106, 107,        |
| Banner, sehwed. General. 226.          | 108, 109, 113, 121, 154, 155, 192,        |
| Bapeaume (Frankreieh). 338.            | 209, 278, 303, 311, 315, 398, 494.        |
| Bar, Herzogthum. 357.                  | Böhmen, Barone v. 165.                    |
| Barbarigo Gregor. 362.                 | Böhmer Wald (silva hereinin), 17.         |
| Barbareskon, 257,                      | Bologna, Friede zu 260.                   |
| Barvitiua. 19, 21.                     | Bolognesi, Resident von Modens in         |
| Basadone. 358.                         | Wien. 250, 251.                           |
| Bassarab Mashias, Fürst der Wals-      | Bonomi. 265.                              |
| ebei. 231.                             | Bonvieini, Ingenieur. 269.                |
| Bassompierre, Marchese v., k. General. | Bordeaux. 378.                            |
| 186.                                   | Bosnien. 206.                             |
| Bathory Gabriel, Fürst v. Siebenbür-   | <ul> <li>Bisthümer in 262.</li> </ul>     |
| gen. 27, 89.                           | Bozzolo v., Fürst Seipio, k. Gesandter    |
| Baudissin, Graf (Baudis), General.     | in Rom. <u>285.</u>                       |
| 187.                                   | Bragadin Alvise, Edelmann bei der ve-     |
| Beaufort, Herzog v. 379.               | nctianischen Botschaft. 214.              |
| Beek, k. General. 186, 380.            | Bragagna Joseph (Minorit, Erzb. v.        |
| Belegno Filippo, Capitin gegen die     | Cambrai). 309.                            |
| Uskoken. 39, 43, 83.                   | Braganza, Dom Eduard v. 312.              |
| Betlegno Ant. Giust., General - Prov'. | Brandenburg. 13, 94, 185, 225, 317,       |
| in Dalmatien. 38, 83.                  | 393, 398.                                 |
| Belgrad. 233.                          | - Morkgr. und Churfürst v. 3, 8, 9,       |
| Bellagarda. 164.                       | 12, 110, 284.                             |
| Bergamo. 176.                          | Brasset, franz. Resident in Hofland. 300. |
| Bernhard, Herzog v. Weimar. 164,       | Braunsehweig. 374.                        |
| 275.                                   | Breisaeh, Festung. 219, 224, 317, 320,    |
| Bertold, Baron, Vorstand der ungri-    | 372, 394.                                 |
| sehen Kammer. 157.                     | Breisgau. 319.                            |
| Bersez. 65, 74, 78.                    | Bremen, Erzbisthum. 317. 373.             |
| Besea. <u>51, 54, 55.</u>              | Breslau, 98                               |
| Betblen Gabor, Fürst von Siebenbürg.   | - Bisthum u. Bisehof v. 150, 231.         |
| 25, 87, 88, 94, 96, 106, 109, 110,     | Bretagne. 379.                            |
| 111, 116, 118, 148, 163, 229,          | Brieg, Herzog von. 97.                    |
| 232, 233, 234, 278.                    | Brienne, Graf v. 365.                     |
| Bethlem Stephan, Agent der ungar.      | Brigidi. 265.                             |
| Missvergnügten bei der Pforte.         | Brikkelmayer, Baron v. Goldegg, k.        |
| 219.                                   | Kanzler. 260, 261, 263, 394, 402.         |
| Betliune, Graf v., franzüs. Gesandter  | Broglio. 355.                             |
| in Wien. 116.                          | Brun Anton, Dr. 296, 309, 345, 349,       |
| Biboni, polnischer Minister am Wie-    | 352                                       |
| ner flofe, 240, 241.                   | Brüssel. 312, 345, 352, 355, 358, 360.    |
| Bistrizza, Landtag in 88.              | 364, 371.                                 |
| Blanemesnil, 381.                      | Brüssel, Waffenstillatd. zu 260.          |

Brusseles, franz. Parlamentsr. 378, 381. Carl Gustav, Pfalzgr. (nachmals Carl X. Buceari, Hafen. 72. v. Seliweden). 371. Budweiser Landtag. 2 - Joseph, Erzherzog v. Österreich Bulgarien. 95 (Sohn Erzh. Carl von Steiermark). Bulle, goldene. 108, 1 16, 23, 113, 121, 122, Burgund, Grafschaft. 320, 339 - Joseph, Erzh. v. Österr. (Sohn K. - Herzog, v. 101. Ferdinand III.). 399. Burgund'acher Kreis. 372. - Ludwig v. der Pfalz, 276. Burgunder, Capitan. 79. Carlaburg (Alba Julia). 232. Buquoy, k. General. 107, 108, 111, Carri, 260. 114, 113. Canale. 133, 136, 139, 207, 339, 347. 357, 362, 367, 396, Caesar Augustus, 7. c. Canimir v. Polen. 231. Cassel, Wilhelm, Landgraf von Hessen. Calò. 265. 164, 275, 372 Cambrai (Bragagna), Erzbischaf v. Landgräfin von. 311, 316. 309, 312, Castagneda, Marchese, apan. Gesandter. - Vertrag v. 308. 185, 190, 212, 217, 220, 221, 222-Camiana, Graf v., Oberhofmat. der 227, 240, 253, 254, 274, 390 Herzogin von Savoyen. 361. Castiglione, Fürat v. 28 Camin, Bisthum, 374. Castel Rodrigo, Mareheae, apan. General-Gouverneur in Flandern. 227, Camnizza, Festung, 92 Canal Fabio de, Schiffsenpitan. 84. 297, 299, 309, 345, 392, 408 Catalonica, 311, 339, 342, 343, 345 Candales. 270. Candia, 208. 347, 357, 367, 368, 377. Cecolini, Abgesandter der Trientiner Candido, Dr. 41, 50, 59, 60, 84. Capello Giov., Proveditor. 384 u. Figmaner nach Wien. 259. - venet. Gesandter b. d. Pforte. 386. Cham, Stadt. 372. Capi. 190. Chan, Gross-, der Tartaren. 91, 92, Cappigi. 257. 96, 230 276. Capo d'Istria, 263, 264, Cherso. 66. Capponi, Gesandter des Grossherzogs? Chierasco, 339, 373. Chiesa, k. Oherst. 144. Capra, Gf. Girolomo von Vicenza. 214. Chiggi Fabius, pübatl. Legat in Münster, Caracena, Marchese, Gonverneur von 297, 208, 343, 355 Mailand. 354, 383. Chiodo, Graf Marc. Antonio. Verone-Cardinal-Infant. 276. sischer Gesandter bei der Republik Carino. 66. Venedig. 214 Carl der Grosse. 7 Chiroga, Kapuziner. 285 - V. <u>8</u>, <u>15</u>, <u>101</u>, <u>104</u>, <u>109</u>, <u>152</u>, <u>197</u>, Chnut, Bevollmäehtigter von See-283. land. 349. - Herzog v. Mantua. 144. Chotin. 25. - Herzog v. Savoven, 143, 144 Christina, Königin von Sehweden. 371, - Ferdinand v. Pohlen, Bischof v. 375. Breslau. 150, Ciera, Coadjutor. 364.

Claudia, Erzhorz ogin. 281. 192. 199,

| 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cleve. 9, 10, 12, 13, 121, 284.                                                                                                                                                                                                                                                       | Dalmatien, 30, 36, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Coesfelt. 372.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dam, Stadi. 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Collaito, Rambaido Graf. 107, 111, 147,                                                                                                                                                                                                                                               | Damvillers, Ort in Frankreich, 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 139, 198.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dänemark. 307, 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colloredo, Hieronymus Graf v. 52.                                                                                                                                                                                                                                                     | - König v. 109, 110, 148, 168, 181,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Graf, der jüngere, k. Feldmar-                                                                                                                                                                                                                                                      | 276, 284, 293, 294, 302, 303, 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| schallieutenant. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Danzig, 97, 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Rudolf, Graf von, k. General und                                                                                                                                                                                                                                                    | Dietriehstein, Cardinal v., Bischof von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| erzh. Commissär. 40, 48, 54, 58,                                                                                                                                                                                                                                                      | Olmütz. 146, 156, 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59, 60, 63, 70, 71, 72, 76, 77, 78                                                                                                                                                                                                                                                    | - Max. Fürst v. 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| k. Feldmarschall, 186, 402.                                                                                                                                                                                                                                                           | Digby John, 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commachio. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comorn. 17, 136.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dnieper. 91, 92, 93.<br>Dniester. 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Condé, Prinz v., det ältere. 297, 345.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prinz v. 306, 313, 322, 360,                                                                                                                                                                                                                                                          | Dobrizza. 93.<br>Doezi Andreas, General-Capitán in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377, 378, 379, 380.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condulmer Condjutor, 364.                                                                                                                                                                                                                                                             | Oher-Ungarn. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Congress, allgemeiner, 306.                                                                                                                                                                                                                                                           | Dole, Stadt in Frankreich. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Constantin (der Grosse), 102,                                                                                                                                                                                                                                                         | Dolfin Gerolimo, Venezianer bei der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Constantinopel. 92, 93, 102, 229.                                                                                                                                                                                                                                                     | Botschaft. 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Mecrenge von 93.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dominieus, Pater der barfüssigen Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Constanz. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                        | meliter. 116,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contarini, ausserord. Gesandter in                                                                                                                                                                                                                                                    | Donato Giovanni. 142, 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Regensburg. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Donau. 210, 403.<br>Donini, Condjutor. 364, 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Prored. v. Mosehenizzn. 39.                                                                                                                                                                                                                                                         | Dünkirehen. 340, 341, 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Aluise (di Tommaso) v., Gesand-                                                                                                                                                                                                                                                     | Duodo Pietro, 362,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ter in Frankreieb. 130, 138.                                                                                                                                                                                                                                                          | Duodo Pietro. Moz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - v. Gesundtor in Münstor. 293, 295,                                                                                                                                                                                                                                                  | F:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Anzolo v., Botseh, in Wien. 179.                                                                                                                                                                                                                                                    | Eherhard III., Herzog v. Würtemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Anzolo v., Botseh, in Wien. 179.<br>- Francesco (Neffe des Nicolò) 84.                                                                                                                                                                                                              | 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212<br>Kherstorf bei Wien. 21 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Francesco (Neffe des Nicolò) 81.                                                                                                                                                                                                                                                    | 242.<br>Eberstorf bei Wien. 21 L.<br>Edlingh Joh. Jakob v., kais. Rath bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Francesco (Neffe des Nicolò) 83.     Nicolò, venet. Commissar. 57.                                                                                                                                                                                                                    | 242.  Eberstorf bei Wien. 211.  Edlingh Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedonscoun. 28, 48,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>Francesco (Neffe des Nicolò) 84.</li> <li>Nicolò, venet. Commissär. 57.</li> <li>62, 74, 83.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 242. Kherstorf hei Wicn. 21L. Edlingh Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedenscoun. 38, 48, 40, 50, 51.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Francesco (Neffe des Nicoló) 84.  — Nicoló, venet. Commissár. 57. 62, 74, 83. Corgano, Procur. 270.                                                                                                                                                                                 | 242.  Eberstorf bei Wien. 211.  Edlingh Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedonscoun. 28, 48,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Francesco (Neffe des Nicolò) 84 Nicolò, venet. Commissār. 57. 62, 74, 83. Coraro, Procur. 270. Correr Angelo, hei der venet. Bot-                                                                                                                                                   | 242. Eherstorf bei Wien. 211. Eddingh Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedouveoun. 38, 48, 49, 50, 51. Eduard, Dom (von Purtugal). 339, 367, 368.                                                                                                                                                                                                                                |
| - Francesco (Neffe des Nicolò) 84 Nicolò, venet. Commissār. 57, 62, 74, 83. Corsaro, Procur. 270. Correr Angelo, bei der venet. Botsehaft in Wien. 124, 176.                                                                                                                          | 212. Ediligh Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedousvoun. 28, 48, 49, 20, 51. Eduard, Dom (von Purlugal). 330, 367, 388. Egg, Barou v., Commandant in Laibach.                                                                                                                                                                                                                   |
| - Francesco (Neffe des Nicolò) 84 Nicolò, venet. Commissăr. 37, 62, 74, 83.  Uoraaro, Proeur. 270.  Correr Augelo, hei der venet. Botschaft in Wien. 124, 176.  - Gesandter in Frankreich. 222,                                                                                       | 242. Eherstorf bei Wien. 211. Eddingh Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedouveoun. 38, 48, 49, 50, 51. Eduard, Dom (von Purtugal). 339, 367, 368.                                                                                                                                                                                                                                |
| - Francesco (Neffe des Nicolò) 84 Nicolò, venel. Commissăr. 37, 12, 74, 83. Coraaro, Procur. 270. Correr Angelo, bei der venel. Botschaft in Wien. 124, 176 Gesandter in Frankreich. 222, 275.                                                                                        | 242. Edingh Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedonsveinn. 28, 48, 49, 20, 31; Eduard, Don (von Purlugal). 339, 367, 288. Egg, Berou v., Commandant in Laibach, Gieneral in Kroalien. 20, 34, 37, 28, 29, 40, 41                                                                                                                                                                  |
| - Francesco (Noffe des Nicoló) 84 Nicoló, venet. Commissár. 27. 62, 74, 83. Correr Augelo, bei der venet. Botschaft in Wien. 124, 176 Geandter in Frankreich. 222, 275. Corregio, kais. Lebeu. 6, 24.                                                                                 | 212. Ederstorf bei Wien. 211. Edlingth Joh. Jakob v., kais. Rath bei der venet. Friedouwein. 28, 28, 21. Eduard, Don (von Portugal). 320, 307. 385. Egg. Barow v., Commandant in Liibach. General in Kroatien. 20, 31, 37, 28, 39, 40, 41, 80.                                                                                                                                             |
| - Francesco (Nofe den Nicelo) 81, - Nicolò, venet. Commissr. 27, 92, 73, 83. Coraso, Procur. 270, Correr Angelo, bei der venet. Bot- schaft in Wien. 124, 176, - Gesandter in Frankrich. 222, 275, Correro, kais. Lebeu. 6, 24. Courtray, 340, 377.                                   | 212. Edingt Joh, Jakob v., Axis. Rath lei- der venet. Friedensvein. 25, 48, 49, 20, 51. Eduard, Don (von Purlagal). 330, 307, 288. Egg, Barou v., Commandant in Laibach, tieneral in Kroatien. 20, 54, 27, 28. 29, 20, 61, 18. Eggenberg Joh. Ulrich, Proih. v., (harmandant In- Farst.). Missier Ferdiand III. 308.                                                                       |
| Francesco (Nofie des Nicolo) 83 Nicolo, vrent. Commissar. 27. (22, 74, 83. Correr Augeto, bei der renet. Botschaft in Wien. 124, 175 Geausder in Frankreit. 222, 223. Correr Josepo, kais. Lebeu. 6, 21. Courtray, 340, 377. Crane Dr. Johann, Riebhofrath. 296.                      | 212. Edingth Joh. Jakob v., kais. Rath heir Reactsoff bei Wien. 211. Edingth Joh. Jakob v., kais. Rath heir tenet. Friedosvoim. 28, 28, 49, 50, 51. Edunal, Jonn (von Purkugal). 230, 307. 385. Egg. Barou v., Coumandant in Laibach. General in Kroatien. 50, 31, 37, 28, 30, 60, 61, 50. Eggenberg Joh. Urleb, Freih. v. (dana Farst). Minister Ferdiand H. 78, 117, 128, 137, 118, 137. |
| Francesce (Nefle den Nicoló) 81 Nicoló, venet. Commissir. 27. 62, 74, 83. Corraro, Procur. 270. Correr Augelo, loi der venet. Botschoft in Wen. 124, 172 Gesandter in Frankrich. 222, 273. Correjo, kais. Lebeu. 6, 24. Courtray, 340, 377. Crane Br. Johann, Reichhofruth. 296, 216. | 212. Edingt Joh, Jakob v., Axis. Rath lei- der venet. Friedensvein. 25, 48, 49, 20, 51. Eduard, Don (von Purlagal). 330, 307, 288. Egg, Barou v., Commandant in Laibach, tieneral in Kroatien. 20, 54, 27, 28. 29, 20, 61, 18. Eggenberg Joh. Ulrich, Proih. v., (harmandant In- Farst.). Missier Ferdiand III. 308.                                                                       |
| Francesce (Nefle den Nicoló) 81 Nicoló, venet. Commissir. 27. 62, 74, 83. Corraro, Procur. 270. Correr Augelo, loi der venet. Botschoft in Wen. 124, 172 Gesandter in Frankrich. 222, 273. Correjo, kais. Lebeu. 6, 24. Courtray, 340, 377. Crane Br. Johann, Reichhofruth. 296, 216. | 212. Edingth Joh. Jakob v., kais. Rath heir Reactsoff bei Wien. 211. Edingth Joh. Jakob v., kais. Rath heir tenet. Friedosvoim. 28, 28, 49, 50, 51. Edunal, Jonn (von Purkugal). 230, 307. 385. Egg. Barou v., Coumandant in Laibach. General in Kroatien. 50, 31, 37, 28, 30, 60, 61, 50. Eggenberg Joh. Urleb, Freih. v. (dana Farst). Minister Ferdiand H. 78, 117, 128, 137, 118, 137. |

Eggenberg Joh. Anton, Fürst v., kais. Ferletich (Uskoke), 60, 66, 67, 69, 70, Gesandter in Rom. 241, 286. 73, 75, 76, 79, 80, 81. Elbe. 403, Ferrara. 123, 310. Elsasa. 58, 154, 317, 318, 319, 320, - Alfons, Herzog v. 6. Filipi (Fabritius). 106 339, 372, 396. Elzi, papstl, Nuntius in Deutschland. Filonardi. 22 405. Finale, Reichslehen, 24. Fiume. 16, 39, 40, 43, 58, 59, 60, 61, d'Emery, Generalcontroleur der Finanzen in Frankreich, 375, 380, 63, 64, 68, 69, 72, 73, 81, 154, 259. Enghien, Herzog v. 306, 322. Flandern (u. Staulen v.), 2, 12, 13 102, 108, 166, 198, 342, 351, 353, Enkeyort (Enghelfurt), Adrian v., k. General, 186. 354, 358, 377, 390, 394, 399. England, 123, 204, 219, 286-- Infantin v. 2 - König. v. 10, 25, 110, 115, 169, Florenz. 174, 218, 396 222, 276, Grossherzog v. 27, 118. Enns, Fluss. 371. - Mathias v. Siehe Toseana, Herzog Epernon, Haus von. 225. Mathias v. Forgacs, Palatin in Ungern. 88. Ernst, Erzherzog. 22. Este, Cesar von (Herzog v. Modena). 6. Fogaras, in Siebenbürgen. 88. - Haus v. 123. Fontana, Monsù della, spanischer tie-- Rinaldo, Fürst v. 220 neral 187 Esterhazy Nikolaus, Palatin von Un-Foscarini Luigi. 384. Frangipani Nicolaus, Graf v. 269 gern. 241 Frankfurt. 111, 306, 322. - Reiehstag in. 304, 305, 321. Frankreich (und Franzosen). 123, 130 Fabris, Sekretär des Card, Mazarin, 131, 133, 134, 139, 140, 142, 143, 353 162, 167, 182, 196, 197, 201, 203, Fabritius. 106. 206, 218, 219, 224, 226, 230, 246, Falkenstein, Graf v., Gesandter des 273, 274, 286, 293, 294, 295, 298 Collegiums der protest Kurfürsten. 299, 300, 302, 303, 304, 308, 313 306, 322 315, 316, 317, 318, 319, 320, 394, Faresina. 39. 395. Ferdinand II. (Erzherzog), 12, 16, 22, König von. 12, 13, 24, 37, 116, 23. 29. (König von Ungern und 180, 181, 227, 273, Böhmen), 37, 38, 47, 48. (röm. - Königin von. 313. König) 69, 70. (Kaiser) 102, 145, Franz L, König von Frankreich. 302 179, 251, 287, 289, 391, 400. - Albert, Herzog von Saelssen. 188, - III. Kaiser. 188, 189, 277, 287, 270. 385, 386, 389, Friaul. 36, 47, 63, 77, 125. 210. - Erzherzog (Sohn d. Erzh. Clandia). Friauler Krieg. 172. 199 Friedland, Herzog von. 405. - Ernst, Erzh. v. Österreich. 152. Fuentes, Gesandter. 297, 354, 360. Grossherzog von Toscana. 27. Fuensaldagna, Graf v. 380 Feria, Graf v., bei der spanisch Fugger Marquart. Graf v. 397. Armada. 187. Fürstenberg, Graf v. 167.

|                                        | Götz, Graf Joh., k. General. 186, 223   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| G.                                     | Graeal (?), Gf. v. 403.                 |
|                                        | Gradisen. 266.                          |
| Gallarete Franz, Sekretär der span.    | Gramont, Marseball. 341.                |
| Geaandtsehaft. 382.                    | Grana, Marchese v., k. General der      |
| Gallas. 141, 142, 143, 165, 186, 198.  | Artillerie. 186,                        |
| 225, 226, 241, 270, 303, 304, 305,     | Gratiani, Fürst, Woywode der Moldau.    |
| 307, 321,                              | 89, 90, 95, 96.                         |
| Gandino. 263.                          | Gratz. 78, 191, 211, 266, 267.          |
| Ganes, Marebese (delle). 345.          | Gratzer Kammer u. Regiment. 258, 259,   |
| Geheimer (Staats-) Rath. 19.           | 263, 267.                               |
| Genus. 28, 172, 288, 361, 383, 396.    | Graubündten. 28, 122, 123, 135, 169.    |
| Georgenberg (Abtel in Tirol). 106      | Gregor V. 7.                            |
| St. Germain. 382.                      | - XV. 215.                              |
| Ghirei, Familie der. 92.               | Grimani Giovanni, venet. Botsebafter.   |
| — Mehmet. 92.                          | 210, 213, 217, 236, 237.                |
| Giavarin, Siebe Raab.                  | Gritti. 238.                            |
| Ginetti, Cardinal-Legat. 293, 297.     | - Peter, venet. Botschafter in Wien.    |
| Giovanelli Benedetto, Kaufmann. 263.   | 120, 124, 248.                          |
| Girardo Julius, Cogitor der venet.     | Gronsfeldt, Graf v., k. General der     |
| Botschaft. 215.                        | Artillerie. 186.                        |
| Giuliani. <u>265.</u>                  | Gussoni Franceseo, Schiffacapitan. 84.  |
| Giustiniani, Proveditore. 74.          | Gustav Adolph, König v. Schweden.       |
| - Gieronimo, venet. Commissär in       | 142, 143, 163, 317.                     |
| Istrien. <u>35, 38.</u>                |                                         |
| - (Giorgio), venet Botsehafter in      | H.                                      |
| Wien. 33, 57, 74, 78.                  |                                         |
| - (Girolamo), venet. Gesandter in      | Hang. 298, 299, 300, 338, 340, 343,     |
| Spanien. 222.                          | 344, 345, 349, 371.                     |
| Giustiniano (Giovanni?) venet. Bet-    | Halberstadt, Bisthum. 374.              |
| sehafter nach Wien. 256.               | Hamburg. 168, 293, 296, 300, 305, 321   |
| Glesi?, Monaú di, k. Genaral der Ar-   | Hansestädte. 163, 303.                  |
| tillerie. <u>186.</u>                  | Harcourt. 345.                          |
| Glogau, Stadt. 374.                    | Harrach, Carl Freib. v., Bevollmüchtig- |
| Gola, Castell. 232.                    | ter bei der venet. Friedenscoon. 38,    |
| Goldeck, Baron v., aiebe Prüekelmayer. | 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 53,     |
| Golz, k. General. 225.                 | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,     |
| Gonzaga, Herzog Carl v. 129.           | 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76,     |
| - v. Mantus, Hans. 201.                | 77, 78, 80, 81, 117, 126.               |
| - Hannibal, k. General. 186, 226,      | - Graf Ernat, Cardinal u. Erzbisch.     |
| 246, 402.                              | von Prag. 247, 285, 400.                |
| - Johann Sigismund, Marchese, Ge-      | - Sohn des Grafen Carl. 48.             |
| sandter von Mantua. 244.               | d'Harvò D. Louis. 358.                  |
| - Marchene Louis v., k. General.       | Haslan, Baron v. 306, 311, 322.         |
| 186.                                   | Hatzfeld, Graf, k. Feldmarschall. 186,  |
| Görz (und Görzer). 154, 155, 259, 260. | 225.                                    |

Hatzfeld, Graf, Bischof von Würzburg. Jesuiten. 103, 122, 145, 147, 184, 189, Havre de Grace. 381. Heinrich IV., König von Frankreich. Johann Casimir, König v. Pohlen, 272. 13, 135, 196 - Georg, Markgraf von Jägerndorf. Hennegau. 338 108. Herzogenbuseb. 347. - Hera, v. Sachsen, 161. Headin (in Frankreich). 338. - Ludwig v. Nassan, 295. Hessen. 222. Joseph, Pater, Kapuziner. 130, 135, - Landgraf v. 12, 164, 275, 372. 136, 138, 225. - Landgräfin v. 311, 316. Jülieh. 9, 121, 372. Hirsehfeldt, 372. Julius Casar. 102. Hofkammer, 19. Hofkriegsrath, 19. Hohenzollern Joh. Georg, Graf v., Reichabofratha-Präsident, 24. Kapusiner. 103, 145, 146 Holland (und Hollander). 123, 143, Kärnthen. 16, 56, 99, 149, 154, 155, 162, 205, 219, 222, 273, 276, 284. 404. 288, 295, 300, 303, 304. Kasebau, 88. Holstein. 284, 302, 303. Kbevenhüller Franz Christof, Graf. 37. Hommona, Georg v., Judex Curine u. 187, 173, 188, oberst. Mundschenk in Ungern. 87. Khiesel Job. Jacob, Gf. v. Gotsebce. Horn, achwed, Marachall, 304. 125, 126, Horrologgio Girolamo aus Padua, 214. Khlesl, Cardinal. 19, 20, 24, 105, 106. Horst, Joh. v. der (Orst), k. General. Klitzing, Brandenburg., dann Lüneburg. 186, General. 270. Köln, Stadt. 274, 276, 293, 298, 393, Congress in. 273, 274, 275, 293. icara, Herzog v. 383. - Erzbischof u. Kurfürst v. 8, 9, innocenz, Pabat. 342. 14, 160, 183, 274, 306, 322, Infantin, Regentin von Flandern. 166 - Gebbard Truchsess v. Waldhurg. Innabruck. 99, 121, 241. Erabisehof v. 8. - - Haus von. 318. Königsmark, General. 371. Jpern. 377. Kossken. 92. 93, 94, 229, 273, Iachio. 76. Krain. 16, 56, 154, 155, 263, 264, 404. Istrien. 36. 63 Krakau. 94. Italieo. 1, 6, 7, 24, 26, 97, 101, 132, - Palatin von. 24. 166, 170, 198, 317, 319. Kremsmünster, Anton Wolfrath, Abt - Fürsten von. 205. v. 158, 159. - Herrschaft des Kaisers in. 5. Kreuzenach. 306, 322. Kroatien. 154. Krumau, Herzog v. (Eggenherg). 158. Jakob I. v. England, 110. Kurfürsten, 1, 2, 7, 8, 151, 160, 162, Jägerndorf, Johann Georg, Markgraf 167, 180, 182, 242, 251, 278, 288, v. 108. 294, 304, 306, 307.

Janitscharen, 165.

| Kurfürsten-Collegium. 311, 312, 322.    | Liverne, Stadt. 357.                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| geistliche. 3, 8, 116.                  | Longone. 342, 343, 347.                 |
| — weltliche. <u>\$.</u>                 | Longueville, Heinrich v. Orleans, Her-  |
| Kurz Ferd. Sigmd., Graf v. 401.         | zog v. 296, 312, 313, 315, 345, 346,    |
|                                         | 349, 350, 368, 369, 377.                |
| L.                                      | Loredano Lorenzo, Galeeren-Comman-      |
| Labia Francesco. 362.                   | dunt, <u>84.</u>                        |
| Laibach. 38, 39, 59.                    | Lothringen. 167, 170, 197, 222, 320,    |
| Lamberg, Graf Job. Max, Reichshof-      | 339, 347, 367, 369, 372,                |
| ratb. 296.                              | - (Carl), Herzog v. 223, 225, 270,      |
| Lamboy, k. Gegeral. 186, 224, 225.      | 380, 357, 368, 372,                     |
| Lammormain, Pater. 146.                 | - Nikolaus Franz, Herzog v., Car-       |
| Lausitz. 17, 105, 106, 107, 113, 156.   | dinal. 245, 372.                        |
| Ledenizze. 60.                          | - Herzogin v. 130.                      |
| Leipzig, Fürstentag von. 151.           | Lübeck, Stadt. 183.                     |
| Lens, Stadt. 380.                       | Lueen, Republik. 172, 393.              |
| Leon (Lione), Gesandter von Frank-      | Lucadello, Doctor. 40, 41, 44, 50, 51,  |
| reich. 130, 132, 133, 134, 135, 138,    | 52, 58, 59, 72, 73.                     |
| 139, 140, 141, 142, 143, 167, 369.      | Lullin, Marchese de, Gesandter Sa-      |
| Leonora, Witwe K. Ferd. 11. 191, 193.   | voyens. 395.                            |
| Leopold, Erzherzug v. Österreich, Erz-  | Lüneburg. 225, 374.                     |
| bischof v. Strassburg. 16, 23, 99.      | Lútticher, die 282.                     |
| 121, 153, 396, 398.                     | Luxemburg. 339.                         |
| Leopoldin, Erzherzog (Sohn Erzb.        | Luzzara. 373.                           |
| Leopold von Tiro!). 199.                | Lyon, 360, 361, 366.                    |
| Leopold Wilhelm, Erzherzog 150, 153.    |                                         |
| 155, 185, 192, 193, 194, 280, 282       | 4.0                                     |
| 399.                                    | M.                                      |
| - Ignatz, Erzherzog. 397, 399.          |                                         |
| Leopoldine, Kaiserin. 399.              | Madrid, Friede zu. 172, 260.            |
| Lerida, 342, 343, 345.                  | Madrignan, Reichslehen. 24.             |
| Lerma, Herzog v. 20.                    | Madrutz, Carl Emanuel v., Bischof von   |
| Leaurius Stephan, engl. Gesandter am    | Trient. 199.                            |
| kais, Hofe. 25.                         | — Haus. 200.                            |
| Leutmeritz, Stadt. 185, 284.            | Magdehurg, Erzbisth. 374.               |
| Lichtenstein, Fürst Carl v. 111.        | Magnus, Pater Valerian, Kapuziner. 182. |
| - Fürst Gundacker v., geh. Rath.        | Machren. 17, 105, 106, 107, 111, 156,   |
| 187.                                    | 303, 404.                               |
| Liga, katbol. 10, 13.                   | Mailand. 5, 124, 142, 220.              |
| Ligne, Fürst v. 380.                    | - Heraoge von. 102.                     |
| Linz. 2, 306, 322.                      | - Castell v. 312.                       |
| - Zusammenkunft in. 306.                | Main, 111.                              |
| Linzer Landing. 2.                      | Mainz. 111, 306, 322, 393, 399.         |
| Lippai Georg, Bischof v. Erlau, ungari- | - Erzbischof u. Kurfürst von. 8, 14,    |
| scher Kanzler. 269.                     | 160, 180, 182, 183, 282, 304.           |
| Livland. 231.                           | Malamocco, 364.                         |
|                                         |                                         |

| Malatesta Nicolò. 74.                     | Meeklenburg. 284.                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Malta. 218, 298.                          | - Herzoge v. 148, 284, 374.              |
| Mansfeld, Graf v. 107, 108, 110, 118,     | Mejander, General. 371.                  |
| 230.                                      | Meurs. 370.                              |
| Mantua. 6, 119, 129, 130, 131, 132,       | Mets. 24, 167, 319, 337, 372.            |
| 142, 145, 206, 207, 288, 389, 395,        | Michael, Woywode (der Moldau). 231.      |
| 396.                                      | Milliaré, Marsehall. 380.                |
| - Bisehof von. 132, 147.                  | Minden, Bisthum. 372, 374.               |
| - Hersog von. 28, 118, 119, 135,          | Minio Polo. 87, 100.                     |
| 136, 138, 171, 373.                       | Modena. 6, 172, 288, 396.                |
| - Herzog Ferdinand, Cardinal. 248.        | - Herzog v. 28, 119, 383.                |
| Manzano. 41, 54, 55, 85.                  | Moitri, Monsu della, span. General. 187. |
| Marehesetti 265,                          | Molart, Baron Ludwig v. 96.              |
| Maree, Woywode. 88.                       | Moldau. 89, 90, 93,                      |
| Marensi. 265.                             | - Fürst v. 90,                           |
| Maria, Kaiserin. 399.                     | Mompesat, Baron, Gouverneur von          |
| Murk, die. 224.                           | Casale. 362,                             |
| Marradas. 47, 49, 63.                     | Moneostro, Ort in der Moldau. 90.        |
| S. Martin, Marchese di (bei der span.     | Monferrat. 6, 118, 119, 129, 130, 373,   |
| Armada). 187.                             | 395.                                     |
| Martinengo, Graf Giulio. 74.              | Mont Cenis. 361.                         |
| Martinie Jarosl. 106,                     | Monti, Oberst 362.                       |
| - Maxim. Valentin, Graf v. 402.           | Monzon, Accord von. 143.                 |
| Marzin Rudolf, Bnron v., k. General.      | Moresini. 360                            |
| 186, 377,                                 | Morlachien. 36, 79, 269.                 |
| Mathias, Kaiser. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, | Mosehenizze, 65, 74, 78.                 |
| 24, 105, 106, 121, 280, 287.              | Mosel, Landstrieb an der. 320.           |
| - v. Florenz. 186, 225, 246, 256,         | Moskeu. 95.                              |
| 270, 289.                                 | Moskoviter. 170, 230, 333.               |
| Maximilian Erzherzog. (Sohn K.            | Moyenvic. 319, 372.                      |
| Max II.), 15, 16, 22, 104, 105.           | Muggia. 263, 264.                        |
| - Erzherzog (Bruder K. Ferd. II.).        | Münster. 294, 295, 297, 298, 299, 300,   |
| 16, 23, 154.                              | 301, 304, 340, 341, 345, 346, 350,       |
| - Herzog von Baiern (s. Baiern,           | 352, 367, 370, 371, 390, 395.            |
| Herzog von).                              | - Congress zu. 293, 294, 303, 304,       |
| Mazarin, Cardinal. 300, 311, 313, 338,    | 306.                                     |
| 342, 343, 350, 352, 353, 355, 359,        | Murat, Sultan. 232.                      |
| 375, 376, 379, 382.                       |                                          |
| Mediei. 201.                              |                                          |
| Medina las Torres, Graf v. 309.           | N.                                       |
| Meggau, Leonhard Helfrich v., k-          | N-                                       |
| Oberstkämmerer. 19, 21,                   |                                          |
| Mehmet Gbirei, Chan der Tartarei. 22.     | Naney. 347, 368.                         |
| Meier Ursula, Hoffraulein der polni-      | Nani, venet. Gesandter. 4, 262, 363,     |
| aehen Königinnen Anna u. Constan-         | 368, 406,                                |
| tio. 94.                                  | Nassau Dillenburg Joh. Ludw. v. 295.     |
|                                           | 97                                       |

307, 311, 315, 374.

Nussau Siegen, Johann (junior) v. (hei Ossuna, Herz. v., Vicek. v. Neapel. 47. der apan. Armada), 114, 187, Otthobon Marco, venet. Gesandter. - Moriz, Prinz v. 163. **53**, 85. Navarra Augustin, span. Geaandtschfts-- Marco Antonio, dessen Sohn. 85. Secretar. 382, Ottomanisches Kaiserthum, 149. Neapel. 265. Oxenstierns, schwedischer Kanzler. Nagri Vincanz. 384. 319, 371, Negroni, kaia. Gesandt. in d. Türkei. 26. - Axel. Botschafter, Sohn des Nemonra, Herzogthum, 201. Kanzlers. 310. Nerli, Marchese, Geaandter von Maotua. 337. Ρ. Neuburg, 110. - Herxog v. 10. 12, 244, 270. - Philipp Wilhelm Pfalzgraf. 242. Pabst. 5, 7, 23, 24, 116, 119, 170, 194, 195, 196, 200, 206, 218, 227, 228, Neuháusel. 106. 233, 282, 283, 285, 310. Neustadt, Bisthum, 150. Nevers, Hersog von. 130. Padavino Marc. Antonio, venet, Secretár. 34, 124, 126. Nicolich Simon. 96. Niederhorst, 370. Padiglia Carl, spanischer Cavalier. Niedarlande. 2, 339, 394. 383. Niederpfalz. 319. Padua. 292. Noherstein, Grafschaft. 374. Page. 66 Palatin voo Ungern. 257. Nördlingen, Schlacht bei. 225. Noatie Joh. Hartwig. 402. Pallavicino, Marchese, 201. Novalese. 361. Palma, Featung in Italian. 172. Novi. 57, 64, 120. Paolo Johann. 290. Nürnherg. 98, 306, 322. Pappenheim, k. General, 165. Paar, Baron v., kais. Oberstpostmei-Nürnberger Congress, 375. ster. 263 Paradaiser, Capitán, 52, o. Paris. 352, 377 Oherpfals. 319. Parina. 172, 288. Ofen, Pascha v. 89, 218, 220, 228, - Herzog von. 6, 28, 119, 142. 232, 233, 234. - Herzogthum. 396. Oglio. 383. Passau. 108. Ognate, Graf v., span. Gesendtar. 117, Paw, Grosspensionar von Holland. 340. 183, 198, 240, 282, 288, 390. Pazmao, Curdinal. 146. Peneranda, Graf v., apun. Botschafter Oranien, Fürst v. (der Ältere). 299. 341, 367. in Münster. 297, 309, 312, 315, - Prinz Withelm. v. 345. 338, 339, 342, 344, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 360, 370, Orleana, Herzog v. 341. Osnabrück. 294, 296, 300, 304, 342, 371, 382, 349, 371, Penz Christian, Graf, dan. Gasandter in - Congress von. 293, 294, 306 Wien. 247. - Bischof von-, und Bisthum. 306, Perazzo Giov., Coadjutor bei der venet.

Botschaft, 85.

| Persieo. <u>92, 96, 219.</u>                          | Pomponesco, am Po. 383.               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <ul> <li>Sebseh v. <u>257</u>, <u>287</u>.</li> </ul> | Pontafel, 210.                        |
| Peatolozzi, Ksufleute in Wien. 212.                   | Ponteha. 260.                         |
| Petazzo. 55.                                          | Pontremoli, Reichslehan, 24,          |
| - Graf v. 265.                                        | Porpet, Castell, 48.                  |
| Petraseo, Sohn d. Woiwod. Michael. 91.                | Poreia Graf Joh. Ferdinand, kais. Ge- |
| Pfulz. 109, 110, 111, 115, 204, 222,                  | snodter in Veoedig. 397 98.           |
| 393.                                                  | - Graf Carl v. 126.                   |
| <ul> <li>Nieder- 319.</li> </ul>                      | Portogruaro, 210.                     |
| Oher- <u>319.</u>                                     | Portolongone, 345, 356,               |
| Pfalzgraf. 3, 8, 12, 14, 16, 110, 114,                | Portugal, Eduard v. 339, 367, 368.    |
| 115, 163, 169, 272, 275, 276, 286,                    | - König von, 101.                     |
| 311, 318, 319.                                        | Pozzo, Mare. Aotonio, Secretar der    |
| Pfalz, Fürsten v. der. 222.                           | vent. Botschaft. 34,                  |
| - Nenhurg, Wolfgang Wilhelm v. 9.                     | Prag. 2, 18, 109, 280, 283, 284, 310, |
| Pforte. 25, 221.                                      | 371, 398.                             |
| Philipp II., König von Spanien. 2, 24.                | Prager Frieden. 223, 275, 319.        |
| - Wilhelm, Pfalzgraf voo Nenhurg.                     | - Schlacht. 283.                      |
| 242.                                                  | Prainer Seyfried Christoph, 157.      |
| Philippshurg. 306, 317, 320, 322, 372.                | - Generalmajor der Infanterie. 186.   |
| Pinota Rudolf u. Pompejus, Brüder,                    | Prandino, Dr. 59, 60, 84,             |
| Vicarien in Veltlin. 122.                             | Presshurg. 88, 108, 291.              |
| Piati Claudius. 262.                                  | Pressburger Landtag. 2.               |
| dis. <u>263.</u>                                      | Preusseo. 168,                        |
| Piccolomini Ottavio, k. Feldmarschall.                | Preux, Albé, Herr von Aubespine,      |
| 186, 187, 224, 225, 270, 400.                         | französ. Gesandter in Wien. 116,      |
| Piemont. 361.                                         | Priuli Anton. 38.                     |
| Pinsrole. 319, 339, 372.                              | - Francesco, venet. Botschafter       |
| Piembine. 24, 342, 343, 345, 347, 356.                | am kais. Hofe. 33.                    |
| Pirenfieo. 358,                                       | Provence. 361, 362.                   |
| Pisani Franc. Proveditore zu Veglia. 83               | Prücksimayer. Joh. Math., Freih. v.   |

- Peter, Gouverneur von Fiume. 43

- Pietro, Galeereo-Commaodant.84,

Pohleo. 111, 118, 162, 172, 203, 230,

- König voo. 25, 118, 151, 182, 204, 223, 227, 228, 229, 231, 270, 272, 276, 285, 286.

Pommern. 148, 182, 183, 284, 317, 374

Pompei Graf Joh. Paul, Majordomus

der venet, Butschaft, 214.

-- vanet. General. 190. Pisino. 154.

231, 233, 276, 393.

 Köoigin voo. 270. Pohlnische Nation. 167.

Pius V., Papst. 5. Pò. 383.

Parties 92 96 910

Goldegg, 260, 261, 263, 394, 402, Puebheim, Graf Joh, Christof, 403. Q.

Quastalla 130, 135, 136, 147, 373. - Herzog v. 142. Querini, Giscomo. 362.

R.

Rash (Gisvarin), 17, 156, 219, 257. Rabatta Anton Graf v., öst. Gesandter in Venedig. 171, 210, 217, 227, 262, 268, 292.

Radul Serban, Woywode der Walaehei. 91. Rügen. 374. Ragusaner. 206 Ruprecht (Robert?), von der Pfalz, Rakoezy, Fürst von Siebenbürgen, 272, 286. 231, 232, 233, 234, 312. Rusea, Stephan. 280. Rakos in Pohlen. 94. Rusaland. 230, Ratzeburg, Bisthum. 374. Regensburg, u. Reichstag in -. 2, 110, 130, 149, 150, 180, 282, 292, 390, 407, Vertrag von. 141, 143, 308. Saavedra, Don Diego de. 297, 309. Reggio. 6. Sabatarier. 90. Reggiolo. 373. Saechetti, Gesandter des Grossherzogs Reichsfürsten. 197, 278, 304. von Tosenna 251. - geistliehe, 3, 4, 9, 163. Sachsen. 98, 115, 180, 185, 186, 225, - kathol. 1, 9, 294. 393. - profestantische. 1, 3, 4, 10, 151. - Herzog u. Kurfürat v. 2, 8, 14, - weltliehe. 1, 4, 163. 110, 111, 113, 161, 187, 270, 283, Reichshofrath. 19. . 316, 374, Reichsstädte, freie. 4, 7, 10, 12, 148, - in Siebenbürgen, 90. 163, 197, 226, 304. Sagredo. 363. Reichstage, allgemeine. 7. - Zaccaria, 215. Salm Friedrich, Graf v. 164. Rennes, 378 Renz, Gesandtor von Sehweden. 185, Salvius, sebwed. Gesandter. 371. Rhactien, Bünde von. 122 Salzburg, Erzbisehof von. 9, 310. Rhein, 111, 210, 306, 320, 403, - Erzbisthum. 371. Rheinpfalz, 98. Sandomir, Starost von. 96. Santa Cieilia, Cardinaf, Vicekonig. 377. Rhein, Landstrieh am - 327. Rhodus. 92. - Maria im Val Monestier. 121. Riehelicu, Cardinal. 130, 167, 219, Santiglier (Saint Hilaire), Graf v. 289. 231, 246, 275, 359 Sanudo Matteo, Gentilh, bei der venet, Rittberg, Graf v., k. General, 186, Botschaft, 214. Riviera (Abbate della). 378, 382. Sarotti, Seeretär der venet. Botschaft. Rò, englischer Gesandter. 151 215, 271, Robert (Ruprecht) von der Pfalz. 286 Savelli Dues di, k. General. 187, 225. Rohan, Herzog von. 139. - Fürst, öst. Gesandter in Rom. 116. Roneali. 271. Savorna. 265. Rossetti, Cardinal-Legat. 297. Savoyen. 27, 118, 130, 135, 136, 174, Rossi, venetianischer Resident in Wien. 201, 288, 361, 373, 395. - Herzog v. 27, 118, 143, 144, 147, 262, 263. Rossini, Priester und Caplan der Kai-171, 181. serin Eleonora. 262, - Madame von. 276. Rosso Andreas, Secretar. 364. - Fürst von, Thomas. 187, 246. Rozzum. 122. Sharas, Herzog v. 96. Rudolf Il., Kaiser. 1, 2, 12, 24, 26, Searamelli Moderante, bei der venet, 121, 280 Botschaft, 125.

| Sehliek, Graf v. 163.                                                | Spilimberg, Graf Alfons v. 213, 290.               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sehlesien. 17, 97, 105, 106, 107, 113, 115, 156, 168, 230, 303, 404. | Spinede Cesper, eus Treviso. 214.<br>Spinela. 111. |
| Sehombeek, Vertreg v. 319.                                           | Steiermerk. 16, 149, 154, 133, 404.                |
| Sehonherg, Mareebell, 377.                                           | Strelsund, 319,                                    |
| Sehmitt (Smitz), kais. Resident bei                                  | Strassburg, 306, 322.                              |
| der Pforte. 228.                                                     | Stettin, Stadt. 374.                               |
| Sehwarzeoberg, Graf Adem v. 182, 284.                                | Suis, Beron de, k. Feldmarsehelllieute-            |
| Sehwarzee Meer. 229.                                                 | nent. 186.                                         |
| Sehweden. 182, 197, 199, 231, 273,                                   | Soltan, türkischer. 25, 26, 29, 116, 118,          |
| 293, 294, 302, 303, 304, 310, 316,                                   | 156, 165, 201, 218, 221, 229, 230,                 |
| 317, 318, 319, 320, 393.                                             | 232, 233, 234, 262, 273, 287.                      |
| - König v. 141, 142, 143, 148, 151,                                  | Sund. 303.                                         |
| 161, 163, 164, 165, 168, 169, 207,                                   | Sundgau. 319, 372.                                 |
| 294.                                                                 | Susa, Gouverneur von. 361.                         |
| - Recident v. 319.                                                   | Szethmar (Saehomar). 88.                           |
| Sehweiz. 28, 162.                                                    | Szeekel Mojece. 219, 232.                          |
| Schwerin, Bisthum, 374.                                              | Date and Indicate Date 2                           |
| Seievigni. 379.                                                      |                                                    |
| Serisa. 57, 65, 74.                                                  | T.                                                 |
| Seeland, Proving. 349, 35 1.                                         |                                                    |
| Siebenhürgen, 163, 232, 398.                                         | Tabor. 311.                                        |
| - Fürst v. 165, 175, 218.                                            | - Sieg hei, 310.                                   |
| Skender-Pesehe. 89, 92, 95.                                          | Tedio, Seeretar der venet. Boteehaft.              |
| Serravelle, Reichslehen, 24.                                         | 291.                                               |
| Servien, Graf, frenzös. Geecodter. 142,                              | Tagliamento, 213.                                  |
| 143, 298, 300, 308, 312, 313, 343,                                   | Telon, General-Advocet in Frankreich               |
| 344, 345, 346, 349, 350, 352, 368,                                   | 376.                                               |
| 371.                                                                 | Terteglini, Agent des Grossherzoge                 |
| Sigiemund, König v. Pohlen. 87, 229.                                 | von Toscane 240.                                   |
| Simeon, Woywode (der Walnehei?) 91.                                  | Tata. 156.                                         |
| Slaveta Wilhelm, Graf v. 106, 187.                                   | Tataran (und Tetarei). 89, 90, 91, 92              |
| Soldan, venet. Resident (?) 390.                                     | 95, 230.                                           |
| Spehi. 165.                                                          | Tattenbach, Wilh. Leopold, Graf v.                 |
| Spelato. 91.                                                         | Präeident des ionerösterr. Hof-                    |
| Spenieo (und Speoier). 13, 15, 27, 47,                               | kriegsreths. 403.                                  |
| 49, 101, 104, 107, 109, 122, 123,                                    | Teube (Taub), Dietrich v., siehs. Ge-              |
| 125, 173, 196, 197, 198, 199, 204,                                   | nerel. 187.                                        |
| 207, 222, 294, 295, 299, 300, 309,                                   | Tevoe. 122.                                        |
| 311, 313, 315, 318, 319.                                             | Temesver. 89, 233.                                 |
| - König v. (kathol.). 12, 15, 23, 24,                                | - Pescha voo. 89.                                  |
| 25, 26, 27, 28, 105, 117, 123, 166,                                  | Terracuse, Marchese di (Bei der                    |
| 227, 287.                                                            | apsoiech. Armede). 187.                            |
| - Königin v. 307.                                                    | Terranova, Gesandter, 390.                         |
| Speier, Bisthum. 372.                                                | Terset, Graf v. (Frangepeo). 80.                   |
| Spilimberg, Ort. 213, 290.                                           | Texel, 364.                                        |

Thispole, Giovanni, 288,
— rente Bushelher, 192,
— Proreditore, 73,
— Proreditore, 73,
— Thomas nos Savoya, 187, 247,
— Thiringes, 183,
— Thurn, Grid 113, 278, 289,
— Thurn Georg, 15,
— Stanishau, 198,
— Tille, 148, 104, 284,
— Tinl, Secretic, 261,
— Tirds, Feerbert, 261,
— Tirds, Feerbert, 261,
— Tirds, 78, 288,
— Toley, 58,
—

Tokay. 88.
Toledo, Don Pedro di. 47.
Toratenson, sehned. General. 302, 303, 304, 306, 307, 310, 322.

Tortosa. 277.
Tosesns. 5, 342, 346, 357.
— Grossherzog. 5, 27, 171, 200,

— Herzog Mathias v. 186, 225, 246, 256, 270, 289.
Toul. 167.

201, 288

- Bisthum. 319, 357, 372.
Trapani. 265.

Trautmansdorf Adam, Freih. v., k. Genersl. 188,
— Graf, Maximilian v. 158, 159, 184.

- Graf, Maximilian v. 138, 139, 184, 183, 187, 183, 209, 212, 217, 219, 227, 239, 243, 241, 253, 263, 268, 279, 280, 286, 287, 291, 296, 303, 315, 318, 319, 321, 402.

Trautson, Graf v. 19, 21, — Johann Franz, Graf v. 401,

- Johann Franz, Graf v. 401 Trient, Bisthum. 199, 200. - Bischof v. 281.

Biachof v. 281.
 Sprueh v. 260.
 Trier. 393, 399.

- Erzbischof and Kurfürst v. 8, 14, 134, 160, 173, 181, 195, 276, 282, 308, 310,

Triest (nnd Triestiner). 154, 155, 209, 211, 259, 264, 265, 267.

Trivisan Hieronymus, Gesandter. 99.

renetianischer Resident in Mailand.
215.

Truehaess von Waldburg, Gebhard,

Erzb. von Cöln. 8.

Tullerie, de la französ Gesandter.

303, 304, 340, 346, 349. Turenne, Vicomte v. 311, 356, 371.

Turenne, Vicomte v. 311, 356, 371.
Turin. 361.

Türkei und Türken. 1, 2, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 107, 108, 110, 111, 174, 173, 202, 203, 236, 218, 219, 226, 229, 230, 231, 257, 271, 278, 286, 312, 313,

U.

Udine. 211. Ulm, Joh. Ludwig, Reiebsvieckanaler.

19, 21, Ungern. 2, 3, 16, 17, 26, 30, 87, 103 106, 107, 111, 156, 163, 203, 209

218, 278, 398, 404.

— Bischöfe von. 262,

— Landtag in. 202, 287,

Union, protestantinebe. 12, 13. Urben VIII., Papet. 170. 215, 297, 288. Urbino. 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43,

44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 77, 80, 93, 121, 172, 206, 207, 208, 258,

Utrecht, Provinz. 344.

— Stadt. 348.

v.

Vacani, Archidiscon. 261. Val di Partenzo. 122. Vulezo. 144. Valier, Alessandro. 44, 48, 81.

- Gior. Afriae, bei der venet Botschaft 176.

- Giulio. 176.

|                                                                                                                                                                        | 423                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Val Thomissca (im Veltlin). 122.<br>Veglia. 38, 39, 40, 51, 62, 63, 64, 66.<br>Veltlin. 121, 122, 123.<br>Vendramin Giacomo, Secretăr der<br>venet. Botschaft. 40, 85. | Waldstein (Wallenstein). 146, 148, 149, 150, 163, 198, 284.  — Maximil., Graf v. 301.  — Graf v., Oberstatallmeister der Kaiserin Witwe. 191. |
| Veniero, Christophoro. 80, 121.  — venet. Gesandter. 283. Venzone. 260. Verdun. 167, 319.                                                                              | Walmerode, General-Verpflegacon-<br>missär. 188.<br>Wangler (der Altere). k. General. 186.<br>Wardein, Gross-, (Varadin) Pestung in           |
| - Bisthum. 338, 372<br>- Friede zu. 339.<br>Vercelli. 357.<br>Verona. 125.                                                                                             | Ungern. 156. Warsehau. 273. Waimar. 222. — Bernhard, Herzog v. 164, 275.                                                                      |
| Verva, Graf, savoy'scher General. 362.<br>Vervins, Vertrag von. 308.<br>Vespasian, r. Kaiser. 278.<br>Vianoli Joh. Ferd. 406.<br>Vicenza. 125, 154, 384.               | - Herzoge v. 284.<br>Werds, s. Werdenberg.<br>Werden, Bintbum. 317, 373.<br>Werdenberg (Werds), Graf v. 147,                                  |
| Vico, venet. Resident 137, 177.  M. Domenego, Secretir der venet. Botschaft. 177. Villacb. 212, 291,                                                                   | 149, 159, 261, 287, Wetth Joh.v., Feldmarschalllieutenant. 186, Weser, 403, Westphalea, 225, 293.                                             |
| Villani Ottavio, Senator, spanischer<br>Regimentsrath. 144.<br>Villafranca, Marchese, Don Pedro di<br>Toledo. 47.<br>Vinadol. 34, 67.                                  | Widdin. 91. Widman, Baron v. 212, 291. Wien. 2, 278, 289, 291, 310. — Bischof v., s. Anton Wolfrath.                                          |
| Vincennes, Wald von. 379. Vincennes, Wald von. 379. Vizthum? (Vnfeston), sächs. General. 187. Volmar Isak. 296, 316.                                                   | — Tractat von. Wiener Landtag. 2. Wiglienovich. 80. Wilhelm V., Herzog von Baiern. 9. Wismar, Stadt und Hafen. 317, 374.                      |
| w.                                                                                                                                                                     | Wladislaus, König von Pohlen. 229,<br>231.<br>Wolfgang Wilhelm v. Pfalz Neuburg. 9.<br>Wolia, Insel. 371.                                     |
| Wahl, Graf von der., Feldmarschall-<br>lientenant. <u>186</u> .<br>Waizen (Vatia), Festung in Ungern.                                                                  | Worms, Friede zu. 260. Wrangel, schwedischer General. 371. Würtemberg, Herzog v. 12, 242, 372. Würtemberg, 163.                               |

Walachei. 89, 90, 95.

— Fürat von der. 91.

Waldburg, Gebhard, Truchsess, Erzb.
von Cöln. 8.

Waldstädte. 320



Zappata, Don Lopez. 297. Zemino. 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 53.

## 424

Zeng. 30, 31, 36, 44, 45, 46, 48, 49, | Zorzi, Alvise, Prov. der Cavallerie in 80, 81, 52, 55, 56, 58, 59, 76, 154, 206, 258, 259. - Bisehof v. 29,

Zeno, Renier?. 179, 206. - Sohn Renier's. 214.

latrien. 39, 40, 42, 43, 83. - Cavalt. 271.

- venet. Gesandter. 192. Zryni (Sdrin), Graf v. 269. Zueeh, Capitan. 50, 68, 78, 79.

## Berichtigungen.

```
Pag. 20 Zeile 13 von unten lies tenare
         , 14 , oben ,
                                        Ponte fic.
            ii ,
                                      , è.
             4 , naten ,
                            Fol. 31
                                        13.
         . 12 . oben
                         . li beni
            10 . unten
                                       . ntende.
                            intende
 , 104
                            trattatasi
                                         trttaatasi.
 . 109
           17 .
                            ehe
                                          che.
 - 111
             1 .
                         , (1608)
                                      . (1618).
 . 117
            11 .
                         . sinsenno
                                       " ciascano.
 . 120
             2.
                           Ognate
                                      . Oguste.
                         . Gotschre
                                      . Gotscher.
 . 125
             í.
 . 137
             8 .
                         . corier
                                      . eorrie.
 . 168
                        ist weggeblieben "weren die Gesandten Däne-
                           mark's an dem Kurfürsteninge. Das bier
                           Gesagte wird wohl von dem ersten gelten."
 _ 190
            16 .
                        lies considerationi statt ensiderationt.
            15 .
                           rievnimento
                                          . r ceuimento.
            ı.
   194
                            Olműtz
                                             Ollmütz.
 _ 231
          13 .
                           Matthia
                            eredentisii
                                          . credentiasii.
 . 282
 . 293
 . 353 . 15 . anten . stati
                                          . stat
```

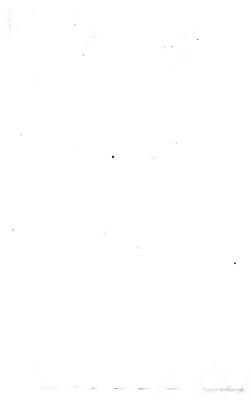

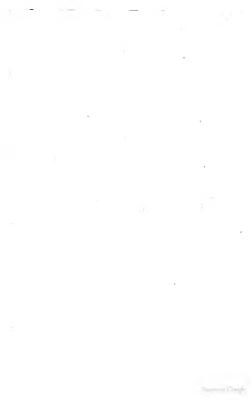





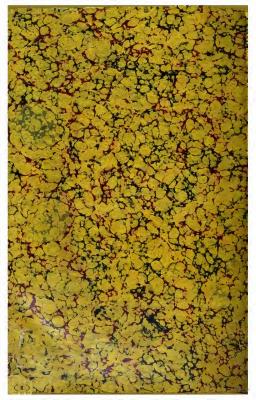

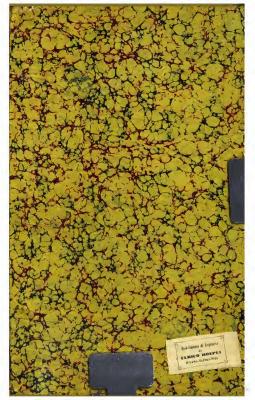

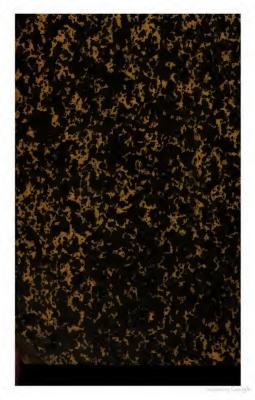